

| Г          | NAZIONALE      |          | I  |
|------------|----------------|----------|----|
| BIBLIOTECA | FONDO<br>DORIA | VITTORIO | ١. |
|            |                | Z        |    |
| -          | A19:           | Ε        | .1 |
| 1 "        | NAPOLI         |          |    |

# LE RIVOLUZION

# DEL REGNO DI NAPOLI

NEGLI ANNI 1647-1648

# E L'ASSEDIO DI PIOMBINO E PORTOLONGONE

DI GIO. BATTISTA PIACENTE

A OUALE PER LA PRIMA VOLTA VIENE IN LUCI

SUL MANOSCRITTO

PARTOLONEO LIPARI GENOVES

STANDARD NELL AND 1786

ER CURA DI G. D. A.

EZOEZ

Strada Latilla num. 7 e 8

1861,

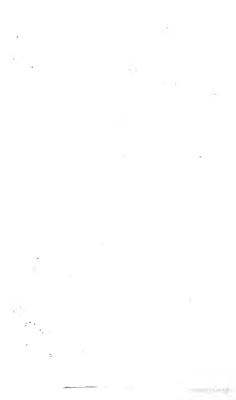

#### IN OMAGGIO

## DI GRATITUDINE E DI AMORE

AL DILETTO NIPOTE MIO

# MARCHESE DI TOVERENA GIUSEPPE DE GOYZUETA

PER ANIMO NOBILE E VIRTUOSO E PER CORTESIA DI MODI IN PUBBLICA ESTIMAZIONE TENUTO

DI QUESTO LIBRO

IL CUI ANTICO MANOSCRITTO

DONANDOMI M'INCITAYA AD ANNOTARE E STAMPARE

LA EDIZIONE CONSACRO

Foudo Doua XV H19

10008



#### AVVERTENZA

Essendo corsi degli errori di stampa, preghiamo i lettori a tener presente la errata-corrige posta in fine del libro.

# PREFAZIONE DELL'EDITORE

Tornato a quelli ameni studt dai quali erami dipartito pel corso di ben quattro lustri durati in pubblici uffizi, è volto il pensiero a mettere insieme qualche povero lavoro negli ozi tranquilli della vita privata. Confortava siffatto divisamento mio la grata rimembranza di quel favore che altra volta dagli amici mi venne fatto di procacciarmi intorno alla edizione di cose forensi, e soprammodo poi nella impresa muovevami l'intendimento di arrecare alcun pro ai miei concittadini per narrazioni di patrie remote vicende. dalla cognizion delle quali un poco di bene ed opportuni ammaestramenti ordinariamente conseguitano. Fu così che io posi mente ad eleggere tra svariati subbietti, determinandomi poscia a dare in luce il manoscritto che Giovanbattista Piacente elaborava negli anni 1648 e 1649 sulle rivolture del Reame, le quali nel torno di quell'epoca, al dire del chiarissimo Carlo Botta, vennero suscitate da dolori pubblici, e cominciate da Masaniello con sincerità; sostenute dal furore, si continuarono dal Guisa con leggerezza, seguitandosi dall'Annese con furberia; e dissipate dal tradimento, furon concluse da Ognate con crudeltà. Laonde mi è sembrata tanto più conveniente la scelta di questa storica trattazione in quanto che, corredandola io di annotazioni e di documenti, svolti insieme al testo in libro di picciol volume, potea per fermo vagheggiar la speranza che questo sarebbe stato benignamente accolto, non solo nel Napolitano, ma eziandio in altre parti d'Italia nostra, dappoichè al maggior numero dei colti e gentili italiani non può che di molto interesse ridondar la lettura di quei popolari tumulti, di quelle fazioni guerresche con varia fortuna combattute tra i regt e popolani, e di quei fatti memorabili che, in sostegno degli opposti partiti, in queste province, e massime in Napoli, si consumarono, allorchè alla riscossa delle moltitudini fu dato incitamento dalla mala signoria straniera, che con ogni maniera di tasse e di balzelli le popolazioni ridusse in miserrime condizioni. Nel mandare ad atto il mio proposito non mi à scorato il gran numero delle scritture pubblicate finora su gli avvenimenti medesimi. perciocchè à pure i suoi pregi quella del Piacente, anzi, seeverando io i poetici , romanzeschi e passionati racconti di certuni, da quanto con sodezza da altri fu narrato, proficuamente ò tratto dalle scritture medesime tutto quello che affaccyasi ad una benintesa compilazione di note, le divergenze possibilmente concordando, ed in fatto di giudizi sui principali attori, mi è paruto convenevole di allegare meno quelli recati in mezzo dagli storici sincroni di opposto politico colore, che il sentenziare in tempi posteriori del Muratori, del Parrino, del Giannone e del Botta,

Della esistenza del manoscritto eriginale, per quanto io sappia, non è venuta memoria insino a noi, ma di esso più copic in tempi diversi furon fatte, essendo un assai stinabile lavoro, non già per lo stile che è negletto e stentato, o pei giudizi che sono spesso troppo servilmente deferenti alla fazione spagnuola, ma sì bene per la sposizione vera e minuziosa di fatti personalmente voduti o conosciuti dall'Autore, secondo che egli nella sua prefazione manifesta, e per la narrazione aggiunta dell'assedio di Piombino e Portolongone, posto nel 1650 contro le armi di Francia. E che si questa istoria di inerito no peco ne fa pravoa il vederla sovente citata da prestauti moderni scrittori, a capo dei quali piacemi di noverare il signor Michele Baldacchini che, nel suo libro degantemente dettato sulla Storia nopolitana dell'anno 4611, radegantemente dettato sulla Storia nopolitana dell'anno 4611, ra-

gionando di questa e di altre seritture diceva « essere opere di privati contemporanci che giorno per giorno con molta ingenuità notavano i fatti secondo che accadevano: modesti scrittori i quali si poteron forse, ma certo non vollero altri ingannare ». La copia dunque dell'opera che io metto a stampa è quella che or si possiede dal Marchese de Goyzueta, la quale su trascritta nell'anno 1786 dal genovese Bartolomeo Lipari con ortografia, meno nci bandi, diversa da quella del seicento; e mi è stato proficuo nei casi di dubbiezza, per la più chiara intelligenza del testo, il confronto di altri esemplari, facendo tesoro della cortesia dell'egregio e dotto Scipione Volpicella, il quale, nel darmi agio ad esaminare quello ch'egli conserva (1), mi è stato ancor largo di consigli e di ammaestramenti: mi son del pari giovato della copia di proprietà del mio amieissimo Camillo Minieri , dalla quale , comunque essa non contenga che il solo primo libro e poca parle del secondo, pure ò tratto aleun pro, anche perchè vedesi annotata da un Emmanuele Palermo.

Fra tutto quello che leggiamo in libri svariati su i fatti memorabili dell'ardito popolano Tommaso Aniello d'Amalfi, o su quant'altro avvenne in queste napolitane regioni nei suecessivi anni 648 e 6489, alcuna pubblicazione non avvi più compitta o più reudita di quella fatta dal chiarissimo Marchese Angelo Granito Principe di Belmonte, non à guari mancato ai vivi, che nella edizione del Diario del Capecelatro, tra il 1850 ed il 1854, vi aggiugneva del suo quasi tre libri di annotazioni e documenti. Ed à però che, senza trascurare quelle tutte cose che ne lasciarono serite altri storici e cronisti, o precipuamente tolto da questo libro l'ausilio migliore per la compilazione delle mie note, che concernono di preferenza i fatti del Masaniello dell'Annese e del Chisa, e nelle quali mi son limitato a svolgere la sola parte sto-

<sup>(1)</sup> A piè del codice del Volpicella si legge: Nicolaus Pulce aetatis suae annorum underigiati, consumpto novem mensium spatio in trascribendo ex proprio authore, opus hoc confecit duodecimo kalendas aprilis 1725.

rica e di erudizione. In esse ho stimato più acconcio il riprodurre proprio nell' espressivo dialetto del paese le parole più notevoli dette dal Masaniello e da altri popolani, simigliantemente a ciò che nel testo dal Piacente si è praticato in riguardo a quelle dagli spagnuoli profferite, volgendo poi nell'italiana favella tutto quanto leggesi nell'idioma di Spagna, e così pure mi sono avvisato di fare per alcun documento altra volta pubblicato in lingua spagnuola. Intorno poi a tali note, ed ai documenti da me riprodotti proprio come leggonsi negli antichi esemplari, dirò di giunta, che mi son contenuto nella più rigorosa convenienza delle uno e degli altri, scrivendo e pubblicando quello solamente che, a chiarimento maggiore del racconto dell'Autore ed in omaggio alla viridicità, era più utile e più opportuno a sapersi; ed ò inteso a siffatto studio per non far grosso il volume, e per non essere di ciò giustamente appuntato da quei generosi e cortesi che, in einque province ove fui preposto al reggimento della eosa pubblica ed in altre ancora, anno sottoscritto in numero di circa ottocento, il programma di associazione, del che, cogliendo ora il destro, assolvo quì il debito di esprimer loro il mio grato animo.

È questa la esplicazione delle cause, del fine, e della orditura della modesta opera mia, e senza presumere che da cessa possa per avventura venirmene una lode qualsiasi, mi reputerò satistatto abbastanza, ed il lavoro a grande misura mi frutterà, se i leggitori, e massime gli amici mici, prenderan diletto discorrendo le pagine di questo libro.

L' Entrone Giuseppe Dentice Accadia.

## DEDICA DELL'AUTORE

#### ALL' ILLESTRISSIMO

# SIGNOR SCIPIONE LANCELLOTTI

## MARCHESE DI LAURO

L'assilua applicazione che lo sempre scorsi in F. S. Illustrissima allo studio delle cone curione del mondo, e la libertà che podono i aereitori della sua casa, m'hamuo somministrata occasione di comporre le Ricoluzioni del regno di Napoli, nelle quale i quanto più mi sono studiuno di essere indagatore del vero, altrettanto mi persuado d'insimuarmi nell'affetto di chi legge. Ma perché dal primo giorno che fui, per grazia singdatassima fattanui da Monsignor Lancellotti suo zio, addituta agli onori del suo servizio, sacrifica itute le mi operazioni al drativito di F. S. Illustristima, i po per mantueremi non meno nell'ossercanza delle mie deliberazioni, che per interesse di vederte suto la sua protezione libustrata dallo splendore delle sue selle, guità di gradire questo picciolo segno della mia devozione, e le faccio un'illustima ricerenza.

Nota a 4 dicembre 1648.

Umilissimo Servitore
GIO. BATTISTA PIACENTE



# PREFAZIONE DELL'AUTORE

#### ESSEI EES A

Nell'anno 1647, in quel giorno medesimo che per cagione della gabella dei frutti ebbero origine le rivoluzioni del regno, io ritrovandomi al governo della Terra di Lauro fui di là a pochi giorni necessitato a partirmi. Ricoveratomi nella Terra di Somma mia patria, mi trattenni colà sin tanto che per opera di alcuni Ministri poco zelosi si videro i tumulti in aperte guerre cangiati. Quindi a persuasione del Magistrato, che cra dal Principe d'Ottaiano sollecitato a rendersi a devozione della Corona, fui costretto di trasferirmi nella città di Nola, e per il terrore che recavano a quella piazza le armi di Paolo di Napoli, venni spedito da D. Ferrante Caracciolo al Principe di Montesarchio, perché si compiacesse di calare con le genti di Avellino a danno del popolo. Ritornato con nuove di speranze poco buone (perché si vedevano le cose del Re manifestamente niegare) fui, per comandamento di Mons. Lancellotto, mandato in Napoli, e nel viaggio vidi l'armata francese battere le mura di Castellammare, e combattere con pari fortuna la spagnuola. Quindi appena sbriaato, mi fu dal medesimo Prelato commesso, che trasferendomi in Roma, procurassi dall'Ambasciatore di Spagna un Placer a favore del Maschese di Lauro suo nepote e mio signore, acciò potesse senza pregiudizio della sua fedeltà partirsi per quella rolta col passaporto del Duca di Ghisa, Giunto colà, portò l'occasione del mio negoziato il reudermi consaperole di molti trattati concernenti alla massima di quella guerra. Creato il Conte d'Ognate per nuovo Vicere del reano, ebbi fortuna di ritornarmene seco; però arrivato in Napoli, perchè Nola era frattanto caduta nelle mani del popolo, fui necessitato a non passare più oltre. Quiri conoscendomi affatto libero dalle armi nemiche, e da que' pericoli che poteva per cagion della guerra facilmente incontrare, m'insinuai con tanta applicazione a penetrare ali accidenti occorsi, e che tattavia occorrevano fra regii e popolari, che parte dalle relazioni di Monsignor Nunzio, nella cui casa mi ricoverai, e parte dalle conferenze deali amici, divenni, se non del tutto partecipe di quanto si richiedeva per la descrizione di questa istoria, almeno così bene dei successi e delle pratiche più principali informato, che pochi incidenti restarono non conosciuti. Dagl'incontri dunque di siffatti avvenimenti, e da molti altri, che per esser breve tralascio, appagandoti Amico lettore della mia diligenza, considera la sincerità della mia penna, e scusami della mordacità della lingua, il cui veleno si vede oggi in tanta copia diffuso nei congressi dei cicalatori, che difficilmente potrò liberarmene senza che tu mi difenda. Viri sano

Nota 22 di dicembre 1648.

# LIBRO PRIMO

#### ARGOMENTO

Descrient lo stato dello città e Begro di Napali, l'opprensione del popolo o l'asnorità dei nobili tilimitata — Solterasi il popolo di Napoli soto la serori da il Masaniello d'Analli per cagione della gabella dei frutti: si commettono varii cecusi dai solt-arii ricercono infrattono gli ufficii si noli fizzoni per acchicaria— Marer D. Giuseppe Cardia: si persognia il boca di Madalani non fratello—Gianioni per mezzo del Cardinala Arcivesaroro—Nararia in sivita di Mananielo fatta al Vierre, ed il giaramento di questi per l'asservana dello cose pronesso— L'andata a Pollippo, la parzia e morte di Mananielo —Nororo tumulto del popolo— Il tragico fine di Giore: Serio Sanfelice, con le sciagure del Presidenta Cennamo — Si raccordano il distrere del Genoino, e la pace seguita per opera di Francesco Toraldo — Si descrivono gli artificii usati dal Daca d'Arces per rimunuri nella herevitama del popolo, o la lega concinsa dal Barcanggio rimunuri rella herevitama del popolo, o la lega concinsa dal Barcanggio per la concenta del serio del popolo, o la lega concinsa dal Barcanggio le concentral—Svaniscono bi pratiche dell'accorda, ed il Daras si propose las guerra.

Tra le più rieche e fertili provincie d'Italia, osservaxa il mondo con cochio non meno rividioto che pieno di meravigia, quelle del Regno di Napoli, il quale in tempo che tutta l'Europa era dalle armi di Marte ingombrata godeva con fatal priviligio il heneficio d'una non interrotta quiede (se pure non vogliamo allogare nel volto delle estagure le necessità dollerate per cagione di un Re guerreggiane), vivendo non meno sicuro che lontano da qualanque sospetto di guerra; come se gli caserdi istranieri o, non ardisareo di assalirio, o como più remoto degli altri, non fosse oggetto delle armi loro. Insuperbita di tanta fortuna ha città metropoli del Regno, e mal soddistata in tenere per servizio di S. M. col proprio danaro le guerre lontane, tendo, come caricata di soverchie gravezze, esimeri da qualche peso che sacenca per manetimiento degli aerectii regii. Avera il Regno nel Parsenera per manetimiento degli eserciti regii. Avera il Regno nel Parse

lamento Generale, che nel fine del 1643 si fece in S. Lorenzo di Napoli (1), donato al Re undici milionl, pagabili nello spazio di sette anni, per mantenere gli eserciti che sosteneva in varie parti della sua monarchia, facendolo eon espresse convenzioni non solo esente dagli altri pesl ordinarii, ma dagli alloggiamenti attuali e contribuzioni consuete, che solevansi pagare per conservazione delle squadre e delle milizie. Ma perchè în tal donativo non comprendevasi la città di Napoll in virtu del privilegii, che la rendevano libera dalli pesi del Regno , soleva il Re per mezzo dei suoi Ministri , conforme le oceorrenze che nascevano, richiedere di tempo in tempo da lel qualche equivalente sussidio, che similmente il nome di Donativo otteneva. Era, due anni prima che succedessero li tumulti di Napoli, venuto da Spagna a governare il regno il Duca d'Areos, il quale, rappresentando la necessità del Re, ed esercitando gli atti della sua naturale destrezza, aveva per servizio della Corona ottenuto dalle Piazze di Napolí (2) un milione di donativo : ma comecché era difficile il poterlo cavare dalle altre gabelle, ehe per le stesse cagioni erano troppo eresciute, si risolse col consenso delle medesime che se ne fondasse una nuova sopra la vendita del frutti, dalla quale era agevole a cavarne il ritratto che ne desideravano l regii, per non essere ad altro peso soggetta (3). Si scopersero al principio molte repugnanze nel procurarne l'effetto, perchè oltre eh'era da molti Cavalieri di eristiano sentimento abborrita, era generalmente ancora, come troppo perniciosa, detestata dal popolo, il quale se poteva in ogni altro affare essere fraudato dai nobili, in questo dei frntti non restava ingannato, mentre

<sup>(1)</sup> Edificio di fondaziono angiona celebratistimo per avrenimenti storici intromo allo vienede del Regno e della città — Addimandavasi Trabamel et ils. Lo-renzo, oro si riuniva il Parlamento generale, ed in quella parte dei fabbrica (no ra adibita ad ufficio di Camera notariale, si tenerano le adunante dei rappresentanti il napolitano municipio.
Ci Le Pissaza edila città di Napoli, detta aneto Sesili, e che furono abolite.

<sup>(2)</sup> Le Frazze della città di Napoli, detta annen Scalia, e cue introno appute nell'anne 1800, crano sci, cioè cinque nobili ed una popolare. Ebbero nome di Nido, di Capuana, di Montagna, di Porto, di Portanova, e del Popolo.

<sup>(3)</sup> Secondo il Donzolli Partenope liberato, ed il Capecolatro nel no Diario, queste halzello in imposto con ciditto del 3 genno il 1617 a suggrimmento di D. Carlo Spinelli fratello del Principe di Tansia, o, cono dice il Capecolatro, fe opinione cheggi i rinduno a farme la proposta al Viere, al Scille di Nicolatro dalla altre Piazza della città, nel fine di critare la ripristanziono del dazio del accondo docatro per ogni botte di vivo, che sarcebte stato per lei gravationi con essendo aggi per contrattazioni interessato nell'altro dazio del primo ducato a 64set, c. he più tuvrata i in ricessioni.

non vi fosse gabella; ma scorto finalmente che non vi era aitro modo d'avere il danaro più pronto, furono, non so se lo debba dire , o con ia diligenza, o con l'artifizio d'alcuni, superate, ponendosi cinquo cariini per cantaro sopra I fruiti d'estate, e dieci sopra quelli d'inverno. Il capitale però di questi effetti fu vendulo non più di 800 mlla ducati ad alcuni particolari che , forse presaghi dei notabilo vantaggio che doveva ridondare a beneficio dei proprio comodo, avevano cooperato alla vendita seducendo, forse con mezzl poco onorevoli, la volontà di coloro che altrimenti sentivano (1). Pubblicatasi per ia città ia voce di questa nuova gabella, e ributtate, come abborrile dal senso comune, le opposizioni di quei patrizli che prevedevano i danni e le ruine che da una tale imposizione dovevano nascere nei Regno, s'intesero immediatamente per la città varie lamentazioni e querele del popolo, dolendosl apertamente non meno di Andrea Nacierio (2), Eletto di quella Piazza che l'aveva consentita, che della nobiltà che vi era concorsa. Si accrebbe maggiormente l'indignazione del popoio contro costoro, perche il Duca d'Arcos, che aveva presentito simili doglianze , desideroso di tenerlo quielo, si era più volte iasciato intendere, che egli non era per porre opposizione alcuna, dove non entrasse la soddisfazione dei popolo , dalla facoltà dei quale dipendeva la magglor parte del pagamento per essere in tanto eccesso più numeroso del nobill. Fu ad ogni modo messa in esecuzione la conclusione della Piazze, e, non ostante il continuo reclamare del popolo, se ne prese il possesso, ed incominciossi con ogni rigore ad esigere, fabbricandosl un inogo determinato in cui dovevano portarsi i diritti della gabella. Avvedulosi il popolo che erano rinscite infratinose le istanze che continuamente ne aveva fatte con Sua Eccellenza (3), fece, ben-

(1) Tra i seduttori, cui acceama il Piacente, si fecero principalmente notare il mentovato D. Carlo Spinelll ed il Consigliere Carlo Brancaccio, che grosso somme di danaro collocate avevano su quosta gabella — Yedi il Capecelatro.

(2) Da altri scritteri detto anche Naucherio, il quale, come fa rilevare il marches Granino colle une accurate ol ermidic annaticazio il Diarrio del Capeccitro, fa poco accetto al popolo, sia perché nominato Eletto dal Done di Medina sona il consecutione di tetta le Ottime della città, sia perché non facettrano al consigio intorno alla imposizione della galella se i frutti ; comanque in procisco, per somo offereggi di al possenno di terre in Prociscia, in Inchia of Pozzodi, si fosse determinato a sollocitarse con tutto calore l'abelitione—Vedi anche il de Souties, Storis del tummo di Napoli.

(3) Narra il Capocelatro nel Diario, che rocandosi un mattino il Vicerò ad ascollare la messa nella Chiesa del Carmino, como per pio costumo era solito di praticare in ogni settimana, renne la sua carrozza circondata da nume-

ché incerti fossero gli autori, correre varie voci per la città, colle quali preconizzavasi al Duca, che esso non era per sopportare una simile gabella nella quale non altro vi scorgeva che un evidente pregiudizio dei poveri. In tempo di nolte furono attaccate molte cedole per le cantonate della città , con le quali similmente i popolari protestavano ai regii (1), che se non erano solleciti di trovare altro espediente per sovvenire Sua Maesta, sarebbe indubitatamente per nascere qualche tumulto. Ne ciò essendo bastante a rimuovere l'oslinata volontà dei Ministri, arsero similmente in tempo di notte quella medesima barracca ch'erasi fabbricata per conservarvi i libri dell' esigenze, e per riscuotere i diritti della gabella (2). Questi e simili susurri, accompagnati al successo, fecero tale impressione sull'animo del Vicerè, che convocata la maggior parte dei complatearii loro disse, che trovassero espediente a soddisfare gli arrendatori della gabella , dai quali già aveva ricevuto il danaro, perchè egli era risoluto di compiacere in ogni maniera alle dimande del popolo, tanto in riguardo della giustizia, quanto per rimuovere tutte le occasioni che potessero partorire tumulto. Ventilossi più giorni il trattato, e fu finalmente non prima proposto che concluso , che se ne ponesse l'imposizione sopra

rosa turba di popolani, i quali con grida e modi irriverenti chiesero l'abolizione della nuova gabella. Per tiberarsi da quetta gente, che semprepiù minacciosa ingrossava, promise il Vicerè di accogliere le reclamazioni, scusandosi che il balzello era stato imposto per opera della nobiltà. Non ostante ciò ei venne meno alla sua parola , anzi , per ischivare altre dimostrazioni di simil fatta , lasciando la Chiesa del Carmine prescelse per le sue pratiche religiose quella di S. Maria di Loreto a Toledo, ora detta Madonna delle Grazie.

(1) Autore di questi minacciosi cartelli fu in massima parte un tat Gian Lnigi del Ferro di Sora, secondo serive il Capecelatro, ed il marchese Granito nelle annotazioni al Diario ne fa conoscere , giusta i Documenti levati dal carteggio degli agenti del Duca di Urbino in Napoli e l' Archivio Storico Italiano, che tra cossifatti cartelli fuvrene uno nel qualo simboleggiavasi la Sicilia che rammentava a Napoli il motto evangelico : Exemplum enim dedi vobis, ut sicut ego feci , ita et vos faciatis. Infatti per la scarsezza del pane gravi tumulti erano avvenuti precedentomente in Patermo ed in quasi tutta la Sicilia,

(2) Ciò avvenne nella notto del 6 giugno essoudosi messo fuoco ad una quantità di polvere all'uopo precedentemente collocata nella harracea, e dicono il Capecetatro ed il do Santis, che tanto fu praticato ad insinuaziono dello stesso Eletto Andrea Nauclerio con promessa di duc. 300 fatta all'esecutore, Il de Santis d'altronde narra, che un certo Giuseppe Palombo indusse Masanielto ed un laico del Carmine , di nome fra Savino, a dar fuoco alla polvere , la quale sotto l'abito di costui celatamente nella barracca fu trasportata.

la rendita dei pigioni, e sopra gli effetti che possedevano i forestieri, tanto dentro della città, quanto nel suo distretto. Ad ogni modo queste deliberazioni , proposte e non messe in effetto , non acquetavano gli aulmi del popolo inclinato risolutamente a risentirsi, perchè sebbene si andavano da glorno in giorno asslcurando di questa ottima volontà del Daca, si erano con tutto ciò con gli esempil passati tanto discreditati li Ministri del Re, che quantunque ne avessero sperimentati gli effetti avrebbero creduto, o di non aver conseguito l'intento, o che fosse poco dorabile. Risolutisi finalmente i popolari di liberarsi da questo giogo, e far conoscere al mondo che l'autorità de' Principi dipende dall'ubbidienza de' sudditi, incominciarono primieramente alcuni male affetti al servizio del Re a suscitare con varil artificii qualche moto nella città, e disporre con varle ed imaginarle ragioni gli animi degli altri al medesimo parere. Dicevano costoro , che la nobiltà era salita in tanta grandezza, che era maggiore il dominio che esercitava sopra di loro, che non quello del Re, obbligandoli con l'usnrpata autorità che tenevano a professarli più tosto idolatria che ubbidienza. Che insuperbita di tanto fasto, disponeva tirannicamente delle loro sostanze, come se il popolo fosse schiavo per natura, e non ad altro nato che ad acquistarle per essa. Che il donativo che facevasi al Re era al popolo, come più interessato la pagarlo, istrumento d'impoverirlo, ed alla nohiltà, come autrice del fatto, mezzo di conseguir mercede. Che quei medesimi pesi, che crano imposti da loro per sovvenimento della Corona, non servivano per altro che per Ingrandire la fortuna de' nobili , perchè parte se ne facevano padroni con vantaggio di compre, e parte fraudando gli arrendatori introducevano le robe nella città, non solo per comodo di se stessi ma anco per uso di vendita, scemando con simile ingauno tanto la valuta delle gabelle presenti , quanto quella delle future. Che non si doveva permettere che nelle conclusioni, che si facevano nelle Piazze per sovvenire Sua Maestà, o per altre occorrenze, dovesse la nobiltà concorrere con cinque vocl ed Il popolo con una sola, perchè affascinato dai proprii interessi, e lusingato dalle mercedi che promettono i regii , cade il più delle volte lu deliberazioni tanto degeneranti da se stesso, che in vecc di sollevare la città, la precipita, permettendo che s'impongano nuovi pesì, la maggior parte dei quali vien caricata sul dorso dei popoli. Che il danaro che si cava dalla gabella de' frutti non era stato situato sopra le carrozze e le pigioni delle case, perchè la nobiltà, che ne possiede la maggior parte, restava troppo interessata nel pagamento, e non avrebbe sofferto il vantaggio del popolo, che per tenerlo abbassato usa ogni artificio di non sollevario. Che la grandezza

de' nobili originavasi dalla medesima viltà del popolo, il quale quauto più mostra codardia nel risendirsi, tanto più rende formidabile la potenza de' itanni che lo tengono soggetto; conforme con nobilissimo esempio si cra conosciuto nella città di Palermo che nel difendere i suoi privilegii avca mostrato spiriti più generosi che muella di Napoli.

Queste ed altre simili ragioni pubblicate giornalmente per la città accessoro di fattamente gli animi del popolo, che ad altro non si attendeva che di trovare occasione di far novità, non con altro fino che di non voler risolutamente pagare la gabella dei frutti. Ma le difficottà che insorgevano nell'originare il tumulto erano tanto grandi che l' effetto si abortira prina del desiderio. Avevano con ald disegno alcuni sediziosi , e peco amici della quiete comune, riscosso da molti anerodanti de artisti re cattini per clascano, con pensiero di comparane una quantità d'archibugi e teneri per ogo l'attura occorrenza, compensiero di comparane con segreta conglura averano eccoretato fra di loro. Ma prima che ciò fosse posso in effetto volle iddio dispositore di tutte le core prevenire il diserni loro con mouti accidenti.

Solevano li fruttaioli della città, comprati che avevano i frutti dai contadini, non solo pagare il convenuto prezzo al venditore, ma anco quel dazio che per la nuova gabella spettava all'arrendatore, il quale per tale effetto vi teneva persona deputata ad esigerlo nella medesima piazza del Mercato. Ora sdegnatisi costoro, o per il rigore che usavano gli esattori in esigerlo, o per il travaglio che loro apportava tal peso in pagarlo, fecero pubblicamente intendere che essi non crano per aver più cura di tal pagamento, ma che il venditore ne avesse pensiero per l'avvenire, il quale per non sottoporsi ancor cgli a simile intrigo, che poteva ritardargli il ritorno con altri frutti il giorno seguente, rispondendo alle istanze del compratore diceva. che se si toglieva lo stile che si cra nelle vendite passate tenuto, deliberavasi di non venire più a vendere frutti nella città. Per comporre una tale differenza si adoprò più giorni Andrea Naclerio, che era in quel tempo Eletto del popolo, ma per ogni arte che si nsasse non fu possibile di aggiustarla perche, tanto gli uni quanto gli altri, ad ogni altra cosa si sarchbero piegati che ad addossarsi tal peso per le cavioni poco anzi accennate.

Vome inadmente fra queste indecise discrepanze la Domenica Tlaglio dell'anno (637 sella eui mattina motti contadini della città di Pozzuoli si presentarono nella marina del Carmine con una gran quantità di fichi per di la pasarili in mezzo al Mercato, dove averano gidesignato di gion portarii se il diritto della gabella non andava nearico del compartore, allegando Puso e la consustutine che si eratro del compartore, allegando riuso città controlla di superiori di con-

da principio osservato. Ma avvedntisi finalmente che le loro richleste. o non erano ammesse o che non potevano terminarsi, qual se ne fosse la cagione, si risolsero (giacché scorrevano lo ore della vendita dei ficbi, frutti troppo soggetti a marcirsi) di ricorrere, come fecero, al Reggente Zuffia , supplicandolo che come Grassiere della città dovesse favorir la giustizia della loro causa, nè dovesse in modo alcuno permettere che chi era cagione della grascia e dell' abbondanza che godevano i cittadini , ricevesse un tal pregiudizio. Il Reggente , occupato forse in quel giorno in altri negozii di maggiore prgenza. o stimando difficoltoso il rimedio per aver presentito le differenze che vi crano, o che giudicasse che in tal particolare l'Eletto del popolo avesse maggior sufficienza di lui, gli scrisse un biglietto pregandolo che procurasse in ogni modo sopiric. L'Eletto, che dagli arrendatori e dalli medesimi contadini era stato distintamente informato del fatto. era già, prevedendo l'avviso del Reggente, arrivato alla piazza del Mercato, benché con poca speranza di partorire buon effetto, tanta discrepanza scorgeva in ambe le parti.

Giunto colà finalmente, con ordine più condito da prieghi che da altro, persuase i venditori a portare i fichi in mezzo alla piazza, allettandoli con qualche tacita speranza di volere a favor loro decidere la differenza : ma venuti poscia al cimento della pretensione che avevano. e fatte caldissime istanze appresso di lui che si terminasse la lite conforme per il passato era stato solito di osservarsi, non fu mai possibile, per infinite ragioni che furono dall'Eletto arrecate, rimpovere i compratori dalla pugna intrapresa e persuaderli al contrario, abborrendo anche il vantaggio che nel rivendere offriva l'Eletto di farli godere. I Pozzuolani accortisi finalmente che erano già trascorse le ore del vendere, e che di momento in momento si andavano i fichi marcendo, disperati affatto di conseguire quello che senza difficoltà veruna avevano altra volta ottenuto, si accesero di tanto sdegno, che, aperte alcune sporte di fichi, incominciarono rabbiosamente a buttarli per terra dicendo, che molto più profittevole ridondava ai loro interessi il calpestarli coi piedi, che venderli con condizione di esser tenuti a pagare il dazio all'arrendatore della gabella, al dominio del quale non erano per sottoporsi in conto veruno. A questo atto così temerario, essendosi meritamente adirato l'Eletto del popolo, diede ordine che si chiamasse un Capitano di guardia per carcerarli, affine non solo di castigare l'offesa fatta alla riputazione di un tal personaggio, nel quale rappresentavasi il popolo di Napoli, ma perchè una tale arroganza non dovesse agli altri per l'avvenire servir per esempio.

In quel incdesimo tempo stava colà presente una considerabile mol-

titudine di ragazzi armati di cannucce con Tommaso Aniello d'Amalfi (1), il quale fattosi capo di quelli per avvalersene nel giorno della Madonna del Carmine, che doveva celebrarsi al 16 del medesimo mese, li andaya ogni festa istruendo all' esercizio di una finta battaglia (2). Or vedendo costui (era egli di condizione assai vile) una gran quantilà di fichi sparsi per terra, e un libero campo di poterli senza ripugnanza ed a sua posta raccogliere, incominciò immediatamente a mangiarne insieme con quei ragazzi e con altri che vollero abusare della prodigalità dei Pozzuolani. Indi accortisi della indegnazione dell'Eletto, che soprammodo si spiacque, e fatti satolli, incominciarono a tirargli del fichi sul mostaccio, caricandolo di molte ingiurie, e pubblicandolo per antore di ogni loro male. Andrea, che nell'esser prudente non era ad altri secondo, e conosceva il pericolo che di momento in momento facevasi inevitabile, ridendo dissimulò le offese, e ricevendo per ischerzo le ingiurie, si ridusse pian piano, come se ad altro hadasse, nella Chiesa del Carmine, e quindi montato in una feluca salvossì in Palazzo (3).

(1) Tommaso Aniello d'Anallé era un pracivendele tanto porce che spesso ridiceruir a spaciero quelle carta con la quale si sus avvolgero il pesce che va comperato in piazza. Nacque nel vico flotto al Mercato in giugno del 1820 de Francesco, volgamente detto (Ecce, e da Antonia Gargano, estrambia supolitati, e fin battezzate mella parracchia di S. Cateria in Fror Magno a 22 di quel more, a recondo riturati da l'epistra della modeina finerioni dall'Abste D. Vincenno Camon è da l'appea Democreb Palrono. Della cid di anni Il teles in naturale della competenza del conservati dall'Abste D. Vincenno Camon è da l'appea Democreb Palrono. Della cid di anni Il teles in naturale della di conservati della finerio del sono del signo riturati della cometti in leggeno nel Discorno del signo ritugi Valpicale J. Della palriza della finnigla di Tommana Aniello d'Analli, pubblicato nel 3.º vol. degli atti dell'Accolonia constriato.

en de rendere poundament l'actività di S. Maria del Caraine , nel di I. G. laglio ergevais per pubblico halo nella piaza del Mercai ou castello di legro e di carta dipinita. A guardia o difica di questo simulato fortilizio eran patti deappelli di giorancia i dell'antia pubble, casuaffiti i contume turchesco, ciudi attra-namento, nel viso nello mani e nel putto, di resso e di nero, cui davati vel garancite il mose di altaris. Sassano centro di cest, come assalieri, altri drappuelli anche di giovanetti vestiti con semplice camicia o calsoctiti bianchi e covervi il capo di un berretto resso alla marianzero. Nel di della fosta, ostadore la deconordi consultato di difura di assatto, al che find di della fosta, ostadore la composita della composita della capo di un consultato della regionami ca capo della ergepanni il beccao della numorosa gentie spittato, condo il Girali di aversi lasgo nel giorno 7 liguio, alla occasione della fosta che celebrarasi al Mercato in una Cappella sotta il titolo di S. Maria delle Grasie, Vedi ancora il Donnelli dei Capecciaro.

(3) Come il Donzelli ed il Capecclatro assicurano, alla salvezza dell'Eletto Naclorio contribuirono Giuseppe Palombo, che poscia fu capo dei popolani, D. AnFra tauto non comparendo il capitano di guardia, e concorta molla gente al successo con speranza non vance che in la el cocasione dovesero originarsi le novità desiderate, Masaniello, che forse non altro che l'opportunità ne stava attendendo (1), incominciò a gridare, percenendo la volontà di tauto quel popolo che gli stava d'intorno; Fice Spana I mora il mali Obrermo I ed acquistata una infinità di seguaci, che con le medesime parole andarano l'esemplo di lui imitando, che con le medesime parole andarano l'esemplo di lui rimitano, cui che inclina medisima pizza, e la cerando i libri dell' esigenza in minutissimi pezzi, la diede in preda alle fiamme, lasciandola a terra cade-re, con orrendo svettacolo, incenerita.

Ingressto, alla vista di un tale eccesso, maggiormente il tunullo, e normato presenti moto numero di genti, che non meno attenderano a seguire la vestigia del capo, che ad istigario a proseguire il corso della principiata impresa, incamminosi Mascaliello, accompagnato dalla mediante turbe, alla volta di Palatzo, con diegno di tirare il Vieret, con gli atti di una tale violenza, a perdonargii il misfatto commesso, ed a tevar la gabella del fruit il tuno abbornita dal popolo. Arrivato co-la icara per a tirare il viere il consistenza con delle gaudile era libera rimasta (3), inolivosi sienza punto fermarsi delle gaudile era libera rimasta (3), inolivosi sienza punto fermarsi

tonio Barbaro, od i fratelli Vincenzo o Giuseppo Fattoruso, con altri della contrada della Conceria, ai quali il Naclerio era carissimo.

(1) É a ritenoris che il Masaniclio non a caso si fotte spinto ad initiare i liumilo, ma inreco tante caggiusi per effetto delle segreto macchinazioni di cui parta l'Autore a pag. 11; e accoudo il Capecelatro, tutto egli foce per partici gli presco on altri otto suoi eccanici di quato conditionio in un'outeri ali campagna poco lungi dalla città, nella contrada detta depun della inyfola, od anche per suggerimento di un frate Savino Saccerlo, o di un'Giulo Connon accrimio nomico della nobiltà, che presa parte non ultima nei potteriori avrenimenti Volcii ancera che i propositi di quel popolano tracserso origino dall'odio che egli nutrira contro i governanti e contro coloro ch'eran prepositi alla casione delle gabelle, percoche, poco innanti, era state contrita e vandere buona parte dello suo provre masserzirio onde liberare dalla prigiono la giovane moglic, sprezia in contravenzione e maltrattata di galellerim mentro introducera associamento nella città una catta ripiena di farina, artificiosamente avrella in un toragliclo, o posta nello braccia e agius di finordibor lee lasce.

(2) Incedeva a cavallo con bandiera spiegata gridando, Viva Dio e lu Re de Spagna, e fora li gabelle. Vedi il De Santis.

(3) Carlo Caracciolo, Cavallerizzo maggiore del Regno, fiu i solo cho si montré risoluto della resistenza, ma a nulla valuero lo suo parolo susdenti indiritte agli ammutinati, mè la ofiescia del suo coraggio, nó quella del suo braccio; procede dalla compagnia doi soldati spagnosti, la quale trovavasi all'ingresso del pulazzo, essendori staciato libero il passo per votrer stesso del Vicerç, cho apper.

nelle plu intime stanze del Duca, non ad altro applicato che a terminare l'impresa proposta, ed a perfezionare i suoi principiati disegni. Nel medesimo tempo coloro che lo seguivano, non avendo i medeslmi fini di lui, ed essendo gente per natura inclinata a commettere qualsiasi eccesso, per rendersl forse più formidabill con gli effetti di una mal regolala Insolenza, incominciarono immediatamente a buttare per quel balconi ciò che di prezloso trovarono nelle prime stanze del palazzo. Il Vicerè, che in quel tempo era deniro, avvisato che il popolo senza veruno ostacolo inoltravasi alla sua volta, si ritirò più addentro, con fine di non lasciarsi trovare, Insino all'ultima stanza; nè qui parendogli di star sicuro, per una scala fatta a lumaca se ne calò nel cortile, e trovatavi una carrozza, con la quale era forse alcan Cavalicre (1) per particolari interessi venuto da lui, v'entrò con la speranza, o di potersi in essa nascondere, o, come privata persona, partirsi non couesciute: ma esservato da alcuni del popolo, che a guisa di diluvio ondeggiante seguendo la turba del sediziosi entravano nel Palazzo, fu con segul di una ladicibile allegrezza immediatamente arrestato, il Duca conosciuto il pericolo, stimato in quel caso moralmente înevitabile , mostrò con un'affettata intrepidezza di non sgomentarsi, e rivolto all'uso degli artificii, del quali era mirabilmente dalla natura arricchito, disse che, non per altro fine si era messo in carrozza che per calare al Mercato e concedere ciò che gli fosse richiesto dal popolo. Questa cortese offerta di Sua Eccellenza mitigo la tal maniera la fierezza dei tumultuanti che , usciti con la medesima carrozza fuori del cortile, si accingevano ad andar seco per la città pubblicando la pretesa esenzione dalla gabella, quando sopraggiunto Masaniello, che con innumerabil seguito di ragazzi era calato dalle sue stanze, arrestò la carrozza di nuovo, e preso il Vicerè per le chiome, incominció arroganicmente e con popolare insolenza a minacciarlo (2); rava così di calmare la moltitudino irromponte nei cortili al grido, a palazzo! a palazzo le sopraffatti e disarmati eli alabardieri tedeschi , che custodivano le

pontable of soprantial e distribute gli andarmeri federeni, con contourinno le porte degli appartamenti, cotrarono i popolani nelle stanze, commellendori gli eccessi cho dall'Autore si descrirono — Vedi il Capecelatro.

(1) Appartenera questo cocchio al Cavaliere dell'Abito di S. Gincomo D. An-

(1) Appartenera questo cocchio al Cavaliere dell'Abito di S. Giacomo D. Antonio Tabonda, come racconta il Capecelatro, o al Conte di Conversano, secondo serivo il do Santis.

(2) Questo fatto é attribuito dal Gapecelatro, non giá a Masancillo, na casi infrata del consento di S. Ricipia à Posilipo, ésto fra Agentino di Maro, Il Vicerò atrobbo etate in qualibarenimento anner ferito da armi bianche, so, como narra Il do Santia, um Natalo Martinegoli raquese con la maspala non avensio fatto ripero ad un colpo di coltello; e nicema seriero il maspado non de vento fatto ripero da un colpo di coltello; e nicema seriero di constituto, non avento col non biencio distitutto un celpo di quala dallo stresso Mazancillo assentato.

ma accorsovi il Priore della Roccella con seguito di molti Cavalieri (1) si adoperò con tanta efficacia di ragioni col popolo, che, convinto dalle sue preghiere, piegossi finalmente e rattenne le mani dal commettere un eccesso così nefando. Il Duca però, che anco negli estremi pericoli non dimenticavasi della forza dell'arte per rendersi benevolo il popolo, sparse per terra una quantità di zecchini, accompagnando la prodigalità della mano con un melato suono di vaste promesse. Ne restò punto nell'opinione ingannato, perche lusingata quella turba dallo splendore dell'oro, occupossi siffattamente in raccoglierlo, che egli rimasto libero dagl'insulti se n'entro nella Chiesa di S. Luigi (2), del cni artifizio non si avvidero que lazzari (nome che da se stessa attribuivasi la più infima plebe dei sollevati) in sino a che sbrigati dall'occupazione in cni si erano messi per troppa ingordigia, si accorsero dell'inganno, ed incolparono con infruttuoso pentimento la loro dappocaggine. Volevano però rompere le porte del monastero per averlo di nuovo, ma fu questa risoluzione Interrotta dall'arrivo di D. Cesare Pignatelli, il quale avendo portato un biglietto ottennto dal Vicere, in cui contenevasi la pretesa abolizione della gabella dei frutti, distolse il popolo dall'impresa. Ma comeeché non tutti i sollevati avevano quel medesimo fine per oggetto, alcuni che desideravano di tenere in piedi il tumulto frapponevano nuove difficoltà, lasciando sediziosamente intendere, che il popolo voleva che si levasse con quella dei frutti anche quella del pane. Sonrarrivando a questa nuova dimanda del popolo il Cardinale Arcivescovo, con disegno d'insinuarsi a sedare il tumulto, incominció con la sua solita piacevolezza a benedire il popolo ed a disponere i sediziosi alla quiete, off-rendosi di conseguire ciò che desideravano dal Vicerò, il quale avendo già presentita questa nuova pretensione del popolo e la venuta del Cardinale, li mandò per il Marchese di Torrecuso un altro biglietto, in virtu del quale non solo la gabella dei frutti e del pane, ma tutte le altre levava, pregando Sua Eminenza a volere in suo nome pubblicarlo per la città. Propalatosi questo

<sup>(1)</sup> Secondo il Capecelatro essi furono il Conte di Conversano, il Marchese di Bricuza, il Duce di Castel d'Airola, D. Autonio Enriquez dei Marchesi d'Atcagniz, D. Carlo Caracciolo dei Marchesi di S. Eramo ed il Priore della Roccella Gregorio Carafa.

<sup>(2)</sup> For cretta questa Cliera dai Re Angienin nel decimotrero secolo.—S. Prancece di Poolo richè le concessiono da Ferdinando I di Aragona e quivi costrul un Convento che nel 1815 era quasi codente — Il Re Ferdinando I Borbone fece abbattere quen liabricati el cordina, à alsegno dett'i gangeme Pietro Bianchi di Lugano, la colificazione della grande Bantica, dedicata a S. Francecco di Paula, che ora rediamo.

nuovo ordine del Duca per mezzo del Cardinale e del Principe di Mocierarchio, che colà per il medismo effetto rirovarsai, si persuasero i tumuluanti a partirsi da S. Luigi, dicendo che agl'interessi del popo poco importava la presenza del Duca, avendoti già concedute grazie molto maggiori di quelle che pretenderano, onde era migliore espediente il pubblicarle per la città e farie eseguire. Pervalsero sifintamente queste ragioni negli animi di coloro che, abbandonata l'impresa (I) monominciarono furiosamente a socrere per le piazze della citti, tunuluarraimente gridando, che non solo si levasse quella dei frutti, ma anco le gabelle antiche poste su il cose pi li necessarie.

Da si vaste concessioni, a viva forza ottenute, fatti più arditi senza avere ostacolo di chi potesse reprimerli, passarono agli eccessi. Il primo che commisero dopo l'essersi partiti da Palazzo fu l'aprire le carceri di S. Giacomo, e tutte le altre della città (eccettuandone quelle della Vicaria) e dar la libertà a quei prigioni che vi erano, ammettendoli non meno per compagni de' loro misfatti che esecutori delle loro pessime voglie. Ciò fatto, supponendo di non avere ancora dato principio agli effetti della loro crudeltà, andarono alla Chiesa di S. Lorenzo col fine, o di ridurre in cenere l'archivio della città, che colà conservavasi, o per impossessarsi del luogo; ma salutati con tiri d'archibugiate da alcuni fuggitivi che v' erano dentro, mutarono pensiero e calarono di nuovo al Mercato (2). Ouivi il signor Principe di Bisignano, che mandato dal Vicerè a sedare il tumulto aveva insino a quell'ora seguito i sediziosi, essendo non meno afflitto dal digiuno che travagliato dal caldo, fece istanza di ritirarsi, parendogli di avere per allora non poco operato in servizio del Re; ma quegli sovvenendolo con alcuni rinfreschi, e provvedendolo di ciò che gli faceva di mestieri, non volsero in conto veruno permettere ch'egli partisse, asserendo che nella sua persona erano collocate tutte le speranze del popolo, e che non erano per applicarsi ad altro consiglio che al suo.

<sup>(1)</sup> Lo sgombro della piezza e l'allouinamento dei tumultuanti sono diversamento narrati dal Capecatera, il quale serire che i popolani essendo trascorsi in violenne eccesive, anche contro i soldati i pagnuoli che trovavanni nel notto-portico del paterzo, malteratando i regentiri e gli utilinità, appropriamato di i archivogi e di pieche, e reumendo tambori, fu forza a quei soldati di far fuoco udi esta, i ramanendome classi utesti e feritiri così i modittadine fio fugata.

<sup>(2)</sup> I fuggitiri dei quali parla l'Autore erano D. Carlo Capecelatro Duce di Sejano, o Giorani Battista Cienello insiene ai loro famigliari arnati, e tra coloro del popolo che rimarero morti per effetto delle archibagiate forvi un palermitano cho venne colpita alla bocca mentre incisava arditamente all'assalto, dicendo che temi popolo coderdo !— Vedi il Opperefatro.

esperimentato da loro in altre occasioni sempre giovevole : benché verso la fine del giorno ebbe poi campo da potersi partire.

Li sediziosi fraitanto fatti capitalissimi nemici del ripose, e rociferando per tutte le strade Fira Soparat mora il mel gorerno i s'in-caminarono alla volta di Porta Notana presso alla quale estrati nella casa di Geronimo Inetizia (1), arrendatore della farina, manomessero ciò che vi trovarono di pregio, strapparono il tibri e bruciarono in utora ciò che avera egli nello pazio di tanto tempo acquistato, castalgando nella medesima sera con l'intessa pesa del fuoco non meno l'affitta-tore della gabbla del pesse, che quello del also

Fu opinione generale, ed approvata da molti, clie se il Duca in quel medesimo gioro a reses spinto contro i settirola le solite guardie della città, col valore di due o tre compagnie spagnuole, delle quali potera liberamene avvateria; il popole al sarebbe sena alcun dubio ridotto nella pristina ubbidiezza; poichè in tutto quel giorno non ebbe altro seguito che di gente tumulturaria e male atta a difecti. Ma, o che egli non voltese con siffatti rimedi maggiormente inaspirito, o che supponesse che per sedare tal tumulto la dissimulazione fosse istremento migliore, o che così fi decretato nel Gielo, suscitò con siffatti rispetti a tanta baldanza il furore del popolo, fora vedendo affatto remota l'oppositione dei regia, acquisti maggiore sollevossi a nuore speranze, conforme palesarono gli accidenti che dopo seguirono.

Sì videro verso il fine di quel giorno tanto li PP. Teatici per la strada di Toledo, quanto il Gaustiu sucrie in processione alla rolta del Mercato, pregando Sua Divina Maestà per la quiete del popole, me on diverso successo, perché quelli mon trovando impedimento proseguirono il viaggio in sino a Palazzo, e questi minacciati da una settiona turba di atzari, con dire, che in tempo che si posero le quebelle non si erano adoperati in servizio del popolo, cessacono da quell'opera così santa, non meno confusi che sparentati.

La notte che segui, fatta il popolo nuova radunanza di gente, ed armatala al miglitor modo che fu possibile, la dispose con qualche ordine per molti luoghi della città, ordinando imperiosamente alli padroni delle case così a tener lumi accesi per le finestre, come a fruochi per le piazze, non in vano sospettando che l'oscurità delle te-

<sup>(1)</sup> Albergava Geronimo Letizia nella casa del Duca di Campochiaro a Portanova, e non già a Portanolana, e si voole che per disposizione di lui era stata imprigionata la moglie del Masamiello—Vedi il Capecelatro ed il Marchese Granilo, Ann. al Diario.

nebre occasionasse agli spagnuoli di faro qualche tentativo per disturbare i loro disegni.

Comparve il nuovo giorno, ed assicuratisi affatto I sollevati che non era il Vicerè per ostarli, incominciarono con maggiore insolenza a scorrere furiosamente per la città, gridando per tutte le strade Viva Spagna! Mora il mal governo I eredendo forse con tal pretesto di giustificare le loro operazioni. E perché non cra plebeo ne cittadino (salva la pace dei buoni) di condizione onorata che non fusse mal soddisfatto del governo dei Ministri, ai quali attribuivano la cagione delle comuni miserie del Regno, non fu chi non approvasse la sollevazione del popolo per un atto della Divina giustizia: anzi alcuni, che per l'Incertezza dell'esito, e che non ben sapevano dove dovessero terminarsi le cose, avevano nel giorno precedente mostrato effetti neutrali, veduta assicurata la potenza del popolo, si tolsero pubblicamente dal viso la maschera dell'ipocrisia, e si scopersero del medesimo partito. E questi furono coloro che a favore de' tumultuanti prevalsero non meno con le armi, che col consiglio, ponendo in ana troppo dubbiosa contingenza gl'interessi del Re; perché regolate le deliberazioni del popolo dalle consulte di costoro, partorirono finalmente quelli effetti che furono tanto perniciosi alla Corona.

Scorrendo dunque la turba dei sollevati, nell'accenuato modo di sopra, per la Città, si diede senza verun rimorso di coscienza a conmettere eccessi i quali ancorchè non fussero superabili per esempio, furono nondimeno stimati leggieri per esserne la maggior parte commessi contro coloro che comunemente stimavansi tiranni del popolo. Posero a sacco ed incendiarono molte ease dei particolari, i quali non meno avevano avuto maneggio nelle cose pubbliche della città, che in quelle del Regno. Fra queste vi fu la casa di Donato de Bellis, di Felice Basile, del Consigliere Antonio de Angelis, del Consigliere Antonio Miroballo, di Andrea Naclerio e di Alfonso Valenzana affittatore della farina. È però vero che il popolo, per mostrare un affettato zelo a beneficio del pubblico, ardeva non solo le robe ma anco gli argenti e le monete che vi trovava (1), non permettendo, sotto gravissime pene, ad alcuno che ardisse di pigliare una minima cosa per uso particolare : il cul ordine inviolabile fu con tanto rigore osservato che un lazzaro il quale osò di nascondere due candelieri di argento, fu immediatamente decapitato.

Ma mentre queste sediziose turbe di lazzari, a guisa di crudelissimi

<sup>(1)</sup> Ed anche gli animati trovati nelle case e nelle scuderie, che al dire del Capecelatro si facevano crudelmente entrar vivi nel fuoco.

esecutori e ministri dello sdegno del popolo, vagavano quasi furie infernali per la città, commettendo varie sorte di eccessi, un tal Miccaro Perrone, Masaniello, ed altri capi della sollevazione, che invigilavano con assidua sollecitudine allo stabilimento delle cose pretese ed a rendersi sicuri dalla vendetta dei regii , deliberarono di provvedersi di munizione da guerra. Conferitisi dunque per tale effetto nella regia polveriera, feccro instanza che si consegnasse loro tutta la polvere che vi stava : ma preveduto questo disegno dal Duca, che dal giorno precedente l'aveva fatta bagnare, si accesero di tanto sdegno contro Giov: Buttista Buzzacarino, che n' era affittatore, che dono averlo indarno cercato, bruciarono tutte lo robe della sua casa. Indi pervenutoli a notizia che un tal bottegaro del Molo piccolo una non mediocre quantità ne teneva , vi spedirono immediatamente una squadra di lazzari per farla comprare, i quali, essendo con la solita furia entrati nella bottega, saccheggiando ciò che vi stava, avvenne che per incautezza di un tale , non meno infelice che poco avveduto , si accese fuoco alla polvere, e volando in aria la casa morirono tra le ruine di quell' incendio più di 45 persone, oltre coloro che, in numero molto maggiore, dalle stesse pietre cho caddero restarono feriti (1).

La disgrazia però di costoro non intiepidì nè sospese la fervenza dei sollevati, capo dei quali stimavasi allora piuttosto il Perrone che il Masaniello, il quale, per lo zelo con che erasi applicato a sollevare il popolo dalle sue miserie, non molto curava che gli fosse altro competitore nell'autorità preferito: ad ogni modo, non meno questi che quegli andava per la piazza del Mercato, dove di momento in momento nuove squadre di sediziosi calavano, dando gli ordini necessarii ed esortando ciascuno ad armarsi per la difesa nella causa comune, chè tal figuravano l'impulso che li moveva al tumulto, con risoluzione di nou acquetarsi giammai se prima non si toglievano tutti gli aggravii del popolo, che aveva con depravata consuetudine per il corso di tanti anni sofferto: anzi a D. Tiberio Carafa ed al Principe di Satriano, che vi giunsero nello alesso giorno per disporre i sollevati alla quiete, fecero apertamente intendere, che se l'uso dei privilegii, ottenuti da Carlo V. non ponevasi in osservanza, nè cesserebbero le novità, nè sarebbero per desistere dall'impresa. Penetrata, per opera del Bisignano, questa nuova pretensione del popolo all'orecchio del Duca , vi spedi il Principe di Montesarchio , il quale avendo portato una nuova scrit-

Il Capecelatre fa ascendere il numere dei feriti a 90, e quelle dei merti a 40, tra i quali melti fanciulli ed altri che a caso ivi trevavansi.

tura in cui contenevasi non meno l'abolizione delle gabelle, che la concessione di quanto il popolo pretendeva, la pubblicò per la piazza del Mercato con l'approvazione di altri sei cavalieri che lo seguivano (1); ma divulgatasi una voce, per artificio di alcuni non molto desiderosi della quiete, che quello scritto era falso, il principe, che ben sapeva quanto era pericoloso il contendere di ragione con un popolo sollevato, si salvo con la fuga, lasciando i compagni che furono subito ritenuti, benche non mollo dopo dalla Chiesa di S. Agostino, dove si ventilo il lenore della suddetta scrittura (1), fossero, con promessa di ritornare , liberi rilasciati. E fu nel medesimo tempo che essendo arrivata colà una processione di frati Domenicani, implorando per li presenti ramori gli aiuli del Cielo, il popolo non si contenne di perseguitare un tal frate che portava il crocifisso per levarglielo dalle mani, dicendogli che non venissero ad impedire con le loro affettate orazioni il servizio del pubblico, ammantando con tal nome gli effetti di una manifesta perfidia.

Accorse poco dopo a sifiatti tumulti, con speranza di porvi qualcho rimedio, il Duca di Maddaloni, che per tale effetto l'avera il Vicerà fatto cavar dalle carceri, nelle quali per contumacia di poco momento era stato per ordine del medesimo ritenulo (3). All'arrivo di questo

(1) Tra cestoro nevera il Capecelatro D. Giuscepe Mariconda ed il Duca di Rodi, e racconta cho tra i Cavalieri, andati anche in quel giorno al Mercato per acquidate il popolo, vi furono il Principe della Rocca, il Marchese di Torrocuso, il Principe di Montemiletto , D. Giuscepe de Sangro, il Principe di Chiuzano, D. Giulio Giudiazzo e D. Giuscepe Origila.

(2) La maggior sala di questo edifirio fu conceduta nel 1495 da Re Ferrante. Il di Aragama alla Piazza e Sciale del popolo, le do Berranto I, nel 1436, era stata privata di ogni percegativa — Interno poi all'avrenimento, il Capeter Latro aggiungo, e les, nomire a disercien il tenore della secimen, a fin gridato da quei popolanti che como ford della Glicas cullifora, afforma, como poste della della collega e della compania della compania.

(3) Sulte cause dell'imprigionamento del Dune di Maddeloni erri notabile di regrena tra Il Paccate, il Capecaltro de altri scrittore, dei ne quel tempo corse ancer voce che il Dune fouse stato traticunto in castello per lo regrente cano. La notte del 26 maggio 1610, o, como dicoso altri, nella alomento 22 di maggio aut'ora dopo il tramonto, il vascello ammiraglio della flotta spagmonto le stara persto a far vela nel porto di Napoli, fe consumoto dal fucce applicato alla polveriera : era carice di molto danaro o di altri ricchissiai effetti dettinali pel Re di Spagna, come anocea di molto il procississimi di diorizio apparencato alla moglia facera ritorno in na partic. Gerettia il Vicerè che questi opini consulta moglia facera ritorno in na partic. Gerettia il Vicerè che questi oni conditioni.

sigone, il popolo, in cui non si erano ancora estinte verso di lui estatili della primiera osservanza, mostrò segni, in vederò, di no no scatilite della primiera osservanza, mostrò segni, in vederò, di no no poca allegrezza, sperando che come patrizio e della Piazza di Nido (10-cavalleri della quale non erano in mala opinione appresso del popolari) dovesse mostraria partiale della giustificata pretensione che aveca Si accrebbe inoltre quest'ottimo conocetto che teneva di lui, perchè, udite con atti di una sincera approvazione le dinnando del poporalo, promise che si sarebbe in maniera con sua Eccelenza adoppera che gli internativa della ciuda della considera di sincera di propulare di propulario più patri pretenza para della filmato di vana così cortese promessa soddisfattissimo il popolo, liccariossi dal Duca, pregandolo a procurarna la esceuzione con ogni prestezza.

Doveva il popolo, per cagione delle speranze fondate in queste promesse del Duca, astener le mani dal più commettere eccessi, ma perchè non vi era capo fra loro con cui si potesse il negozio con sicurezza di osservanza trattare, e dall'autorità del quale si raffrenasse la insolenza di quei sollevati che non avevano altro che la propria volontà per ragione, furono, i trattati del Maddaloni, o non ben intesi, o non approvati da tutti. Aggiungasi, che essendo quei lazzari troppo sdegnati, e resi quasi impotenti a sostenere le proprie famiglio per le gravezze imposte dai regii, e recenti le offeso che avevano ingiustamente sofferte (com'essi dicevano ed era pur vero) sotto la tirannia dei nobili, l'imperio dei quali era siffattamente cresciuto che. quasi Deità terrene, erano idolatrati non che ubbiditi dal popolo. Supponevano di non restar soddisfatti senza qualche risentimento di meritata vendetta; oltre il furore che gli suggerivano i pessimi consigli di coloro che, per diversi ed immaginarii disegni, non amayano la quiete, mettendo in diffidenza il popolo, con fargli credere per simulata l'ottima volontà che mostravano i regii (1). Scorsero però tumul-

fosse avenuto per opera di occulte macchinazioni averera a lui el allo State, o prinan no fa accepiunato un tale Sexampo, noblissimo exvaliero tombardo, cui peco inanuti crasi tote il comando di quel vascelto; ma, essendori postela carguita selucire viste domiciliari, e intruentii alccui initiati di colpa n carico dell'abate d'autrano, venno pri ciò dannato a morire. Este costuli agente citali babe d'autrano, venno pri ciò dannato a morire. Este costuli agente citali della considera dell'abate d'autrano, venno pri ciò dannato a morire. Este costuli agente con fati principionato per ordino del Vicere nel castale di S. Eremo, na henanche perchò ritenerasi como nemico degli ipaganosii, c capaco di cecitaro turbolenzo per odio contro i governanti.

(1) Si videro in quella notte andaro attorno per la piazza del Mercato quattro uomini mascherati, fra cui cravi un tal Giulio Genoino, i quati mettendo in sospetto le promesse del Vicerè e le parole dei nobili, incitavano ai progresso A.

tuando con il medesimo furore per la città, usando le consuete insolenze e commettendo delitti in tanto dissimili dal primi, in quanto erano più nefandi.

La matina seguente, che furono il 9 di luglio, considerando il popolo che non potevano sortire ottimo fine quelle dibiterazioni che sabilisce una piebe tumultuante e confusa, in cui non è capo che, rapresentando gli altri, approvi o non ammetta quel che si tratta, si dispose ad eligerne uno. Ma comeché sopra turt' i quartieri dei sollevati prevaleva la fazione del Mercato, per essere quanto più trile, tanto più numerosa delle altre, in veed e i creare una persona abile a ossiencre una soma di tanto peto, el essero quel medesimo Masautello che avera principialo il timutilo, acciamando per exapo del popolo e riva-rendolo con tante dimostrazioni di ossequito, che poterano piuttosto situarsi effetti di venerazione che di ubbidienza. E però vero che gli diedero per consultore un tal Giulio Gonolno (1), il quale avendo esercitato la carica di betto del popolo con molta sodifiazione della città nel tempo del Duca d'Ossuul, era non meno beu voluto dal popolo che stimato per persona di nolto maneggio.

Inalzato Masaniello a grado così sublime, ed ottenuto un pieno do-

del tumutto e delle violenze, sino a consigliare ta espugnazione della reggia, del forte S. Eremo e degti altri castelli. — Vedi il Diario del Capecelatro.

(1) Nativo di Cava nel Principato citeriore, nomo tristissimo, di molto ingegno, e capace di ogni nefandezza. Essendo Eletto del popolo nel 1620, preso parte alle cospirazioni ordite dal Duca d'Ossuna il giovane, e fu però imprigionato e condannato all'ultimo supplizio. Gli fu promessa la vita a patto che rivelasso i complici di quella congiura. Accettò la condizione e fu relegato nel castello di Orano in Africa, ovo rimase per ventidue anni. Per te nozze della Regina d'Ungheria ottenno grazia, ed avendo abbracciato lo stato ecclesiastico con mezzi fraudolenti, ritorno in Napoli, e di quello rivolturo dell'anno 1647, che il Piacente deserive, fu uno dei principali promotori. Presectto a consultore di Masariello, ed abusando della costui dappocaggine, contribui soprammodo a tutti gli eccessi, allo stragi ed agl'incendii che desolarono ta città, incitando il popolo contro i nobili, e principalmente verso il Duca di Maddaloni. Fu traditore vitissimo dello stesso Masaniello, e cooperò alta morte di lui a prezzo della carica di Presidente di Camera conferitagli dal Vicerè, il quale fu poi obbligato a farlo foggire in Roma, essendo caduto in odio det popolo, perché, come to stesso Piacente narra in prosieguo, ottenuto il Genoino il posto di Presidente, cangiando stile, fecosi a propugnare i principt d'ordine, ed a reprimere con l'opera e col consiglio l'eccedenze dei sediziosi. Cessati finalmente i tumniti, venno refegato por la seconda volta e mandato nella Spagna, ove mori appena arrivato in Portomaono, la cui morte non increbbe a niesuno, perché già il conoscerano traditore: così scrive il Botla. - Vedi il Capecelatro ed il de Santis.

minio sopra dei sollerati, applicò l'animo con tanto redo a secondare i dieggi del popolo, che quasi diventuto menio di se stesso, e abrodo donati i proprii interessi, non nacque occasione che non incontrasse, no hosolfere transglio che non soutenesse per servizio di quello, e di coloro che Comentavano la sua grandezza. Il primo ordine che diede per obbligaria maggiormente la benevolenza del popolo, fu che il pane, che altora era ono più di 24 once per ogni grana quattro, si lavo, e se latora era ono più di 24 once per ogni grana quattro, si lavo, e che altora era ono più di 24 once per ogni grana quattro, si lavo, e con e consenza del propere a setto, e la più piecosì a du n carlino; il rotolo, la vitella campereccia a sette, e la più piecosì a du n carlino; e seemando la valtuta dei vini, dei si stanti, e di ogni altra cosa commello le; effetti ed operazioni che allettorono talmeate quel popolo che non fu alcuno che non desiderasse d'idolatrarlo.

Per approvare tante e sifatte deliberazioni di lui, sull'ora del mezo giorno sopravenne di nuovo il Duca di Maddadoni e porò un ordine del Vicerè in stampa, con il quale, confermando tutte le osse fate dal popolo, pubblicava la estensione di qualsivoglia gabella e l'indulto generale di quanto era stato insino a quel giorno commesso (1). Ma letto da coloro, che lo starano ansiosamente aspetando, e considerate una particola, che o dubbia o male intesa, pareva che debilitasse la forza delle grazie concesse, s'insospettirono siffattamente della fede del Duca, che pubblicando quell'ordine concordemente per faiso, e gridando Tradimento I corsero per ammazzarlo (2); ma ritrovatosi in comitira di quel lazzari Taccemanto Percon poco di sopra mentorato, Saloprò

## (1) Quest'ordine era così concepito.

## PHILIPPUS DEI GRATIA REE cle.

D. Rodericus Ponze de Leon Dux civitalis de Arcos etc. Vicerex, Locumtenens, et Capitaneus Generalis in praesenti Regno, etc.

Noi con privilegio concesso questo infrascritto giorno, sette del corrente, leramo tutte le gaselle et imporizioni poste dal tempo della felice memoria di Carlo V Imperatore fino ad oggi, con indulto di tutte le inquisiziont e delitti commessi — Vedi il Canecelatro.

(2) Aggiungo il Ĉapecelato: e Mannaido ricordecole dogli oltroggi cite, recando il pesc, acce dai inoi finnipilari ricerute in cuna il lui, con a sesergii tolto nolle volte senza pagarcelo, ed anche latunole, prenagli la briglia del contingiuri e perceute, affermalelo per la compigitura e, e foneculoto amontare da cavallo il prigione, e con le mani stretamente legate con montare da cavallo il prigione, e con le mani stretamente legate con montare da cavallo il prigione, e con le mani stretamente legate con montare tratato in cui finne el directi en activida.... Para pava il Dauxelli, che il Duca nel vederi tratata in tal mode, diuse: Chesto ad un par miol Al cho rispose Massinello: Clesso o cechio peco la spetia, come a traditore da fapria.

in maniera con alcuni compagni che l'aderivano, che fattolo ritenere come prigione, se lo prese egli per consegnato, benchè nella medesima sera gli desse adito di fuggire con molto risentimento del popolo, e dello stesso Masaniello.

Il Vicerè udità la carcerazione del Maddeloti originata dall'incrdulità del popolo, o piutusto dall'artificio di coloro che avevano in
quel tunulto pretendenze, vi spedi immediatamente, coll'istess'ordine
in cui era, però discifizata la particola sospettosa, il Priore della Romcella, il quale, assicarando per le strade della città isollevati none
no con la efficacia della lingua, che con la forza degli ordini seritti
free qualche buona impressione in coloro che non averano altro fine
che riportare dall'incominciato tunulto il beneficio universale; ma in
quelli che con la sollevazione pretendevano di migliorar fortuna ed
inalzari a speranze maggiori, non fa meraviglia se cagionassero quesio ordini effetti diversi, essendo no prima veduti, che discortevemente
ributtati (1). Anzi ad un servo dello stesso Priore, che volse alcuni del
popolo dell'absusta grazia imprudentemente riperdere, diedero in presenza del proprio padrone una quantità di ferito, obbligando quel signorea da provare la readetta del percussori, per la tema che gli recò la
tema del preci la readetta del percussori, per la tema che gli recò la

(i) Il Marchese Granito nelle sue annotazioni al Diario del Capecelatre nul rascrivere sifiate documente, priprato dal de Sanctis, aggiunge di severe rivre-zuste nella biblieteca Brancacciana un esemplare stampate in foglie volante, discred de quale si leggone le segecueit parole masoccivite i Questa de la prasmativa fatta per essesgore il popolo irato, ma la stracciarono per fatta—il detto decumente è del tenere che segue.

PRILIPPUS DEI GRAVIA REX

Den Rodoricus Penzo de Leon, Dux civitatis de Arcos Marchie de Zaara, Comes de Baylen et Casares, Dominus Domus Villae de Marchena et Carsia,

Et in praescuti Regne Vicerex, Loeumtenens, et Capitaneus Generalis, etc.

Noi con prinlippie concesse questo infrascritto pioren, acemo concedute as feedelisismo Popolo di questa pfeldistima città, che since estitute le ciude per esempre tatte le gabelle ed imporazioni, poste dal tempo della fefice memorisi di Carlo F Imperatore fino a dego in questa feedestima città, e anto già e causti; ed anco indulto di qualitroplano delliti ed impuisioni, staine che moi e isiano remissioni di perti, con che si procerui fra quattro matte cano ci siano remissioni di perti, con che si procerui fra quattro matte di acco indulto per lo nuccesso di ieri ed oggi, sette ed atto del correlte, comme ci e stato applicator. Nopolo del tujulo figli. Pe El Daque de Arcas, france del pertina della completa della compositato della composita

· Digital States

e per sospet de l'inumanité di quelle turbe non dovesse pagarsi con un non dovesse pagarsi con un consonité di quelle turbe non dovesse pagarsi con un consonité de l'accident de l'acci

Scorrendo frattanto il popolo, o u tosto i ministri di esso con la med sima applicazione nel male, pzamente per la città, non sapeva egli stesso quel che per beneficio mune dovesse di vantaggio operare : mentrecchè dal principio delumulto si era già pubblicata la esenzione delle gabelle, e sortirono effetto tanto bramato da tutti. E ben vero che dietro dei sollevati alavano non come complici, ma come tirati dalla enricsità del casoalcuni, i quali ancorchè in apparenza non fussero sediziosi, erano erò tanto cupidi che non si estinguesse l'incendio di quel tumulto e tacitamente procuravano di rompere tutti quei trattati che tendeva alla quiete, disseminando con varii artificii tante diffidenze nel polo, che ricusava qualunque vantaggioso partito che gli fusse propto. Istigato dal consiglio di costoro Masaniello, che sino a quel tempaveva più tosto atteso a vendicarsi del pessimo governo dei Ministrahe a trovare espediente ai suoi casi, si risolse a citare tutti i Capini delle strade a pigliare le armi che gli anni addietro furono conseute dal Duca di Medina, con l'occasione dell'armata Francese che f a vista della città di Napoli sotto la condotta di Monsignor Arcivesco di Bordeaux, per potere in ogui occorrenza assistere alla difesa conne (1). Questi ordini di Masaniello ebbero tanto vigore, che furio prima eseguiti che pubblicati; perchè a coloro che altro non attemvano che l'occasione per esimersi da tanti pesi, e liberarsi da quei avagli che avevano sì lungo tempo sofferti, il bando di piglitre le arn non servì per altro che di pretesto; onestando la cagime con la ema del male che poteva seguirne non ubbidendo. Assiciratosi poche li Ministri regii non erano più per ostarli, e che potevato proponte, non che ricevere leggi dal Vicerè, si divisero in varii squadroni e in un medesimo tempo andavano saccheggiando ed arlendo le ase di coloro che in qualche modo avevano, o tenuto mano tegli arredamenti di Corte, o amministrato

<sup>(</sup>I) Avendo il Masaniello auto contenz cho in una casa a Portanora prosso la Chiesa di S. Aniollo si travanano scicananosi di ferro, Insciati in pegno al proprietario di cesa da un negozianto injese possesoro di una naro, diede tantosto gli ordini perche il opolo se n appropriasso, e posti alta meglie orpra affinti si collecarono a cpo delle stato principali "Vedit [Opercelatro.

le cose della elità; ordinando e disponendo gli affari, come se non da altri che da loro dipeudessero gli atti della giustizia, e come se il Re non avesse nel regno altro che il nudo nome.

Arsero nel medesimo giorno le robe di Domenico Mazzola, partitario delle armi, per essersi mostrato troppo ritroso in consegnarli una quantità di moschetti che si trovavano in suo potere (1). Con crudeltà non meno inumana incendiarono il palazzo del Duca di Caivano presso alla Chiesa di Santa Chiara, lasciando con orrendo spettacolo divoratl dalle siamme i più ricchi apparati e le più superbe suppellettili che avesse mai per lo spazio di molti secoli altro Principe del Regno possedute, essendo per compne giudizio stimato quel danno da sopra i 150 mila ducati, oltre gl'interessi del pubblico che furono maggiori, restando dal medesimo fuoco anco l'archivio della regia Cancelleria totalmente incenerito. Quindi trascorsi nella strada di Toledo, ivi arsoro e saecheggiarono il magnifico palazzo di Glovanni Zavaglia Duca d'Ostuni, ardendo nella publica piazza ciò che trovarono, non con altro pretesto, che per aver egli tenuto mano nei pagamenti, e nelle liberanze della regla Corte. La sciagura che pati la casa di Cesare Lubrano, presso alla Chiesa dell'iscoronata, non fu dissimile dalle altre, perchè oltre le robe che vi erano, gli argenti e l'altre cose di pregio, trovate dal popolo nel monistero dell'Ospedaletto, furono in un medesimo fuoco riposte, non per altra cagione che per essere stato molto tempo prima affittatore di diverse gabelle. Mossi dalla medesima causa arsero non meno i mobili che la casa di Bartolomeo Balsamo vicino ai monastero di Monteoliveto. Spinti dal medesimo furore incendiarono una quantità di mobili di Cesare Caporale, non per altro che per essersi troppo arricchito dall'arrendamento del pane bianco.

Per apportare qualche rimedio a tanti mali si sarebhe volentiri intromesso alema latro signore dei baronaggio; ma le insolarez usate col duca di Maddaloni, e l'esempio seguito in persona del Montearchio e del Priore della Roccella avrenno talmente atterrito gli animi de nobili, che nessuno ebbe più ardimento di frapporsi all'impresa. Osò nondimeno (posposto ogni timore) di tentarlo il Cardinale Artivescoro, condidato che come Pastore e padric comune dovessero le sue persuasioni, accopiate con la venerazione del personaggio, intenerir la ferocità di quei curio ristinati, e con la spene di farli consegnire quanto bramavano, disporti all'accordo. Intraprese Sua Eminenza mag-

<sup>(</sup>I) Il Capecelairo fa ascendere i moschetti a tremila, che dice consegnati non già da Domenico Mazzola, ma da Giovanni Andrea Mazzola, mercatante genovese.

giormente l'impiego di persuadere il popolo alla quiete, perchè il Duca d'Arcos essendo caduto dalle sperame fondate nell'opera e nell'autorità dei Baroai, per tanti rimedii fa loro a si gran male inuttimente applicati, pregò il Cardinale a sedare non meno il flurrer de'sollevati, che a pubblicare la confermazione dei privilegii ad istanza del medesimo popolo spediti, seriveadogi per tale effetto il seguento biglietto;

### Eminentissimo y Reverendaimo Senor mio.

El fideltimo Pueblo de esta fideltima Giudad me ha suplicado la confirmación de sus privilegios. Il atendiendo al afecto y sumo amor, con que en todas ocasiones se ha sinalado al servicio de Sta Magestad, he venido en su peticion, y merced, despachandole Privilegio in forma cancellariae. I porque me ha hecho instancia, que para moyor autoridad se publique por Fuestra Enulpencia en forma Pontificia, supico a Fuestra En., me haga esta merced, y al Pueblo este consuelo, que sera para mi de particular estimeiros. Dios guarde a V. Em. muchos anos como deceo — Palacio 9 de Julio 1647.

El Privilegio se queda despachando, y le llevaran a Vuestra Eminencia los del fidelismo Pueblo.—De V. Em. Reverendisima, El mayor servidor. — El Duque de Arcos (1).

- (1) A migliore intelligenza di questa lettera scritta in fidioma spagnuolo crediamo far cosa utilo ai lettori riportandone la traduzione cho seguo, e lo stesso praticheremo nel corso di questa storia per altri simili documenti.
  - > Eminentissimo e Reverendissimo Signor mio,
- 3 Il fedelissimo Popolo di questa città fedelissima mi à supplicato per la con-3 ferma dei suoi privilegii. Io posto mente all'affetto ed al sommo amore con
- che in tutte le occasioni è venuto segnalandosi nel servizio di Sua Maesta, ò
- acconsentito alla dimanda che desso mi à fatta intorno alla spedizione del pri vilegio in forma legale. E perchè mi à fatto istanza che a maggiore autorità
- > si pubblichi da Vostra Eminenza pontificalmente, così è cho la supplico a for-
- mi questo favore, o dare al Popolo sifiatta consolaziono, che sarà da me parpicolarmento considerata. Dio conservi la Eminenza Vostra molti anni, come le desidero.

Palazzo li 9 luglio 1647.

 Il privilegio si sta redigendo e lo porteranno a V. Em. alcuni del fedelissimo popolo. — Di V. Em. Revorendissima.

Suo antico Servitore
L Duca d'Angos.

Supposta dunque l'ottima disposizione del Cardinale verso il servito del Re e la forza del biglieto del Duca, non fu pigro a conforirs nel Monastero del Carmine deve trovarasi alton Manastero del Carmine deve trovarasi alton Manastero del Carmine deve trovarasi alton Manastero del Genoino. Alfarrivo di Sua Eminenza, che era in grandissimia venerazione tenuto dal popolo, se affatto non si estisquesses
l'ira di tanti sollevati apapare ad ogni modo per qualche intervallo
impolita. L'di il Cardinale, ed apprevò, con molta sodidizacione dei
polari, la cagione che il a avava Indotta a risentiri. SI estis per mediatore di farti conseguire ciò che precadevano dal Duca, ed offere l'impiego dei suo difficii la qualunque eccasione per opportuna che l'usse.
Rimasto di tante offere sodificatissimo il popolo, parti il Cardinale
alla volta del viere; il qualca avendo rappresentato il successo, promise di ritornare nel giorno segneste a proseguire le principiate pratiche dell'accorona.

La notte che segul, Masaniello, come Capitan generale del popolo, intrigliò con inglicio ordine della gusata a disporre li Capitani delle strade e a metteril la guardia per tatte le piazre della città, comandando di nuovo sotto rigorosissime sene che il padroni delle case tenesero insino al giorno i medesimi lumi alle finestre. A tutti quei soldati, che intrigliavano con l'aruni alla cessodia della città, fere distribuire, per persone a tal carica deputate, polvere, palle, micro e cio che stimavasi necessario per tale effetto. Egli poi bramoso non di altro riporo che di stare in continua vigilanza, seguito da un numeroso copi di gente armata scorreva a guiss di ronda, visitando le sentineli nanimando le guardie alla differes, e persuadendo all'osservanza degli ordini, dall'esecuzione dei quali dipendera la totale salute del popolo.

Comparso il nuovo giorno, che furnoa appunto li 10 di luglio, delibred Masnicillo d'impadroniti del monastero di S. Lorenzo con disegno d'avvalersi non solo di una quantità di artiglierie, che vi sitavuo in nome della città conservate, ma ance del heneficio di quella campana, al cui suono in tempo di simili rivolte costumavano i popolari di radunarsi. Spolitori duoque un escretto, henche confisosenza ordine militare, di dicci mila persone, restò talanete circondato da tutte le parti, che dopo la fuga del Prati, che prevenne l'assedio degl' invasori, il sergente nuagiore Biagio di Pusco mandatori dal Vicerè a guardarla con terto fa fanti spagnoni, considerando di non poterlo da tanti nemici dificadere, fatta uel primo assalto del popolari una piecola resissenza, nella quale restò un ragazzo dalla parte degli assedianti mortalmente ferito, si rese con pasto di uscirne coll'argil in del rincitero cossernato. Impadroniosi Massanicilo di rece, conforme gli fu dal rincitero cossernato. Impadroniosi Massanicilo di quel luogo, condotto fuori il cannone (1), lo fece subito collocare non meno per le porte della città, che per li capi delle strade più sospettose, ponendovi le debite guardie ed ordinando alli Capitani delle Ottine (così si chiamano li deputati delle strade) a provvederle di ciò che gli faceva per tale effetto bisogno (2).

Egli frattanto per esercitare gli atti della sovranità ottenuta si elesse per ordinaria sna residenza la piazza del Mercato, dove corteggiato da una infinità di lazzari, che gli stavano continuamente intorno reggeva giustizia condannando ed assolvendo conformo era maligna o favorevole la fortuna del reo, la vita del quale non consisteva in altro, cite in una semplice accusa di un saponaro o di altri di condizione peggiore. L'altre occorrenze, che ricercavano esecuzione lontana, con la consulta di molti consiglieri segreti, solcya commetterle ad altri: concedendoli un pieno dominio in eseguirle; c questi desiderosi che l'autorità di lui sormontasse in opinione di stima, obbedivano con tanta prestezza gli ordini suoi che parevano prima eseguiti, che pubblicati.

Si erano frattanto, per ordine dei Duca d'Arcos, avvicinate alla città di Napoll alcune compagnio di fanti, le quali aspettando l'opportunità dell'imbarco, si erano sino a quel tempo trattenute nelli presidii di diverse terre del regno; ma partitesi alia sfilata, senza unirsi lu un corpo (conforme dovevasi dai capl ordinare) avvenne, che ne successe il totale disfacimento con notabil danno del regil ; perchè avvisato Masaniello che n'erano arrivate alcune a san Giovanni a Teduccio, luogo non più, che due picciolo miglia lontano da Napoli, vi accorse con molta gente del popolo , alla cui vista , ancorchè quei fanti fussero fortificati dentro la Chiesa della Madonna di Costantinopoli per difendersi , insino a che venissero le galere a levarli , considerato finalmente che era vanità il resistere a tanti nemici, se gli resero a discrezione e il popolo solamente in questo caso pietoso, non richiese da loro altro, che l'arme. Non fu dissimile l'avvenuto di altri 500 Alemanni, che venivano dalla città di Pozzuoli, nel passaggio del Borgo di Chiaja,

<sup>(1)</sup> In S. Lorenzo furono rinvenuti tredici cannoni di bronzo, e non già nn solo come dice il Piacente, fra i quali alcuni di grosso calibro conquistati dall'Imperatore Carto V netla disfatta toccata in Alemagoa a Giovan Federico Duca di Sassonia ed al Langravio di Assia - Vedi il Capecelatro.

<sup>(2)</sup> La città di Napoti era divisa in 29 Ottine, le quali pigtiavano il nome dalte Chiese o dalte principali strado poste nell'ambito di esse. Tenevano a capo uno dei più agiati e probi cittadini che addimandavasi Capitano di Strada o di Ottina, il quale insieme all'Etetto del popolo ed ai suoi Consultori interveniva, como praticavano gli antichi Irenarchi, nei pubblici negozii nello interesso del popoto. Tate istituzione fu abolita non prima dell'anno 1800 da Re Ferdinando IV.

perché assaliti e disarmati dal popolo furotoo nella città quasa nel nedesimo tempo condotti prigioni, dentro la quale godendo per più giorni Il beneficio della grassa, e portando il pane confliceato su la punta d'alcuni piedoli bastoni, andavano esaltando con infiniti encomii di lode il nome di Massuello, che n'era cazinone ti

Ritornato Masaniello nella eittà eon fasto della vittoria ottenuta, arrivo ancora nel monastero del Carmine il Cardinale Arcivescovo con pensiero di stabilire con Giulio Genoitio, al cui consiglio deferivasi il popolo, alcuna cosa dell'appuntato nel giorno antecedente. Incominciossi il trattato con non dubbia speranza di terminarsi nel medesimo giorno. Ma essendosi publicamente vociferato che tra l'altre pretenzioni del popolo dovesse S. E. eoncedere l'indulto generale di qualsivoglia delitto commesso a tutti li banditi napolitani, il Perrone, che era uno di quelli, per tema che questo capo tanto importante ai suoi interessi non si ponesse nelle capitolazioni che si trattavano, tentò anch' eg eon la sua comitiva di trasferirvisi. Nel salire le scale del monastero, essendosi una infinita moltitudine di gente, o per il medesimo fine di particolare interesse, o tratta dalla curiosità del caso, avanzata, partori tanta e sì gran calca in quella angustezza di luogo, elie ritardando con notabile impedimento il passaggio , incomiuciò il Perrone ad insolentiro contro coloro, che per non gli cedere il passo pareva che gli facesscro estacolo ed impedissero i suoi disegni. Costoro, che crano del Mercato e delle più infime fazioni di lazzari, i quali per naturale antipatia sono nemiel di coloro, che si prevalono, e delle persone potenti, nel cui numero stimavasi il Perrone, vedendosi maltrattare in tempo che la loro grandezza doveva maggiormente temersi e che la baldanza de' bravi doveva essere depressa, incominciarono a risentirsi non meno eol menar delle mani, che coll' opera della lingua, e pubblicandolo con i suoi compagni per traditore del popolo, e che era colà venuto per uceidere Masaniello ad istanza del Duea di Maddaloni. Queste voci appresso coloro, ehe non si muovono per altra ragione ad operare che per il proprio capriccio che li guida, nè seguono altra scorta che quella del senso che li precipita, acquistarono subito fede, e fecero impressione più che in ogni altro nell' animo del Capo, il quale considerando la parzialità usata dal Perrone a favore del Duca di Maddaloni non richiese altre ragioni, che lo persuadessero a siffatta eredenza, ed ordinò che si ammazzasse tanto lui quanto ogni altro della sua co-

<sup>(</sup>i) Dice Il de Santis che per ordine di Masaniello furono lasciati liberi dopo di aver prestato giuramento di astenersi in avvenire di combattere contro del popolo.

mitiva. Si difese intrepidamente il Perrone, e sparò alcune archibugiale contro il medesimo Masaniello, che furono vuote d'effetto, ma sopraffatto dalla moltitudino di quei lazzari, che l'assalirono a guisa di tante ferocissime tigri, vi restò morto con altri cinque compagni. Iudi Insospettiti per nuova voce che insorso, che per simile effetto dentro del medesimo monastero del Carmine vi fossero nascosti altri duecento banditi mandati dal Duca , l'assalirono in un tralto chiudendo le uscite, e cingendo con buonissime guardie tutto il recinio. Ma assicurati dopo qualche intervallo dal Cardinale che non vi cra persona vivente. svanì quel sospetto e levossi l'assedio, restando però il popolo nella medesima opinione che il tutto era seguito per ordine del Maddaloni. Aggiungesi che spogliato il Perrone e ritrovatagli addosso una polizza, in virtù della quale se gli confessava debitore in una quantità di denari il medesimo Duca, si persuasero che fosse il guiderdone del tradimento operato (1). Oltre la confessione fatta da un tal Berardino Grasso, il gnale prima che gli fosse troncata la testa dal popolo, disse che il Duca insieme con D. Giuseppe sno fratello aveva nella seguente notte deliberato di minare il quartiere del Mercato in vendetta della sua prigionia. Se tal voce per bocca di costul o per opera di altri s'insorgesse tra i popolari, lo per la diversità dei pareri non ardisco affermarlo, essendo l'opinione d'alcuni, e forse della maggior parte, che tal fama fosse inventala da un zeloso Ministro del Re, che fu il Duca d'Arcos, il quale, dubitando che la nebiltà non si unisse col popolo, procurò con simile artificio di tenerli separati, ed applicati piuttosto alla vendetta che all'unione. Masaniello però desideroso di non lasciare impunito un eccesso

<sup>(1)</sup> Questo fatto è ben diversamente narrato dal Capecelatro , dal Donzelli, e dal de Santis, i quali concordemente asseriscono cho il Perrono ed i suoi compagni, inviati in numero di trecento dal Duea di Maddaloni e da suo fratello D. Giuseppe Carafa, si recarono di proposito al Mercato per uccidero Masaniello : e mentre costui usciva dalla Chiesa, avendo udito un improviso colpo di fueile fuori della stessa, gli vennero vibrato cinque archibugiate, rimanendono illeso. Non ebbe limite il furore del popolo a tanto caso, e gli stessi scrittori assicurano che non solo il Perrone, suo fratello, e Berardino Grasso, ma altri molti restarono necisi in quell'occasione, essendo stati massacrati e docapitati parte in Chiesa fin sopra l'altare e nella sagrestia , parte nei dormitori e nello celle del convento, e parte sulla circostante piazza. La polizza poi, che dico l' Autoro di essersi trovata addosso al Perrone, si fa ascendere dal Donzelli a ducati 15 mile, ed il Marchese Granito, nelle sue annotazioni al Capecelatro, scrive, che sulla persona del Perrono fu rinvenuta una lettera, dalla quale si rilevava eho i banditi erano stati inviati dal Duca di Maddaleni e dal fratello D. Giuseppe Carafe,

si grave, o vero o falso che fosse, ordino immediatamente che tanto il Duca, quanto D. Giuseppe ed ogni altro complice della congiura fossero perseguitati ed necisi.

Promulgato, ma segretamente, un tal ordine, il popolo che non desiderava altro che d' insangulnarsi le mani nella vita de'aobili in vendetta delle inginric che pretendeva di aver ricevute, giubilò d'aliegrezza e pose le ale al piedi per eseguirio (1). D. Giuseppe, che stava ritirato nel monastero di S. Maria della Nova, presentita la mossa del popolo e stimando poco sicuro d'uscir fuorl per le porte più praticate, calò dalla parte del Cerriglio (2), e per un'andito, che ad altri non era noto che alli stessi Frati del convento, passò dalla parte di sotto con discgno di nascondersi, in qualche casa quanto più povera tanto men sospetta, a chi lo persegultava. Ma osservato l'infelice da una numerosa turba di lazzari, che per tagliarli la fuga venivano ad occupare quel passo, fu in un medesimo tempo arrestato, ucciso e troncatogli il collo (3). U Priore della Roccella, che stava seco nel medesimo monastero nascosto, sorti diversa fortuna, perchè uscito dalla porta battitora ed entrato nella casa di Tipaldi, vestissi da donna, e come tale creduto si mise in scdia e salvossi verso le parti di S. Domenico. La testa di D. Giuseppe appena spiccata dal busto fu recata alla presenza di Masaniello, il quale fattala conficcare in un palo, fece porla in mezzo al Mercato con un motto che diceva: Questo è D. Giuseppe Carafa traditore del popolo (4). Il suo corpo fu trascinato a coda d'un somaro per tutta la città, usandosi atti di tanta fierezza e di tanta lunmanità, che se il medesimo po-

- (1) Secondo il Capecelatro, il luogo ove il Carafa erasi nascosto fa rivelato al Masaniello da Berardino Grasso, uno dei banditi uccisi in quel giorno nella chiesa del Carmine e nella piezza del Mercato; ed avvanne così che i popolani investirono il monastero di S. Maria della Nuova.
- (2) Travestito da frate, con cooperazione del monace fra Giovanni di Napoli -- Vedi il Donzelli.
- (3) Scrivono il Capccolatro e il de Santis, cho il capo del Carafa fa reziono grasso collolto di aneccilio Michele de Sanctis, che cra stato da lai precedentemente maltrattato, ricerendono da Masaniello un guidordono di ducati mille. Ed il Girafi Songiunçe, che, recato quel teschio insunti a Masaniello, ai piacque costati di strappargli più volte i peli dal mento, accompagnando quel·Patto one lo più dibribribriose parale.
- (4) Il Carala fa un caraliere di riproveredo condotta, ed il Capeciatre cost ragiona di lui: di mbiine e sergistion ingegno e di prote e approli caparte, an di troppo furizzo spirito ed inchinecolo alle crudeltà ed anciciti, e ad esterra mice, più di quello si conevinie ad storno di così chieri natali, si ad esterra e di altre pervone di male affore, i quali sotto la protezione di ful commettenzano gravia di arristimi delli cherto di chi inno poteva,

polo fosse stato barbaro o insensato si sarebbe intenerito. Gli strapparono le carni, l'immersero fra mille brutture, incrudelirono con nuove ferite in quel corpo, e finalmente troncandogli il plede sinistro, l'appiecarono per argomento di maggior ludibito al medesimo capo (1).

Qual terrore nascesse negli animi degli altri, ed in particolare in quelli de' nobili, ch'erano i più colpevoli nel concetto del popolo, dalla vista d' uno spettacolo così crudele, per non saperlo esprimere con l'insufficienza della mia penna mi si conceda che lo rimetta alla prudente considerazione di chi legge. Non fu Cavaliere, nè Barone , nè Principe, che alla prima voce, che si sparse del caso, non procurasse di salvarsi fuggendo o di allontanarsi dall'ira del popolo. Le più recondite sepolture, le fortezze più custodite, le isole più remote, in cui deliberavano di ricoverarsi, si giudicavano per abitazioni poco sicure. L' esser potente era la maggior disavventura de' nobili, perchè il popolo non procurava se non l'esterminio di coloro, che erano non per altro che per troppa potenza, divenuti sospetti, suppenendo con molta ragione che solamente da costoro potevano nascere gli ostacoli per albattere l'ingiusta tirannide loro. L'essere inabile a risentirsi era gran privilegio della fortuna, perchò il popolo non aveva per nemico chi poteva meno resistere, ma solamente chi giudicava che avesse forza d' opporsi.

Con la morte di D. Ginseppe non saziossi però l'empletà di quel barbari, né si estinas col suo sangue l'Ira, concepita contro degli altri; ma accesi di maggiore sdegno e per assodarsi maggiormente nel dominio, che averano itramicamente Incominciato a godere, si applicarono alla persecuzione degli aitri banditi, simuiat compilei nella figurata
congiura, ed in particolare del Duca di Maddatoni, onestando cel titolo di
radiore l'inglussitia che usavano. Si applicò maggiormente la turba dei
solicevati alla persecuzione de'congiurati, o se non tait, così tenuti da
toro perché oltre l'impulso riereuto dagli ordini di Masaniello e la
taglia di quattromita ducatti imposta da lul sopra la testa del Duca, ventua anco approvata questa tiraminia risduziono del popolo dal meretura anco approvata questa tiraminia risduziono del popolo dal me-

<sup>(1)</sup> Il Marcheso Crantio nelle sue annotazioni al Distrio del Capecelatro, os-serva, che fir escisi i piede al cadarre del Carafa, secondo gli oriali collesses Massivillo, non già per un calcio che dicersati dalo da quell'infelice avaliere nel preceden uno al Carintale Flomarino, come incustamente narrano il Coste di Molena e la de Lossan, ma sì berne per satisfazione di un proplamo che asserira di escrere stato una volta cavitrio dal Carafa a bacinggil fi piede, contini accorto, e chieste quale fosse il corpo di lui, immatemente dicera, di rollet troscore quel prideo quelo peratero per mangiario.

desimo Vicerè, il quale per non inasprirlo maggiormente con atti di ripuganaza, non solo lodò per giustificato il risentimento degli uccisori, ma per tale effetto ne scrisse il seguente biglietto al Cardinale Arcivescoro.

### Eminentissimo, y Reverendissimo Senôr mio.

Les nuevas desconfianzas del Pueblo con el accidente de Duque de Magdalon, me licene en tumo cuyados, proque no desco reacosa, que la satisfaccion del Pueblo, y ajustamiento de la Ciudad. Hame pareciolo destra a Fuestra Em, que si hubiere a las nantos alguno de los bandidos, le entregarei en manos de la fidelistima Clidad, y qualquiera, que nos perturbe la quietud. Fuestra Em, se sirca de que pase este noticia, y mandame actisar lo que so frece, y como se halla F. Em, cuya Eminentissima Persona guarde Dios muchos annos. Palacio 10 de Iulio 1641.

Attieme F. Em. lo que se ha hecho hoy en orden a lo que quedo a justado ; porque mi animo e, y será complir quanto he ofredica a la fidelástima Ciudad de parte de su Magestad y mia. Senór mo decame marastilado este cano, y ofrezoo a Fustra Emin, por vida del Rey, que qualquire bandido, o persona de estas que yo pueda hacer a las manos, embáral atlas del fidelástimo Puebbo, a quien qui ero desegamente, de que yo no deseo la quietud. De V. Em. Su magos restriche, El Duque de Arcos (1).

#### (1) Eccone la traduzione.

### Eminentissimo e Reverendissimo Signor mio

- > Lo more diffidenze del popolo , per l'accidente del Duca di Maddaloni, on integno in gran trasaglio, perché mulla più desidero, cho la soddisfiazione del popolo, o composimento degli afari della città; credo di aver detto a Vostra Eminenza che s'io aressi in potero alcuno debanditi, lo conseguerei di bano grado alla forza della fedelissiana tittà, e qualisrogità che perturbi ia
- puicte. Resti Vostra Eminenza servita di rendere questi miei sentimenti di pubblica ragiono, e di avvisarmi dello offerto del popolo, o como puro darmi o conterza dello stato di saltoto di V. Em. la cui Eminentissima persona, Dio conservi per molti anni. Dal palazzo li 10 luglio 1647.
- y M' avvisi V. Em. ció cho si é fatto oggi in ordine a quanto é restato statuito; mentre é, o sará mia intenzione, di mantenere ciò che ho offerto alla fedelissima città per parto di Sua Maestà o mia.
- 3 Signor mio, resto attonito di questo avvenimento, e giuro a V. Em. per la vi-1 ta del Re, che qualsivoglia bandito, o persona ad esso aderente, che mi sarà

Fratanto il Duca di Maddaloni al doloreso avviso, che gli feri l'orecchie, della morte del fratello, trovavasi nella Chiesa de'Cappucenia, dove, considerando che quella non era stanza in cui potesse assicurarsi dall'ira del popolo, fece condursi un cavallo e, montatori sopra, pari i con tanta presteza, che, deduendo i disegni de'suoi nemici, salvossi in parte di dove non fu mai udita più novella di lui mentre durò la potenza del popolo (1).

Ernno fra questo mezro, in esecuzione degli ordini di Masniello, arvitatti lazzari nella sua casa, che sta nel Borgo de Vergini, e postori P assedio d'intorno, con speranza che vi fosse il Duca, ma assicurati chi egli non v'era, la posero a saeco e condussero tutti gli argenti e le cone prazione nella piazza del Mercato. Artuto poscia notizia che egli con alcuni suoi confidenti si era salvato nel monastero di S. Efreno Vecebio, vi volarono in un tratto, cingendo quel luogo cho tante genii d'intorno che potevasi credere che la città fosse rimasta vuota d'abitacti. Certificati pio della sua finga, citarrarono nel convento, e, fatto prigione un suo schiavo con l'acquisto di molti pezzi d'arme lascatiti da lui, se ne toriarono al Mercato applicando sempre l'animo ad operare nuove sceleraggini, non meno nefande delle prime che averano conumesso.

Masaniello arvisato frá tanto che, nella conglura ordita dal Daca, averano accora tenuta mano alcuni delfiquenti che dimorarano nella città, i quali nelle passate occasioni si erano mostrati parziali dei nobili, fece in quel medesimo giorno proclamarii per ribelli del popolo, e dicde ordine a molte squadre, che egli per tale effetto tenera, che na andassero in traccia e che non li conducessero avanti di lui se non decolati. Questo editto fu con attoni rispere esequito, che non vi resib delin-

3 dato di aver nelle mani, l'invieré immantinente in potere del fedelissimo po-3 polo, essendo mia premura di renderlo disingannato, null'altro desiderando 5 io che la quiete.

Di V. Em. Rev.

Suo antico Servitore La Duca D' Ancos.

(1) Dal concento dei Cappucciai, delto di S. Efreno recchio, il Duca di Madaloni, figga i polici traventito di Falo siuo a Chinisme casulo i riciniara di Capedimonte, e di là, cavalcando un giunento datogli da un medico incontrato a caso per via, si recchi in Caritto, e finalmente passo in Torella, o red misore casolio da molti a minggir suo, sino a che non ebbero cominciamento la fazioni guerrecche tra I regii ed i popolani; e delle quali si fa parola nel prosiegno di questa istoria, «Vedi il Orpeccataro).

quente, che in tale opportunità non pagasse la pena de' suoi misfatti. Comparvero, forse in meno spazio di un'ora , tante teste d' uomini uccisi che, volendo, in molti anni non si sarebbero esterminati con il braccio della giustizia : oltre coloro, che, sotto un colorato titolo di ribellione, morirono per opera de'proprii nemici, i quali si avvalsero dell'ordine di Masaniello per istromento di vendicarsi. Raccontasi che la questo giorno morirono sopra 40 persone per le mani de sollevati. E perche la maggior parte di costoro vestivano da preti ed erano chiamati abbati di mezza sottana (1), Masaniello fece pubblicare un bando, sotto pena della vita, che niuna persona ardisse di portar ferraiolo per la città, affine di liberarsi con tal ordine dal sospetto delle armi, che ad istanza de'regii avrebbero potuto alcuni celatamente portare, ed insidiargli la vita; il cui bando fu con tanta esattezza osservato, che non fu alcuno. per gran privilegio che avesse, che non vi fosse compreso. Si vedevano per la città I preti, i religiosi, ed i vescovi stessi, andare senza mantello a guisa di vagabondi, o come coloro che non frequentano se non le ville. Quasi che nel medesimo punto fu per ordine suo similmente pubblicato per la città, che tutte quelle persone, che aderivano al partito del sollevati, dovessero tenere sopra le porte delle case l'arma del Re e quella del popolo, dichiarando per ribelli tutti coloro, che per qual si fosse cagione trascurassero l'osservanza del bando. Ma come che il timor della pena si era, per tante vendette e\_rigori usati da lui, concentrato nelle viscere non meno de' regii , che dei popolari , non fu Cavaliere, ne Barone, ne Principe, per grande che fosse, che non ubbidisse, e con tanta prestezza, che un pittore, dicesi, che in un sol giorno si guadaguasse 80 ducatl.

Le stragi però e le uccisioni, in quel medesimo giono successe, non divertirono gli uccisori dal coumettere i soliti incenditi, perché, scor-rendo per la Città, e propalando le medesime voci di Fieta Il Re, e more il mat Goerno, arsero i robe di Gieronino Naccarello, e quello di Andrea Capano suo genero, con pretesto che un tal suo figlio a-vesse disarmati due soldati del popolo; cosa affatto incredibiti, e siemerità neaneo immaginata in quel tempo che dominavano i popola-ri. I beni di Bardolomo Sportello, afflitatore di varili arrendamenti della città, sortirono l'istesso naufragio del fuoco. Quelli di Pietro di Florio furnono per la medesima osgione similunete esposti alle fiamme. Però il danno, che patrono tutte le case del Duca di Chirano, fu molto meggiore; perché on solo incendiarno di nuoro l'accono, fu molto meggiore; perché on solo incendiarno di nuoro l'ac-

<sup>(1)</sup> Uomini facinorosi , detti anche Tabanelle, che usarano una sollana sino al ginocchio, onde nascondere le armi ch'essi asportavano in onta della legge.

cennata di S. Chiara, ardendori insino al soffitto colle finestre, ma anca quella di Chiaia della solitaria e di Posilipo, invitando con l'esempio gli abitanti di S. Arcangelo suot vassalli, ad ardere e saccheggiare il palazzo che aveva in quel delizioso villaggio.

Comparvero nella medesima sera molte compagnie non meno d'uomini , che di femine armate (t), le quali partiteti dai vicini vilsa per ordine di Masaniello, che per tale effetto n'avera spediti corrieri per tutte le Provincie del Regno, vennero nella città e caliorare le pretensioni del popolo e a diffender l'ancia cosservanza del privrilegii ottenuti dalla gloriosa memoria di Carlo Quinto, protestandosi pubblicamente che se questi non gli revitana conocedatti, non erano mai per acquietarsi.

Ma fra tanti rnmni, che successero in questo giorno, aveva nondimenn il Cardinale introdotto tra il Duca d'Arcos e Masaniello pratiche di non mediucre carrispondenza, e cancella in maniera con la forza de' suoi ufficii le sospezioni del popolo, che realmente dagl'indizii che si vedevano in cesso, non repugnava d'accommodarsi inla quiete (2). Ma percibé non ebbe tempo in quel giorno di potere ultimare

(1) Il Capecolatro resconta che delle compagnie di donne furono anche radonate tra quello del lavianea, del Merceto, o di sitti quattici della città e marcado, di una pubblica mostra di aranti che per le strade il Masaniello volle at tenesce in quel giorno, dice che questi ascendacreno a munero di cento quattori dicimita, in massima parte muniti di arani de finoco, reccolte dal popolo nel disconde di sono, e ricente presso il negonianto Marzola, rella real Dogana, e nelle case dei caralieri dei attri cittadini. (2) Canfernao ciò il segoneto hando pubblicati o nege giorno 10 lugito, a

(2) Conferma ció il seguente sanno pursonato in que persona del capo del qualo si vedeva da un canto l'arme del Re e dall'altro quella del popolo, che è riportato nol Diario del Capecelatro.

## BANDO

Per ordine del fedicione Popolo di questa fedicionina Città di Nopoli e di chi time il governo di este, per grazia di libo nostro Signe Giesa Crisco della ma Simpore Pergine, di erdina nostro Signe Giesa Crisco della ma Simpore Pergine, si erdina e comanda e qualitoglia non adi pasteroglia stato grade e conditione si inc, che sotto qualita di marte siriletta son ordiseano di deri finisticio a chi time la roccio di marte siriletta son ordiseano di deri finisticio a chi time la roccio della matte, acciocche goni persona postaro tiberamente grassa ta quetta fictiona Città, e star gli distintori quisti alle loro con e bottopho, loro delisimo Città, e star gli distintori quisti alle loro con e bottopho delisimo Città, e star gli distintori quisti alle loro con e bottopho di prominimo e comandiamo a tatti li Capitani delle Ottine che sotto la stessa pran una debiamo partirire dalli fero spati la collatera, ma qualita di considera di matteria di considera di c

.=

il trattato, disserì la conclusione per il seguente, inviando nella medesima sera il suo Maestro di Camera a farne partecipe il Vicerè con sicura speranza di buono effetto.

Nella mattina seguente, Masaniello, che per tante stragi e uccisioni commesse non alienava l'animo dal gorerno civile, essendo persuasso dalle consulte del Genoino, ch' era il suo fedelissimo Acate, creò in Eletto del popolo Prancesco Antonio d'Arpaia (I), usono sebbene di condiziono ordinaria, non indegno però di tale impiego, affinche assumendosi costui la cura di provvedere alle cose della città, gli retasse minor travaglio per escritarsi in quella dell'armi, il cul peso come Capitan Generale restava assolutamente sopra di lui.

Il Vicerè, nel cui petto ardevano con fevrente bollore i desiderii della quiete, e anelava troppo ansioso che si terminassero tanti tumulti, essendosi posto in qualche speranza dagli avvisi riceruti dal Cardinale, lo sollectió nell'istessa mattina con il seguente biglietto all'esecuzione delle cose trattate.

### Eminentissimo, y Reverendisimo Senor mio.

Quedo con mucho quisto de las nurcas, que me trae el Maestre de Camara de F. Emisencia, my conformes a la esperanza, que simpre he tenido de ver ajustadas estas materias por mano de F. Eminencia, a quien se deserá iodo; y le suplice continue la diligencia que hasta aqui ha puesto, porque ecomos con perfeccion concluydo negocio (an grande. I porque no estemos tuifotos a que se desbarate tantas exes, lo que una exe se ha assentado, exe el unitor ormendo, que F. Em. es sirca de asentar firmemente en la Junta de este fidelistimo Pueblo, que no se de credito a minguna moredad de las que dizieren, si no fuere por mano de F. Em.; pues yo tampoco creher ninguna a mi, si no per el mismo medio. Dole guarde a F. Em. Reverenditima lum-

danno con li fuochi od altre cote a niuna casa, tanto dentro la città, quanto dentro dei suoi borghi, a fucendori il contrario saramo riputati ipso jure ribelli del fediziemo Popolo. In Napoli nella nostra residenza di S. Maria del Carmine, 10 luglio 1647.—Il Fedeliziamo Popolo di Napoli—Francescontonio Arsonic Ektlo —D. Giulio Gessonio.

(1) Francesco Antonio Arpaia, che fa proclamata Eletto da Masañello ad insunazione del Gennoio, era del Fret di sumi sessatta, nativo di Negoli e Biglinolo di un controlitore di batti. Di legogna regliato e di animoso carattere in nella sua giorinezza compago del Censione relle conspirazioni delle qualiti i datto cumo nella nota a pag. 26, cd chès ad cepiare la condanna della galera per più anzi. «Vedi il Capecciella».

gos annos. Castillo nuevo 11. de Julio 1647. De V. Em. Reverendisima besa las manos, su mayor serdidor, El Duque de Arcos (1).

Il Cardinale che, con fervenza non dissimile da quella del Duca, desiderava la quiete del popolo, ricevuto il biglietto del Vicerè si conferì subito nel monastero del Carmine, con disegno di dar l'ultima mano alle principiate pratiche dell'accordo. Ma essendo in quel medesimo tempo comparso a vista della città Giannettino Doria generale delle Galere di Napoli, S. Em. fece intendere al Vloere per mezzo di Gennaro Quaranta Vicario delle Monache, che si compiacesse ordinare a quel signore che stante l'aggiustamento, che si trattava col popolo, non volesse con la sua venuta insospettirlo e ritardare l'esecuzione di negozio tanto importante. Approvato dal Duca per molto opportuno l'avviso del Cardinale, fece per un biglietto, di ciò che faceva di mestieri, consapevole il Doria, il quale essendo non meno di lui zeloso del servizio reale, volse non solo abbidire, ma anco allontanarsi per qualche spazio dal porto. Anzi avendo nel medesimo tempo avuto ordine da Masaniello che non dovesse accostarsi alla riva, egli offerendosi prontamente di volerlo eseguire , lo pregò anche per mezzo di un suo gentiluomo a provveder le galere d'alenne poche razioni di pane, che fu subito compiaciuto (2). Inviato l'ordine al Do-

# (1) Eccone la traduzione.

## > Eminentissimo e Reverendissimo signor mio

3 Besto inteso cou moita soddisfasione delle murve che mi arreve il Mesvitor di Camera di V. Em., molto conforni alla speranac che sempro 6 avata » di veder composto queste differenzo per mezzo di V. Em. alla qualo si dovra il tatto. La supplica o continuora centi differenza che in ora è usata, acciò » i vegga perfettamento conclusso un affare di tanta importanza. E perchò son » l'incorra celle compiglió di ciò cho una volta si dordinato, para l'imico ri-» modio, cho l'Em. V. resti servita di stabilire fernamento con l'admanaca di » manfestata per mezzo di V. Em., pocible dommano ereche cio ad alcuna di quello » che a me perverranno se non per lo stesso mezzo. Dio conservi V. Em. hughi anni.

» Dal Castel puovo li 11 luglio 1647.

3 Di V. E. Rev. a cui bacio le mani

Suo antico Servitore L. Duca n' Ancos.

(2) Dice il do Santis che il gentiluomo di cui parla l'Autoro, trorò Masaniello sopra un palco di saltimbaneo, scalzo, in camieia, con un par di brache succide, e stupi.

United III Cont.

ria, il Vicerè rescrisse, in corroborazione di quanto aveva fatto, il biglietto che segue al Cardinale.

Eminentissimo, y Reverendissimo Senor mio.

El Teologo de Yuestra Eminencia me ha dicho, que hoy se pontráen execucion por parte de este fledissimo Pueblo lo que está ajustado, y que po detenga las galeras. Embio la orden inclusa abierta, paraquese detengan en qualquier parte que se hallanen. Espero que hoycur, un permita se dilate mas, como lo he dicho en el papel, que evezel Maestre de Camara de F. Em. a quien guarde Dos muchos annos. Palaccio II. de Julio 1641. De F. Em. Reverendistima, su mayor serbidor, El Duque de Arros (I).

Il Cardinale rievruto questo nuovo higlietto, e tolta con la lontananza del Doria la sospezione che potera cagionare mouvi motivi di diffidenza nel popolo, s'applicò totalmente a maturar le pratiche incominciate. E penche le perususioni di S. Em., averano fatta non pieciola apertura nell'animo di Masaniello, non trovò ripuganaza nel tirario nel suo volere. Quando dunque il Genoino, da cui dipenta a conclusione del tutto, e nel maneggio del quale stavano appoggiati gl' interessi de'sollerati, annotate con il consenso comme le pretensioni del popolo, le consegnò nelle mani di S. Em., proponendoli in nome di quello, che concedine che l'ussero, e assicurato di goderie, cesarebebero tutte le cagioni del male, che non ottenendole potrebbe suc-

#### (1) Eccone la traduzione.

### Eminentissimo e Reverendissimo Signor mio

3. Il Todogo di V. Em. mi à detto, che oggi si porrà in escenzione per parte di costos fedelissimo popole tutto cici che rinase concennto, e chi io trata legga le galere. Inivo I ordino qui annesso aperto, acciò si fermino ovano que si troveranno. Spero che oggi uncienno da questa perturbazione di surio. 3 medianto la Em. W., la quale supplico di motovo, che non permetta si difformatione del proposito di consorti, per modi annia. Il maca la trata di disconsorti per modi annia.

Di Palazzo 11 Inglio 1647.

Di V. Em. Rev.

Suo antico Servitore
L. Deca n' Arcos.

cedere, riscrbandosi però un altro giorno di tempo a poterle concludere, con disegno forse d'aggiungervi alcun'altra pretensione del popolo. Furono queste dal Cardinale nella medesima sera mandate al Duca d'Arcos, il quale se ben conosceva che v' erano molte cose perniciose alla riputazione Reale, considerando con tuttoció che tal concessione non sarchbe stata durevole, e desideroso che si terminassero cotanti tumulti, che sotto simil pretesto d'ora in ora crescevano, stimò con molta prudenza esser miglior consiglio il concederle tutte, appoggiato nella razione accennata, che sedato il tumulto e ridotto il popolo all'ubbidienza di prima, non potevano in conto vernno osservarsi, tanto a rispetto del Re, quanto de'nobili, i quali sortendo l'effetto, restavano notabilmente pregindicati. Dispiacquegli soprammodo però che la conclusione veniva differita per il giorno seguente, considerando le difficoltà che potevano di nuovo insorgere per opera degli inquieti e degli amici di novità, i quali disseminando nuove ragioni di diffidenza , potevano facilmente indurre il popolo a ritrattarsi, la cui natura ha per proprietà inseparabile non meno la sospezione, che l'incostanza: volse con tutto ciò non omettere quello che conveniva all'incumbenza d'un prudente Ministro e tentarne l'esecuzione nella medesima sera con la forza del biglietto che segue.

# Eminentisimo y Reverendissimo Senor mio.

Por mano de V. Em. se han ajustado las pretenciones de este fidelisimo Pueblo de Napoles, y yo le he covcedido el privilegio, que me ha pedido, despachado en toda forma, y le he entregado el del Senor Emperador Carlos V: y de nuevo apruebo, y ratifico todo lo que contiene asi el privilegio de la Cesarea Magestad, como el, que en nombre de su Magestad he despehado; y que se comprehenda en el judulto, no solamente lo hecho hasta ahora, y tiempo, que le embie a V. Em. sino todo lo que de pues aca se ha obrado, y castigare con toda severidad a los bandidos, que hubieren sido ilamados por qualquier persona, y con mayor rigor a los que los hubieren convocado, como perturbadores de la paz publica. Y vieudo que se dilata la conclusion de este negocio, u que crecen por instantes los uncombenientes, he querido representarlo a V. Em. para que como padre de toda esta Ciudad se sirva de dar à entender à este fidelissimo Pueblo, como de esta dilacion puede resultar, que los enemigos de Su Magestad tomen ocasion para ynquictar este Reyno, u sembrar dentro de esta Ciudad nuevas disenciones, cosa que no puede dejar de sentir mucho este fidelisimo Pueblo, que siempre se

\* and Gorgi

ha mostrado tan zeloso del servicio de Su Magestad, y que ahore lo encamina todo a este fin; y juntamente se servirà F. Em de decirle, que todos los danos, que se soguieren de no toma hugo esta resolución, a di en este flédisima Ciudad, como en su Reyno, al servicio de Dies, al de el Rey muestro Senor, a los Templos, a los ciudadamos, mujeres, y ninos inocentes, todo correrá per quenta de los que didateren al cumplimiento de lo que está ajustado; quando y per en umobre de Su Magestad estoy dispuesto a la execución de la y per hecho por mi parte lo que he podido, para que esté fadismo Pueblo conocza los tiene Su Magestad por hijos, y delos mas amados de si monarquia, y y los trato como a latel, desenado su alicio, y quietud. Todo lo pongo en manos de V. Em., a quien guarde Dios muchos annos. Napoles II, de Julio 1647.

Danjues de aver estrilo este villete he culendido, que F. Em. no se halla en el Carmen. Suplico a F. Em. se sirra de voltera lugablar a este fidelissimo Pueblo en la conformidad referida. y procurar darle à cultimer con un autoridad quanto comircne ajustara luego lo concertado, siu dar lugar a dilaciones, que será obra muy digna de F. Em. a quien no tempo que anadúr. De F. Em. Recoreulátima, Su magor serbidor, El Duque de Arosa (I).

# (1) Eccone la traduzione.

#### > Eminentissimo e Reverendissimo Signor mio

» Per mano di V. Em. si sono conciliato le pretensioni di questo fedelissimo popolo di Napoli, ed io gli è concedute il privilegio, che m'a chiesto, > spedito con tutte le formo , e gli ho consegnato quello dell' Imperatore Car-» lo V, approvando, e ratificando di nuovo tutto ció che contiene , così il pri-> vilegio di Sua Maestà Cesarea, come quello che gli ho spedito in nome di 3 Sua Maestà Cattolica, e cho si comprenda nell'indulto non solamente ció ch'ò avvenuto fino al punto che l'inviai a V. Em., ma ancora tutto ciò che d' al-Ilora in qua è successo. lo punirò con ogni severità i banditi, che fossero stati ehiamati da qualsivoglia persona, e con maggior rigore quelli che li avessero ragunati, come perturbatori della pubblica quiete. E vedendo che si pro-) lunga la conclusione di questa faccenda, e che crescono ad ogni momento pgl' inconvenienti , o voluto farlo conoscero a V. Em. aecio , come padre di ) tutta questa città , resti servita di persuadero questo fedelissimo popolo, cone da questa dilazione può risultare, che gl'inimici di Sua Maestà prendano occasione d'inquietare questo Regno, e seminare in questa città nuove dissensioni, il che eertamente farà grande peso nell'animo di questo fedelissimo popolo, che sempre si è mostrato tanto zeloso del servizio di Sua Maestà, o ehe ora rivolge tanto i suoi pensieri a questo fine, Inoltre V. Em. resterà serQuesto biglicilo del Duca altro non operò in quel giorno che il ritorno del Cardinale nel Monastero del Carmine, dore avendo rappresentato il destierio del Vicerè e le cagioni che à ciò lo moverano tanlo con Masaniello, quanto con gli altri oltimati del popolo, non si portò ni dielro, se non la medesima risoluzione di prima.

Nella mattida seguente, che fu il duodecimo giorno di lugio, essendosi Masniello nol l'easttu bibliciera del popolo assicurato filatto d'ogni sospetto de'Regi e avendo inteso che motit Cavalieri lanto per mare, quanto per terra si ritiravano in diverse Castella del Regno per fuggir lo sdegno del popolo, fece pubblicare an bando in pena della via che nissuna persona di qualsivoglia grado si fusse sucisse del recinto di Nagolti, senza prima ottenerne licenza da lui, commettendo l'esecuione di quest'ordine a diversi Capitani di strade, a quali incaricò che con simile castigo punissero coloro, che con denaro o con altra sorte di regalo fussero da fugitti orretti, benche non molto dopo essendo condotta prigione una mano de'nobili incorsi nella pena del bando, orcinò con molta placerolezza che fussero rilascatic on precetto però, che non uscissero dalla città. Indi, "perchè la vendita delle cose commestibili che si davano a villissimo prezezzo in conformità degli ordini suoi, bil che si davano a villissimo prezezzo in conformità degli ordini suoi,

» risolavione e, coni in questa fedelissima citta come nel regno, in ordino al soro-yinçi oli ibi, a, quello del le nostro Signera, alle chice, ai cittadini one o fancilli innocenti, tutto serà imputato a colero, che differiramo l'escribone del accordo, quando io in nome di Sua Maretta son disposto ominamento and escapirio, est ho fatto per mia parte tutto il possibile, acciocechi ciacumo di questo fedelissimo popole conoseca che Sua Maretta tiene tutti per figilionili, e che essi sono i più anuti della ma Monarchia, ci io il tratto como il stati, non deiderarando che la lore comondazione e quiele, la pompo tutto nalle

yita di far presente, che tutti i danni che risulteranno dal ritardo di cosiffatta

tali, non desiderando che la loro consolazione e quiete. Io pongo tutto ne
 mani di V. Em. la quale consorvi Dio molti anni.

Napoli 11 lnglie 1647.

3 Dopo scritta la presente lettera è inteso l'Eminenza Vostra non ritrovarsi nel Carmine; la supplico per tanto restar servita ritornarci per parlaro a questo fedissimo popolo conformemento a quanto le è rassegnato, e pro-3 curerà di fargli capire con la sua autorità quanto conviene per definire ben-

tosto il concertato, senza dar campo alle dilazioni, il che sarà opera degna
 di Vostra Eminenza, alla qualo non ho altro da aggiungero.

3 Di V. E. Reverendissima

Suo antico Servitore IL DUCA D' ARCOS, avera cagionata una grandissima penuria d'oglio nella cità, fece publicate il bando seguente con la forza del quale non solo pretese di rimediare a questo disordine, ma di moderare anorar e correggere molti abusi, chi erano stati dall'insolenza delle milizle con l'occasione del presente tumulto cagionati, ditre il fine principale ch'era di stabilire in maniera la potenza del popolo, che non potesse crotlarsi alle scosse del rezil.

### BATTO

Il fidelissimo popole di questa Città di Napoli avendo inteno, che chi tiene le cisterne d'oplio, quello vendono a somme grosse di stara ai monasteri e persone falcoltose in grave pregiudizio e danno del cittadi no, e volendo rimediare a tale ineoveriente, ordinamo, e comandomo a tutte le persone, che tengono sisterne d'oglio, ed altri che vendono a stara, hec da oggi avanti, sotto pesa di ribellione, non debbano quello vradere, se non ai bottegari, ed a quelli, che vendono a durato per Napoli, e volendono compare a stara, che vengano da no-

Di più ordinamo, e comandamo sotto l'istessa pena a tutti il Capitani, così dell'Ottine, come di Fanteria, che debbiano provvedere l'artiglieria di sacchetti di palle di moschetti, o di cartocci di latta pieni di dette palle, per essere il tiro a corto, dove non serve la palla.

Di più s'ordina, e consanda a truti li Cittadini di qualsisvoglia grada, stato, e condizione si sia, che da oggi avanti, sonata un'ora di notto, si debhiano trovare alle loro case. E occorrendo caso d'urgente necessitic, come del SS. Scaramento, o di figliazza, debhiano farlo intender al Capitano della Militia, il quale debhia subito dare li soldati sufficienti, che l'accompagnano dore vada necessario. Di più che tutti li soldati delle Campagnie di questo suddetto Popolo debhiano dare la ubbidienza, alli loro Capitani così dello Ottine, come militari, e agli altri Superiori, sotto pena di quattro trati di corda, o parendo altrimenti a detti Capitani e loro Superiori si debbiano mandare carererati da noti.

Per ordine di S. Ec., e del popolo. Die 12 Mensis Julj 1647.

Tomaso Aniello d' Amalfi.

Depo la pubblicazione di questo Bando, fece Massaiello portar la testa di D. Giuseppe Carda nella Pecta di S. Genoro, opora la quale fu collocata dentro una gabbia di ferro con un cartello disotto de diceva: Questo e D. Giuseppe Carafa di Maddeloni, tradiore del Re notro Signore e del Fedelissimo Popolo. Ne di ciò solamente appagandosi fece condurre tutte le tapezzerie del Duca in mezzo la piazza del mercato Appoli, tra le quali sarendo Masnaiello nitrovato tanto il suo ritratto a

cavallo, quanto quello del padre, ed a questi troncata la testa, e a quegli sfreggiata la faccia, ordicò che si ponessero sotto la finestra della sua casa (1) a vista del popolo, conforme dai lazzari ministri o esecutori della sua tirannide fu subitamente eseguito.

Nel medesimo tempo essendogli siata portata ma quantità di teste del handiti, fatte non meno demo del reciato delle mura che nel hoppit diela città, egli che per molte doglianze di diverse persone del popolo era stato avvertico che tra la moltisticia degli uccisì vera la maggior parte stata decollata più per cagione di private inimicizie, che per aver conjurato col Duca di Maddaloni, ontinò che per l'avvenire si dovessero condur vivi e non morti avanti di lui, con fine di togliere i mali che con tale occasione si commettevano.

Il Vicerà avvisato fra tanto che tuttaria il popolo s'imperversava en nule, e più che la latt's l'iemediave contro i hasdit, per cattivaria con movi artificii la henevolenza de soltevati, e per farli conoscere che egil non meno di loro perseguitava il distarbatori della pubblica quiete, efecnella medesima mattina uscir dalle stampe il bando che segue, ordinando che fusse pubblicato per le piazze più praticate della città.

### PHILIPPUS DEI GRATIA REX

### D. Roderico Ponze de Leon Duque de la Ciudad de Arcos, etc.

Por quanto se ha entendido, que destro la fidelisima ciudad, y sis Burgos se hallan muchos handisio con grande escandalo, y desconsulo del fidelisimo pueblo, descando poner, el remedio que conviene, hemos resuelto publicar el presente Bando, y mandamos, que en pena de la vida, sulgan hugo, sin dilación nitiguna los bandidos de esta fidelisima ciudad, y sus Burgos; y on la misma pena de la vida, y perdida de tolos sus bienes, mandamos, que nitiguna persona de qualquier calidad, y grado que sa, los tenga en su casa, ni do logi su prociecion, por que 'esceutaran irremisiblemente las dieba bojo su prociecion, por que 'esceutaran irremisiblemente las dieba

<sup>(1)</sup> Da questa finestra, che poco clerarasi dal pian terreno, utava il Masniclio di dare le no utienze, pergendogliti i menscrii sulla punta di un'altabarda; ed avendo egli scotto che sotto di essa atavano raccolli per curiosare, , tra la folla del populo, atenni nobili, dissu loro con voci imperiment. Carolli, jatereme da cost, a soni or faccio ingoliti a cospo, pecchi is sona fospio anti cumpapiri che fi senuanti, comme songo io — Vedi il Capocolatro ed il Donnalli.

penas sin respecto ni excepcion alguna — Datum Palacio a 12 de Julio 1647.

> EL DUQUE DE ARCOS. Don. Coppola Secretarius.

Se pubblica subito detto Banno, e si stampa detto foglio, il comandamento di S. Ec. — Oggi li 12 Luglio 1647.

Jacinto de Mari Secretario (1).

Ma con tutto che il Vicerè, tanto in questa quanto in ogni altra occasione, non tralacciasse cosa da operare per soddisfizione del popolo, e che si fusse offerto di concederli tutte le pretensioni, che per mano del Genoito erano state annotate, non però Masnaidio astenne le mani in qui giorno dall'usare fierezze, perchè non solo incendiò la casa del Presidente Fabrizio Commano (2), situmato per Ministro poco piacevole mon-

## (1) Eccone la traduzione.

#### FILIPPO PER LA GRAZIA DI DIO RE

D. Rodrigo Ponze de Leon Duca della Città di Arcos etc. ..

» Exercito giunto a nostra notria che dentro la fediciniana Città e moi Bor-, gli vi siano molti handiti, ong randa esanda le centro dei fediciniano Po-) polo , e desiderando perre un rimedio che convenga, abbiamo risolto di publicare il presente Bando, e quale ordiniano che estot pera della viti e escano rabito e senza ditazione aleuna i banditi di questa fedicinium Città e i soni Borghi; e sotto la medeiama pora della vita, e chella portità di tito. 3 betti, ordiniamo che niuna persona, di qualivenglia grado o qualità, possa cterboni ma casa, na decoraba terro protezione, o per qualli che s'impara con la constanta propriata per per qualli che s'impara con la constanta prima principi delle per qualli che s'impara con constanta riemnishilmente applicate le dette pene senza riguardo o eccerciona clucas — Palazzo 12 l'actio 1647 .

Il Duca n' Ancos.

Don. Coppola Segretario.

(2) Fabrizio Cennamo Presidente della Regia Camera della Susmaria, che mieramente mori docupitato per mano dei popolani nel 24 agosto di quell'anno, era superbo, neghilitoso nell'allinio, interessato, ed in estitiva fama presso il pubblico ed essos a tutti coloro che lo avvicinavamo. In qualità di paggio del Marcheso di S. Gillanso, D. Berardino Mostallo Logottennte della Camera, sposòcio.

spedizione delle cause, ma anco quella di un tal Vincenzo Como non per altra cagione che per esser computista della gabella del grano a rotolo, dove non la altro soleva impiegarsi che nell'esercizio della penna. Restavano aucora nella città molti altri arrendatori tanto di gabelle quanto di varil partiti di Corte, i quali, temendo d'esser castigati con la medesima pena degli altri, e per isfuggire il pericolo che si figuravano inevitabile, si fecero studiosamente incendiare da alcuni loro aderenti. l quali sovvertiti da un mediocre regalo, non posero altro nel fuoco che robe di poca valuta dai medesimi sospettosi a tale effetto apparecchiate. Ma come che non sempre il Cielo seconda le operazioni degli uomini, avvenne che costoro per evitare le ruine dell'incendio temuto , incorsero in un male quanto maggiore , altrettanto irreparabile, perchè avendo il Duca d' Arcos ad istanza del popolo , relegato tutti gl' incendiati dal regno, furono insieme con gli altri nel medesimo bando compresi , ne per molti artificii che usassero , fu possibile di sottrarsi dalla pena degli altri.

Frattanto essendo ritornato il Cardinale Arcivescovo nel monastero del Carmine per la conclusione delle cose risolute nel giorno antecedente . Masaniello instigato dalle persuasioni del Genoino, e desideroso anch'egli che avessero fine tanti tumulti, si contentò, dopo varie difficoltà proposte e superate, che si leggessero le capitolazioni e le grazie da S. E. In nome di S. M. alla città e regno di Napoli concedute, siccome dentro la medesima Chiesa fu in presenza del popolo ad alta voce eseguito. Pubblicate e ammesse che furono da tutti, Masaniello, perchè alcune persone, o che poco amavano la quiete o che realmente dubitassero della fede del Vicerè, s' erano più volte seco dolute del Cardinale, dicendo, che per essere S. Em. parziale de'nobili era parimente sospetta în procurare l vantaggi del popolo, ascese a guisa di predicante sopra il pulpito della medesima Chiesa, ed esagerando la sincerità dell'animo del Cardinale persuase agli astanti a cancellare quel vano sospetto con un atto di pentimento, che segui Immediatamente con mirabile espressione d'affetto (1). Ed il cardinale, salito a preghiere del medesimo Ma-

the trace

nna domestica di lui , e per la inflacarza e protezione del 200 padrone fenne poda di magistratura, e riusci ad accumulare motto danaro, sia per estorsioni in ufficio, sia per arer preso interceso nucla esazione di varie gabelici. Mosta la prima moglio, no sposò altro tre successivamente. — Vedi Pulermo annotazioni m. s.

<sup>(1)</sup> Al dire del Donzelli, le parolo con le quali Masaniello pose fine atta sua conciona furono queste: Popolo mio, lu hojo creduto ca lu Cardinale nec avezse portate li pricilegii fauzi, e non è lu vero. Addonca mo pientelenne, e cercale perduono.

saniello sul campanile di quel monastero, benedisse più volte il popolo, che si era nella spaziosa piazza del Mercato a tale effetto ridotto.

Seguita in tal maniera la conclusione delle cose pretese dal popolo, Masaniello instigato dalle persuasioni dei Cardinale precedente instanza dei regii, che ne avevano molto prima passato i'ufficio (1), deliberò, col consentimento del Genoino, di passare a Palazzo per ringraziare Il Viceré delle grazie ottenute. Voleva egli andarvi vestito del medesimo abito che trovavasi addosso, ch' era non altro che un paio di calzoni di tela bianca, berrettino, e camicia, ignudo e scalzo nel rimanente a guisa di pescatore, ma pregato con caidissime istanze dagli ottimati del popolo, s'indusse dopo qualche intervaijo di tempo a pigliarne uno di lama d'argento similmente di color bianco, del quale addobbatosi e montato a cavalio (2), e preso tra ie mani ii bastone come Generale dell'armi, incaminossi alla volta del Vicerè insieme col Cardinale, che coi Genoino precedeva in carrozza, alla sinistra della quale cavalcava l'Arpaia. La novità del caso, e la vista d'uno spettacolo così curioso, se affatto non vnotò la città d'abitanti, furono aimeno assai pochi coloro che restarono di non vederlo. Era cgli seguito da centosettanta compagnie di fanti, I quali, non meno per decoro del capo che per timore che non gli avvenisse qualche sinistro accidente, gli stavano inseparabilmente in ordinanza militare da presso. Ma avvisatone il Duca gli fece intendere che pon era convenevole ch'egli venisse in Palazzo con tanto numero di soldatesca, e che se ciò avveniva per tema della sua persona, egli per maggior sicurezza della sua

(2) Socondo il Capecelatro, quel cavallo fu mandato in dono a Masaniello dal Vicerò, ed il Cardinalo Filomarino gli regalò il vestito di lona bianca di argento insieme alla ciarpa di egual drappo per einger la spado, ed un cappollo con penna bianca.

<sup>(1)</sup> Nel rieseres quato invito cadão Masaniello in grande conternations per tenal e complace castigo statas i stati avenuis, en dubbie di esser testo a morte, fece viristino istorus presso del Cardinale Arcivescore ondo confinenti, elicados. Signi, ri Amano dilto ca per celatisi fatta ago de aserer arrotato de la Picerré. — Diremas più tranquillo alto pardo ransieurani del Pastro, per modo che, questologili girdado de un popolano: con et fold Masanie, coi e fa mani, e presudendogli fortemente le spalle con le chiari della lorer di S. Lorenzo e con altre e de locare a telle unui, dissogli telle, piglial chaese so li celativa della lorer di S. Demois con considerato, mell'andrea alla reggia dicera di trato in trato alla gende visical lange dei voi Si so non tomo de Pulezzo pe state il sei ore de stan notte, senite subbetta a menorio starro, ... Vedi il Danaelli, il de Sintis, il de Turri, e di l'Grando ann. al Diario.

vita gli offeriva in ontaggio due figli de' unoi, Masaniello desideremo di propalare la gratituline e la buona internicace del popolo, e per un strare che egli non tenera castigo per non aver commesso misfapit che lo meritassero, ne rimandò le sue genti, dalle quali fu ad un pricciolo segno che fece con la mano ubbidio, tanto era venerato non che termito dal popolo, e voltes olamente col Cardinale, col Genolo e con l'Arpaia entrare a Palazzo senza ricevere gli ostaggi. Fu dal Duca acectolo benignamente e con cessesti di tanta corretais che non tue monte promessa dal Vicerch di venire nel glorno seguente a giurne l'osserranza delle grazie ottenute nel Dusno della città, parti onorato del titolo di Duare di San Giorgio e regaliato d'una coltana di nuori del titolo di Duare di San Giorgio e regaliato d'una coltana di nuori del titolo di Duare di San Giorgio e regaliato d'una coltana di ma del male quando non ha forza da sperior reprimera consirenza del male quando non ha forza da sperior reprimera.

Arriato Masaniello al Mercato, non ad altro applicossi che all'ossernaza delle capitolazioni già falte, ordinando che tutte le cose commestibili si rendessero alla ragione di sopra accennata, ancorchè fassero state a prezzo assal maggiore comprate, castigando con severissime pene coloro che avessero o nascosta la roba per non vendere, o contravenuto per non perdere. Con queste allettatrici apparenze, tanto più dannose, quanto più tenute in pergio, lustagio in tia maniera gla aimi de 'sollevati, che adorandolo come nuovo Messia, l'acciamanono liberator della patria e l'ubbidivano con tanta osservanza che so la Maesta del Re nostro Siguore vi

(1) Nulla scrive il Capecclatro nel suo Diario intorno al conforimento di siffatto titolo, il che non era certameate nelle attribuzioni d'un Vicerè, o però convien credere che sulla fede di una semplice e popolare diceria si fossero indotti il Piacente, o con esso il Donzelli ed il Giraffi, a farne menzione, Relativamente poi alla gita e permanenza del Masaniello alla Reggia, è utilo aggiungere, che ontrato costui in conserva del Cardiaale e del Duca d'Arcos nella più magnifica di quello sale, rimaso talmento colpito dalla maestà del luogo sino a cadorne in deliquio, dal qualo si riebbe per lo curo prodigategli dallo stesso Vicerè nell'angoscioso timoro di gravissimi popolari eccessi contro di lui o del Cardinale, qualora il Masaniello fosso in quel momento uscito di vita. Nella intolleranza intanto dell' aspettativa, fremeva il numeroso popolo stivato nella sottostaate piazza, e fu per questo che a consiglio del Vicerè fattosi Masaniello al balcone impose con gesti a quella moltitudine di acchetarsi: poco dipoi essendosi letti ed approvati i capitoli usci novellamente, e fatto segno col cappello, affinché la numerosa gente si allontanasse, profferi con voce stentorea le seguenti parole, che furono dal popolo ripetute : Viva Dio e la Madonna de lu Carmene!-Viva lu Rre de Spagna!-Viva lo signor Duca d'Arcos!-Viva lu fedelissemo popolo de Napole ! - Vodi il Caperelatro.

fusse stato presente non poteva desiderar la maggiore, nè miliantarsi d'aver vassallaggio di tanta fede. Teneva egli un troao la cui era solito il giorno di reggere giastizia, fatto di tavole inculte, e così rusticamente contesto che più tosto gli conveniva nome di barracca di fruttaroli che Tribazale da infimo Ministro plebeo. Quivi egli sedendo con non altra ostentazione di grandezza che coa la propria nativa, esercitava gli atti della giustizia (se tale titolo si deve alla tiranaide) condannaado ed assolvendo aoa coa altra sentenza, che con quella che proferiva con la propria bocca, ed era prima eseguita che pubblicata senza speranza d'aver ricorso ad altro Giudice che avesse potestà di rivocarla. Per convincere un reo. non si ricercava altra approvazione nel delitto che la semplice relazione dell'accusatore, dalla quale regolato il tiranao proferiva il decreto con tanta empietà che ne anco le discolpe del reo ch'era presente voleva che s'ammettessero, molto poco stimando le istanze del Vicerè che apertameate se ne dolcva, pareadogli che le grazie coacedute noa bastavano a reprimerc le insolenze del popolo.

Esseadoli coadotto avanti nelle prime ore di quel glorno un uomo inquisito di un omicidio da lui qualche mese prima commesso, ed accusato da'suoi nemici per complice della coagiura del Maddaloni, fece senza attendere le sue discolpe coa tanta prestezza decapitarlo, che iaformatosi poco dopo dell'ianocenza dell'accusato, aon ebbe altro effetto che uno inutile pentimeuto la retrattazione della scatenza. Le iagiurie gli oltraggi e li scherni che per insufficienza di forza aveva sofferti sin ora seaza veadetta la più infima plebe, furono puaiti sotto pretesto di nuove colpe commesse ad ana semplice accusa di chi l'aveva ricevati, nè si ricercava altra ragioae che moveva l'offeso a querelarsi. Li creditori che non tenevano altro modo di sostcaere le proprie famiglie che l'esigenza degli effetti che avevano, esscadosi già per cagione di quel tumulto serrato il Tribunale della Gran Corte della Vicaria, ricorrevano a lui per giustizia, ed egli arrogandosi l'autorità de' regii Mialstri, ai quali la cognizione di tal causa spettava, ammetteva l'istanza, e con mandati a bocca spediti ordinava che si pagassero.

A tanta autorità, che era più che assoluta e dispotica, à aggianae ancora quella, che s'arrogò sopra la città e terre dei regno, polichè essendo ricorse da lui molte persone de lorte compatrioti, che fastidite de' gorera le dell'amministrazione de l'ero compatrioti desiderazione cose movre per inalizaria a stato di miglior fortuna: egli desideroso che a vessero effetto le grazie promesse da S. E. la nome di Sua Maessi, commise a cisana capo di quella tuogliche autori grazissime pene, e tasino a perder la vitta, la faesse la viola bilimento osservare. Ad Onofrio della Pia, gionare, che avera qualche nalitità di gorerun, crevando usu Vicario Generale

per le cose del regno, commise che con duc compagnio di fanti uscisto a la Napoli e si traderise indifferentente coli davo fosse chiamato, o dal maisodisfanti, o dall'opportunità degli eventi. Nel medestino tempo creò destro la città gli officiali delle milizie in diversi guardieri, distribuendo le cariche o a persone, che gli erano da' suoi più familiari anteposte, que ad altir, che erano her violui da lui per connesistone di sangue o diventi anterese. Il governo de 'soldati della Canceria diede a Giuseppo Palombo, persona non meno spiritosa, che tinnata in quel quartiree. Quello del Lavianor fu conferito a Matteo d'Amore, vono che, divenuto sbirro nelli-sid del Mercato furnon commesse alla cura, di Genaro Annese, per sona più salie i a fabbicare l'archibugio, chera non mestiere, che a sa-perlo trature (I). E così di mano in mano distribuì tutte le cariche delle armi a diversi Capitani di strade.

Verso le 18 orc di quel medesimo giorno, essendo, a peticinone da Genoino, montato Massaiello a evantilo, e'incamino alla volta di Palazzo dove ritrovato il Vicerè, che allora si ponera in carrozza per conferirsi nella Chiesa dell'Arcivetseovado a giurra el apopolo Posservanza delle grazie concesse, l'accompagnò per la via di Toledo sino alla porta del Ducono (2), nel cui passaggio le milità de dila città, battendo le bandiere, come a sitle di guerra alla presenza del Generale, gridavano, Fica il Re di Sagana e il Danca d'arcoa, epirimedo segni nelle voci en el volto d'una.

(1) Genarco Anoceo, obo prese gran parte agli avvocinenti dai quali in posigue il Piacente disorres, era nativo di Nola, di brutto aspetto, granostano e di modi ributtanti. Il Capecelatro nel 180 Dario serive, chi ĉi fu dirima fortuna, acerrimo mento della nobilata, di animo perdise e cha prisa di metterria e apo dello fazione populare, era atato imprigionato come culpreste per fabricaciono di fasta monta. escricianto li rao mettere di arimanto. Il Citamono vella mas diordi ci-architetto di prodi, che artilo executore di ecclerateza, Mori decapitato sulla piazza di Castelanore si 2 Do giagno 1648.

(2) Secondo narra il Capecialiro, non già Masnirello, ma lo Arpais e di Gencio ne i recarono alla Reggia per accompagnare il Vicceta il Domon, li primo pracedendone a cavallo il eccebio o seguendolo il secondo in una lettiga di cuois nerv. Vielle Masnirello che in quella iccrottanta il Vicere no fossa secongagnato da aleun Cavaliere, ma ai bene dai soli unoi lamigliari, che preservo pote in quattro carozza di seguito. Arrivato il ortetto giorgia e S. Lorenzo, Marco Visto aggestario di Masnirello, si fece inanni al Vicert, offendogli a nomo di lui una peccha con un cavallo merdio, ci al eccompogli di Viceri fino dalla porta del Dunnes, ove, dicceto di rella, si prestrò ai piedi del undertino, che rialzello corteses mesta abbraccionale.

vera ma non considerata allegrezza. Ed in vero se il popolo di Napoli non provocava, col commettren unove scori di secleraggii, non meno la giustizia del Re, cho quella del Cielo, era per riportare da questo primo el meno la giustizia del Re, cho quella del Cielo, era per riportare da questo primo el meno, ed asperno tanto lui quanto Masaniello coll'acqua benedetta del Cappellano maggiore, che usci insinivi tantaggio. Arrivato il Duca nel Dnome, ed asperno tanto lui quanto Masaniello coll'acqua benedetta del Cappellano maggiore, che usci insinivo nalla porta per incontraril, fu, inoltrandosi verso l'Altare maggiore, ricevuto in mezzo alla Chicas dal Cardia pada Arcivescovo con tutto il Capitolo, il quale, vestitosi dopo le debite cerimonie in abito pontificale, et assioni sotto il solito baldacchino, il trono (sedendo Masaniello nel gradini di quello, e il Duca poco più sopra dal fianco di S. Em.) da Donato Coppola, allora segretario del Regio (1), lette da Capitolazioni delle grazie concesse, le quali io, per non rompere il filo del mio racconto, porrò in piedi di quasto libro o nel fine dell'i Storia (22).

Pubblicate finalmente le suddette capitolazioni dal Coppola, il Vierrà da itanza dell'Apania, del Genoino, e degli altri Consultori del popolo che erano in quella funzione a tale effetio intervenuti, giurò, in ginocioni e ponendo la mano sull' Evangelio, l'osseranta di quelle, dopo il cui atto il Cardinale intuonò il Te Deum, in rendimento di grazie, che fu poi seguitato dalla massica della Cappella racle. Quindi partici il Ducas, passò per la piazza del Mercato, dove restò Masaniello, e in-camminossi alla via di Palazza Cardina.

Avendo dunque in tal guisa ottenuta il popolo la soddisfazione pretesa, e promulgata nel giorno seguente a suono di trombette reali la esenzione di tutte le gabelle, tanto a rispetto della città, quanto del regno, in-

(1) Donato Coppola Duca di Canzano e Cavaliere dell'abito di Alcantara.
(2) Manca nel manoscritto dell'Autoro il documento di cui celi fa motto, ma

(2) Manca nel manoscritto dei Autoro il documento di cui cetti ta motto, ma essendo riportato dal Donzelli, dal de Santis, dal Giraffi e da altri scriitori, abbiam credute di allogarlo, insiemo ad altre Capitolazioni di eguale interesse, in fine di questo Primo Libro.

(3) La teliura di questi Capitoli cra a quando a quando interretta da Massinella, il qualo, pesso dicincola Duca di Cazanso, che facos da Segretario del Bagno, statte atito tol 4 permettera di aggiungure ció che egli credera escenericardo del reflicare concionado, a suo modo, Alla gente nel Tempio assembrata, com segiti d'indipiente demena spesso si striaiva e si rivolulota per terra, bacciado le scorpe de Cardinale, ca manifestando che lando praticava per unità. Nel mononto poi che il Vicerd accingerati a ritornare alla fleggia, e atsas persotto moramento ai pedi di lui, deponendo la spada ed il basione, e prochamando che daquel monento la desde Vicerdi li popolo devene prestate subdicana ritolulo come egli era di tornare all'esercizio del suo mettiere di pescatore: il

cominciò con atti di un'affettata ed apparente ubbidienza a regolare le sne operazioni con gli ordini di S. Ecc., benchè avendo una volta gustato la dolcezza del dominio, ed essendo abituato per l'impunità delle colpe a commettere eccessi, intanto gli premeva eseguirli, in quanto erano confacevoli al suo capriccio, e non dissonanti dal suo genio, chiedendo grazie alle volte nelle opportunità che nascevano con termini tanto Imperiosi e pieni di violenza, che non era cosa per irragionevole che fosse, che il Duca per minor male non concedesse: in tal guisa si conosceva impotente a resistere, non che a reprimere la baldanza d'un popolo armato, il quale ancorche avesse conseguito ciò che pretese da' regii, in virtù nondimeno della stabilita Capitolazione aveva promesso di deponere l'arme, quando le grazie ottenute fussero confermate da Sua Maesta, per il cui effetto aveva richiesto il Duca tre mesì di tempo, sperando frattanto che dovesse ginngere in Napoli l'armata reale, conforme s'era gran tempo prima divulgato in Italia. All'arrivo della quale persuadevasi il Vicerè, o di moderar con la tema le pretensioni de' sollevati, o di conseguir con la forza la deposizione delle armi.

Però la suprema autorità di Masaniello e l'osservanza che gli veniva portata dal popolo avevano talmente insospettito l'animo del Duca, che non poteva assicurarsi del Regno, senza farlo morire (1). Onde stimando molto perniciosa la sua vita agl'interessi del Re, si applicò totalmente a procurarne l'effetto. Era facile al Duca il potere in mille guise conseguirne l'intento, ma per non concitarsi addosso l'ira de'sollevati, dai quali dopo le grazie concesse era in maggior venerazione tenuto, non osò di tentarlo per via di violenza. Praticò nondimeno di farlo cadere in tanta nausca de'suoi più cari, che il popolo, o da se stesso si risolvesse di levargli il dominio, o ricorrere da lul per l'opportunità del rimedio, rendendosi frattanto benevoli con allettamenti di ricche promesse non meno i Capitani delle Ottine, che quelli delle milizie, al moto de'quall s'aggirava tutta la macchina della rivolta. Fatto dunque preparare per la mattina del giorno seguente un lautissimo pranzo nell'amena riviera di Positipo, con voce che egli con la Viceregina doveva colà per diporto conferirsi, vi convitò Masaniello, il quale stimando d'aver dato gli orstre/ Saline serve

<sup>(</sup>I) Secondo il Onnelli, il de Turi, ed il de Smit, si era permulo a tale saltari di cone che pri la secuniun degli arini del Vicerci Roca di mettiri cidattari la seguente formoli: Visio il presente hande di ordine di Suo Eccellenza, si ordina ad parte dell'Illustriazione Sig. Tomaco Anello et Analife, California Giornia del agnesi fedelimi Popolo, che al middielo bonde es il dia la delina eccenime—Magico Virax Surrano e Convana mai Licorranosa Tograsso Anticio s'Anariz Cartara Genzala se questo Pomissione Popolo.

dial basievoli non meno per le cose attinenti al governo civile, che per la difesa del popolo, non ricusò l'offerta del Vicerè, alla quale veniva anco insignato d'accettare dalle consulte del Genoino e dell'Arpaia . che intesi col Duca un medesimo fine avevano per oggetto; non considerando che i Principi quanto più s'aliontanano dalle cure del governo, tanto più s'avvicinano alla caduta. Conferitosi dunque nel giorno seguente insieme con la moglie a Palazzo (1), mandata per il medesimo fine a chiamare dalla Viceregina con una carrozza da sei, parti questa con le Dame in una feluca e quegli cul Duca in pu' altra alla volta della suddetta rivlera, segniti pop meno dalla solita musica di Palazzo, che da molte squadre di lazzari, che per tema della vita di Masaniello vi furono inviati dal popolo. Smontata a terra questa nobile comitiva di cavalieri e di dame (che rispelto al dominio questo titolo non è maggiore del merito) apparecchiale le mense, e trattati gli ospiti con magnificenza reale, restò Masaniello non men soddisfatto, che pago del favor di S. Ecc., senza avvedersi l'incauto, che tra i fiori di quel convito era nascoslo l'angne del veleno per insidiarli la vita. Narrasi per comune opinione che tra le vivande di quel pasto, o mescolata nel vino fosse una qualità di tossico posta per opra del Duca, che mangiata o hevuta, toglieva dopo qualche intervallo di tempo l'uso dell'intelletto, conforme esperimentossi dall'effetto che se ne vide (2). Non meno di lui restò ob-

(1) Non selo la meglio di Mananiello, Bernafina Pira, ma ben anche la sorella, la madre a la coggiata, accomapquate dal Cardinala Arrivectore, andarone a visi-tare la Viceregina, la quale essendo stata dalla prima, con iscourencevol dimerticara, abhacciata le abactata in becco cortesamente corrippos intrattamendoi prin conversare con quelle donno anni affahilamente. Nell'accominatari dalla Duchena, o ema giá no costimo ed banchette la Posilio, come insentamente deire in seguito l'Autere, fa regalata la Berardina di una collina d'era, di un giolello in dismanti e di preciosa en alla. Tutte ci de amerato dal Capecedare, se cervis il de Sutti che in quella visita la Berardina di una collina d'era, di un giolello in dismanti en di preciosa en la Tutte ci de amerato dal Capecedare, se cervis il de Sutti che in quella visita la Berardina disse alla Duchena; Fart Accellenza de la Turcergina di consolidare, se in sopio di Precergina dei la Sutta dell'estata del anticolo della consolidare, della consolidare della

(2) Standori a quella che ne raccenta il Capecalare ed altri scritteri, sembra cerdenta che il Paccenta sia cadotte in crove di fatti el di puintoni. Mannielle o nu maglio nen farcone casvitati dal Vicerè di banchetto alla riviera di Posilipo, ma ibevo vi adiarcone casti con la finniglia econ molti pepcinal di cortra, senado chiesta el ettensta dal Vicerè la gendola su la quale questi solca menaria disporti un popo control egille. E inestetto punisi di chi Vicere in tal devinare gli abbia.

bligata la moglie alla magnanima generosità della Viceregina, la quale, oltre l cortesi trattamenti egli nonori che nel convito le fecca, ragradò nel partirsi d'una collana di molta valuta, onorand-la sempre col titolo di Duchessa. A tanto disprezzo di se stessi obbliga talvolta i Principi la ragione di stato.

Ritornato dunque che fu nel Mercato, luogo della sua solita residenza e nella cui piazza aveva deliberato col consenso di S. Ecc., di fabbricarsi un Palazzo, incominciò a scoprirsi la forza del veleno che aveva preso possesso nel suo corpo. Il primo effetto di pazzia, che facesse fu il dar bando a tutti coloro che abitavano in quella piazza, protestando che le loro abitazioni dovevano servire a dilatare la magnificenza dell'edificio che aveva risoluto di farsi. Vi furono alcuni che stimandolo pazzo (com'era in effetti) ad ogni altra cosa inclinavano il pensicro che ad abbidirlo; non considerando che tatti li disordini derivano dalle pazzie, e che il savio tanto meno erra, quanto più si allontana dal pazzo. Se n'avvidero ben tosto costoro dal male che ne segui, perché Masaniello infuriatosi maggiormente contro quelli che erano poco solleciti in ubbidirio, con una coltella o daga ch' egli aveva per uso di portare, incominciò a castigare la loro contumacia lasciandone alcuni malamente feriti. Queste operazioni così scioperate sdegnarono in tal modo gli abitanti di quel quartiere, che incominciarono a biasimare non meno il modo del suo governo, che a macchinarli la vita, procurando apertamente di surrogare al suo dominio persona più avveduta di lui. La deliberazione di costoro fu quasi in un tratto secondata da nuove macchinazioni del Vicerè, il quale informatosi che per cagiono delle sne pazzie era divennto odioso alle genti di quel quartiere, aveva commesso a Michelangelo Ardizzone, persona di qualche merito, e degna di quell'impiego, che procurasse in ogni modo di farlo morire.

Abiava nel recinto del Mecato un tal Salvatore Cataneo il quale era stato qualche giorno prima mall'antato da Masaniello sotto colore ( era egli panettiere) che non avesse fatto il pane a quoi peso che stava ordinato da lui. Questi risoluto in ogni modo di vendicarsi, e di far conoscere al mondo che egli non era per soffire offesa senza risentimento, non ai-

fatto somministrare il veleno onde trarlo di sveno; e giora osservare che il Massinistrare il vatto segni di denemas, per totto quello cabe force nel Damon fin dal giorno in cui si dide lettura del Capital; come abbiamo fatto conoserco nella nota 3.º, a pag. 36—L'inaspettato e repentiso matamento di condizione, il Inscino di un'untorità illiuttata e propotente; il tumulto delle pussioni, cancitata dal un'ora di un'untorità illiuttata e propotente; il tumulto delle pussioni, cancitata dal un'ora d'una pona estraphare, originarano per ferra al'Inspiano un'unto del 31 Massialità per pone estraphare, originarano per ferra al'Inspiano unatto del 31 Massialità del 31 Massiali

tendeva se non l'occasione di effettuare il suo disegno; quando abboccatosi con l'Ardizzone, che da varie parti aveva presentito la disposizione di lui, si risolse di continuare con più sollecitudine a porre in opera il trattato, e secondare a tutto suo polere il gusto del Vicerè, oltre il connaturale impulso che riceveva dalle speranze del premio che insorgeva a lusingarli il pensiero. Accingevasi maggiormente il Cataneo con più sicurezza all'impresa, perche essendosi congregata la Piazza del popolo nel monastero di S. Agostino, che fu la mattina del decimo quinto giorno di luglio, non solo fu concluso che non si ubbidisse più a Masaniello, ma fu da un gentiluomo di Palazzo pubblicamente bandito per la città che non si ubbidissero altri ordini che quelli del Vicere. Ritrovati dunque costui alcuni giovani spiritosi, che similmente allettati dalla consecuzione di qualche mercede, erano nel medesimo sentimento caduti, e concertato il modo d'ucciderlo, s'accinse con ogni segretezza possibile alla esecuzione del fatto. Al numero di 18 calarono costoro benissimo armati nella piazza del Mercato, persuasi che non in altra parte che in quella dovesse trovarsi, ma avvisati da alcuni loro confidenti, che stavano intesi del trattato, che Masaniello si era ritirato nel convento del Carmine, pella cui Chiesa aveva prima dell'ora di pranzo, esercitando gli atti della stessa pazzia, fatta una predica al popolo, che vi era più per udir stravaganze che per altro fine concorso : vi volarono in un tratto, e saliti dal claustro alle stanze, lo trovarono, forse presago del male che doveva avvenirgli, dietro un banco nascosto, avendogli restltuito in quel punto il medesimo timor della morte l'uso della ragione. Fu senza alcuna interposizione di tempo assalito in un tratto, e a forza di molte archibugiate privato di vita (1). Indi spiccategli il capo dal busto, e passando per mezzo le pubbliche piazze lo portarono al Vicere, senza che alcuno de' popolari avesse ardito di contradirli-

Naque Masaniello nella città di Napoli fra i vicoli della piazza del Mercato da . . . . . d'Amalli (2), che traeva l'origine da quella costa. Crebbe con gli anni, e la fortuna che non gli fu prodiga del beni terreul lo necessitò a non impigazarsi in altro, che nell'esercitio di pescivendolo. Fa in tanta picciola stima, e in ab bassa opinione tenuto da coloro, che ne

<sup>(1)</sup> Il firafil dice che i principati uccioro i del Mazaniello non farron che quatte, cio di Saltanco ce dario Catane, Nichelangelo Artigone ed Andrea Rama, i quali arandolo riarenato in un corridori del coavento lo fincilarano, essendo carico ogni mescheto con dicire pilea e pardetti. Lo tesses Antere soggiunge pure, che il Mazaniello nel ricevere i quattre colpi rimaso inamedatamente camime, non arendo proferico le questo sole parafo, Fraidistre L., Mygrate L.,

<sup>(2)</sup> Questa omissione dell'Autore è supplita dalla nostra nota a pag. 16.

avevano conoscenza, che era assai meno stimata la sua, che la vilissima condizione di un portaroba. Era sì poco il guadagno che traeva dal suo mestiere, che non era esercizlo per vilissimo che fosse, al quale per necessità di vivere non si applicasse. Non per altro fine che per satollarsi di pane s'offerse al Frati del Carmine di guidar la Compagnia de' ragazzi nella festa della Beatissima Vergine. Per cagione di tale impiego fu origine, con l'occasione della gabella de' frutti, della sollevazione del regno. Creato capo del popolo mostrò spirito, intrepidezza, e severità non meno in vendicar l'altrui colpe, che in sostener la difesa del sollevati; fu facile nel credere, non molto ostinato, e poco dedito alle rapine. Visse otto giorni, adorato piuttosto come name celeste, che come principe terreno, ma terminò la vita prima che imparasse a regnare.

Avvenimento non dissimile da quello di Masaniello incontrò morendo nell' istessa mattina Marco Vitale suo Segretario, il quale essendo uscito dal Castelnuovo, dove era stato la notte antecedente ritenuto, e ritrovato nella strada di Toledo molte milizie squadronate per ordine di S. E., da chi erano state in tai guisa in più luoghi della città collocate per sospetto che la morte di Masaniello non cagionasse qualche tumnito, fu da un capo di quelle immediatamente ammazzato, per aver voluto con arroganza protestargli l'indignazione del popolo, le deliberazioni del quale non per altri solevano uscire che per le sne mani (1).

Nou s'astenne però in quel medesimo giorno di ricorrere al Vicerè. ricercando vendetta contro degli uccisori, la moglie di Masanlello, la quale essendo arrivata a Palazzo, non meno maltrattata e vilipesa dalle stesse milizie del popolo, che afflitta dalla perdita dello sposo, fu d'ordine del Duca, dopo essersi lungamente e vanamente dolnta, consegnata nelle mani del Genoino (2); e pure fu quella medesima che due giorni prima dalla Viceregina, con titolo di Duchessa e con altre apparenze di stima, fu sommamente onorata. Tanto è facile a rovesciarsi la ruota

(1) La morte del Vitale precedette quella del Masaniello, come raccontano il Giraffi, il Capecelatro, il Donzelli ed altri scrittori. Il suo cadavere fu tosto gittato in una fossa della Chiesa di S. Luigi, ma poco appresso venne dal popolo disotterrato, e menato in mostra per la città il tronco capo sulla punta di un' asta , fu trascinato il corpo a coda di cavallo , ed indi lasciato presso la cloaca di S. Spirito: di là poi insieme alla testa fu nel modo stesso portato presso le carceri di S. Giacomo, nella cui Chiesa venne sepolto.

(2) Insieme alla moglie del Masaniello furono imprigionati in Castelnuovo IL fratello, le sorelle ed altri parenti: anche la madre di lui subi la sorte stessa, e lungo le vie della città il popolo gridava al suo passaggio: facite largo, facite largo, ca passa la Ruchessa de li szarde. Trascorsi pochi giorni di prigionia vennero tutti consegnati al Genoino. - Vedi il Giraffi ed il Copeceletro,

della fortuna e prossimo alla caduta chi siede al fastigio delle umane grandezze!

In questo medestino giorno con licenza del Capitano dell'Ottina, Scipione Ristado, Fierantonio sua Giglio, D. Geronimo Carata, D. Geronimo Laudati ed altri Cavalleri, non meno per nobiltà che per sangue congiunti a D. Giuseppe Carafa, lerata la sua testa dalla Porta di S. Gennaro, dore era stata per offine di Mananiello riponta, la seppelitivno con le proprie mani nella Chiesa di S. Giovanni a Porta, facendone fare per mano di pubblico notaro un atto particolare (1).

Frattanto escendo il popolo dal suo solito furore agitato (qualità per natura inseprazibile dagli naimi piebe) e non aszio che la pazia di Masaniello si fosse estinta con ia sua morte, volie con severissime di-mostrazioni d'una ira implacabile inerudelire anco nel corpo strascinaziolo per la città, come se la patria da lui fosse stata piutosto tradita che liberata, conferme propalavasi nel primi giorni che origionesi Il tumullo. In tal giusia ha natura bandisce la gratitudine dagli animi bassi, se pure non sono documenti dei cielo per insegnarei a non romper la fede a chi si promette.

La matina che segui alla morte di ini, credendo gl'impresarii del pane di non cessere sotoposti ad larti che alla giustizia del Re, e che fossero con Masanlello estinte ancora le risse e la cagione di ogni tumulto; pantazzono alla ragione che usavasi nel tempo che non era la città solterata, ma restavono non meno nella credenza, che nel castigo ligannati, perchè radunatosi di movo il popolo, e fatto nuovo rumulto, furnon orai nel heni e perseguitati nelle persone, inflamandoli con titolo di tiranni e nemici del popolo, e pubblicando generalmente e con voci sedizione per la città, che glà incomiaciava e conoscersi di quanto pregiudizio fosse satata la perdita di Masaniello, potché, appera morto, la cose della grassa eranno ritorante all'escera di prima stoti l' arministrazione degli stessi tiranal. Soggiungevano di vantaggio, per irritare ognuno contro de regit, che se le capitolastioni fatte a favore del popolo in tempo che l'armi non erano ancora deposte incominciavana no no sosteraria, qual vigore a trebhero quanto sart distarnato? A

<sup>(1)</sup> Questo atto fu sipalato dal netaio D. Marco do Juliis, escandos alfalati, locar ie brattal rama dell'indicio Escaliero, chiui in una casatta di piorabo, al Parroco D. Gio: Battista Indiae. Dal Principo di Colobrano, anche di famiglia Carafa, fa poi quett'ura trasportata in Formicola, ed ivi deporta in corras Escangoli inella Chiesa dello Spirito Santo di patronato familiare, Quest'o Ultima circostanza ia legge net amascertito di Emmanuele Palermo, del quale abbian ragionato nella nestra prefazione a page. 3º\*

queste e simili querele del popolo somministravano incessantemente materia coloro che supponevano di non potere ingrandirsi, nè migliorare le stato della propria condizione, se con l'esca delle dissensioni non tenevano sempre accese le fiamme del tamulto. Percossi dunque da si acuto pensiero gli animi dei popolari si fecero violentemente restituire la testa di Masaniello, che apcora trovavasi in potere degli necisori presso le Fosse del grano, e unitala col corpo, che l'avevano nella Chiesa del Carmine lasciato insepolto (1), incominciarono a canonizzarlo con infinite voci di encomii per liberator della patria, e per sollevatore dell'oppressione del popolo. Indi considerando che non conveniva a persona di tanto merito un funerale men che superbo, gli prepararono una ricchissima esequie per seppellirlo, chiamando per onorare quel cadavere tutte le milizie della città, dalle quali unite col Clero e con tutte le fraterie de'monasteri che d'ordine del Cardinale vi andarono, fu, per la strada del Lavinaro, della Vicaria, di S. Lorenzo, di Nido, di Toledo, insigo a Palazzo, e quindi per quella dell'Olmo, e dei Lanzieri insino ni Carmine, aecompagnato, strascinando le bandiere per terra, e sonando tamburi non meno scordati che coperti di negro, il cui snono feriva con tanta pieta gli animi degli astanti che pochi furono coloro che quella pompa non onorassero col pianto. In fine fu l'esequie di lui così maestosa che per non confondermi nel racconto dirò, che non potrebbero con apparenze più grandiose I funerali del primo Monarca del mondo celebrarsi. Il medesimo Vicerè fece non solo incontrarlo nel passar dal Palazzo con otto suoi paggi con altre tante torce nelle mani, ma dagli stessi Spagnuoli gli furono di sno ordine abbattute le insegne. Vi furono donne tanto creduli, e lazzari di così tenace impressione, che anco nel condurlo alla tomba asserivano che fosse miracolosamente risorto, e si recavano a somma grazia di toccar le corone in quel corpo, come se realmente fosse stato dal Pontefici preconizzato per Santo (2).

(1) Morto Masmiello gli fi recies la testa, la puale, recata degli stessi ucioscio di Verefa, la prima pertata in giro per la città mila pratta di musta, e pescia col-locata a pubblico spetiacolo presso alle Forse del grano, ore albrogran Richeaglo Ardizano, senetrora di sipera. Il mo colatere fi trascinate el saciati integralto, non già nella Chira del Carmino come il Piacente raccosta, mat integralto, non già nella Chira del Carmino come il Piacente raccosta, mat idal forno di Carlo Catanone in contrada fiori le num della città e condigna alla porta del Mercater di la tratto poco di pol farongli fatte le solemi escquio dal-Pattore decritate. — Vedi il Capecelatro.

(2) Secondo scrive il Capocelato, fu detto o creduto dal volgo, che durante i funerali del Mazanielto si aprissero gli occhi di lui, la fronte sudasce, te mani muovendosi presa avessero una corona di fiori, ed in fine che tornasse a vi-

Alla fama che frattanto percorse della sollevazione di Napoli, non fu città nè terra del regno, che a somiglianza della metropoli, non facesse tumulto. E perchè l'Imitazione del male sempre supera l'esempio, si diedero i popoli a commettere eccessi cotanto enormi e scelleraggini così grandi, che non fu crudeltà usata dagli antichi tiranni per barbari che fossero che non superassero. Le stragi, le rapine, gli omicidii, gli stupri, e gl'incendii furono i minori misfatti che commettessero. Incendiarono tutte le case di coloro che avevano tenuto mano nel maneggi del pubblico, saccheggiarono le robe de' più facoltosi, composero i mercadanti, e perseguitarono i nobili, ammazzando tutti coloro che gli capitavano nelle mani , eccettuando solamente chi non era seguace del partito spagnuolo. Il baronaggio, che generalmente viveva in mala opinione de'sudditi per averli sotto una lunga tirannide con poca amorevolezza trattati, non trovò luogo dove, fuggendo, poteva con sicurezza salvarsi : oltre coloro che per aver poco propizia la fuga pagarono alla insana rabbia de'sudditi la pena delle colpe commesse. I nobili di Cosenza, nella provincia di Calabria, divenuti esosi al popolo per la pessima amministrazione dei governi da loro esercitati. eccettuandone molti pochi per gran ventura scampati , furono quasi tutti privati di vita. Nella provincia di Lecce non usossi minor crudeltà, nè s'astennero d'iusanguinar le mani nel medesimi ministri del Re. In quella di Bari, sollevatosi un vilissimo pescatore col medesimo nome di Masaniello, codeva, cavalcando per quella provincia, di portarsi dietro la nobiltà, che a guisa di tanti schiavi lo seguiva a piedi. La città di Nocera sollevatasi al primo avviso del tumulto di Napoli. c presa l'immagine del suo Duca la fece con mille improperti divorar dalle fiamme. Però solo Somma mia patria serbò in quel tempo (sia detto con pace delle altre che si mantennero nella pristina devozione) non meno il candore della fede dovuta al suo Principe, che lo zelo del suo servizio, poichè nel più fervente bollore delle turbolenze di Napoli osò non salo d'opporsi, ma ancor di reprimer con le armi la violenza del popolo, il cui successo quantunque richiede altra opportunità per descriversi, mi persuado ad ogni modo che per esser mia patria possa questa licenza dal cortese lettore facilmente arrogarmi.

ta. Fu sepolto Masaniello presso la porta della Chiesa del Carmine, e, secondo il Douzelli, sulla tomba di lui si scolpiva la seguente epigrafe, che venne rimossa dopo il 1799 siccome leggesi nel manoscritto del signor Emmanuele Palormo.

10 SONO TOMMASO ANIELLO D'AMALFI CHE HO LEVATO INFINE LA SONA DEL DAZIO A NAPOLI,

Due giorni prima della morte di Masaniello era uscito da Napoli esercitando la carica di suo Vicario generale del regno Onofrio della Pia, il quale non avendo altro fine in quell' impiego che di componere in qualche quantità di moneta coloro che avevano maneggiato le cose del pubblico, e di mutare i governi fatti dai Ministri regii e conferirli in soggetti popolari , i quali quanto più erano di sangue plebeo , tanto più si preferivano in conseguirli, come se quei tumulti non fassero per altro che per loro particolar giovamento originati. Il martedi dunque sedici di luglio, nel cnl giorno segui la morte di Masauiello, costui dalla terra di Ottaiano, dove aveva la notte antecedente alioggiato, si conferi in quella di Palma, e gnindi invitato dalle Iterate istanze di Sebastianello di Bartolo, Capopopolo di Lauro, e da molti altri non meno di lul amici di novità, aveva deliberato di passare in quella di Lauro, ma avvisato, nel medesimo tempo che si spingeva a quella volta, dell'infelice caso di Masaniello, si risolse non avendo più che due ore di giorno, d'alioggiar quella sera nella terra di Somma, confidato che tra gli amici, ch'egli credeva d' averne molti, fosse sicuro da qualunque sorte di tradimento. Ma Francesco Lacedonio che in nome del Re si ritrovava al governo di quella terra, udita la vennta di Onofrio deliberò per ostentar la finezza della sua fede d'insidiargli la vita, e d'insegnare con castigo esemplare i seguaci del popolo a non usare atti di fellonia. Per ridurre a fine questo disegno abboccossi con Francesco di Tomaso gentilnomo di unella terra, dal consiglio e dall'istruzione del quale non poteva se non ben regolarsi qualunque impresa per grande ed ardua che si fusse. Insorsero, prima che si deliberasse l'esecuzione del fatto, molte difficoltà da non disprezzarsi, e tra le principali era quella di non esser sicuri che un castigo tanto intempestivo applicato coutro ribelli non fusse per approvarsi dal Vicere, al quale era necessario dissimulare in quel tempo qualunque offesa si fusse per non rendere sospetta la sua fede al popolo con dimostrazioni di giustizia così rigorosa: onde invece d'obbligare il Duca a concederli qualche mercede potrebbesi agevolmente provocare contro di loro l'indignazione di lui. Ma prevalendo con troppa violenza negli animi loro lo zelo del servizio del Re (benche sarebbe stato maggiore il non commetter l'eccesso) chiamarono Gio: Leonardo, Giuseppe, ed Antonio Vesino, similmente gentilnomini di quel lnogo, i quali abbracciata l' occasione proposta e intervenendo alla conglura con Pompeo, Orazio, e Scipione Stramboni nobili della piazza di Porto, conclusero di secondare in ogni modo l'opinione del Lacedonio. Armati dunque alcuni giovaul di provato valore andarono col seguito di molti nobili ad aspettarlo in una osteria che sta appunto nel principio del borgo dalla parte di levante. Comparve finalmente Onofrio sulle 24 ore a vista

dei congiurati, seguito da due compagnie di fanti, alcuni de'quali perché aderivano al Lacedonio, ed erano consapevoli per opera de'loro capi della macchina ordita, alla prima archibugiata che fu tirata per segno dai terrazzani , si mossero a guisa di tante furie d'Averno a prevenire l'esemplo de' congiurati. L'assalto fu così d'improvviso, che benchè molti compagni d'Onofrio fussero di molto valore, ed abili a far qualche sorta di resistenza , restarono nondimeno prima ammazzati , che pensassero alla difesa, percossi da tante spade e da si incessante grandine di palle, che dovrebbe a supremo miracolo ascriversi il non morirne alcuni de'regii: ad ogni modo non più che sette vi lasciarono la vita, ed altrettanti restarono prigioni, compresovi il medesimo Vicario generale, al quale fu salvata la vita in riguardo di molte doble che diede a coloro che stavano risoluti ed in procinto di troncargli la testa (1). Di tal snccesso diedesi subito parte al Vicere, il quale ancorcho nell'interno gradisse sommamente il servizio, per mostrar nondimeno che a lui non erano care le sciagure del popolo, finse all'apparenza di non approvarlo, ordinando che si rilasciassero i vivi, e che Fabio Apicella gindice criminale della Vicaria si conferisse colà a pigliarne informazione, come in effetti segui con molta lode di quel ministro, il quale portossi con tanta prudenza in quel fatto che ne restarono non meno appagati li querelanti, che gli uccisori. Compiacquesi nondimeno S. Ec. molti giorni dopo seguito il successo significare con lettera particolare al Governo di quella terra d'aver sommamente gradita la finezza di quei cittadini, e la fede da loro mostrata verso Sna Maestà, tanto più stimata da lui, quanto maggiore in

(1) Il Marchese Granito nelle sue annotazioni al Diario rinorta il seguente documento relativo ad Onofrio della Pia, da lui rinvenuto nelta raccelta che anparteneva al Duca di Cassono, e che ora si possiede dagli eredi del Principe di Cimitile D. Fabio Albertini.

### PHILIPPUS DEI GRATIA REX.

# D. Rodericus Ponze de Leon, dux civitatis de Arcos, etc.

- a Avendo Onofrio della Pia, servito con ogni fedeltà la Maestà del Re nostro » Signore, cho Dio guardi, e perché non tenemo cosa alcuna contro il detto Ono-
- p frio , ci ha parso farlo noto a tutti con il presente Banno; con il quale ora dinamo e comandamo a tutte e qualsivogliano persone, che non li diano mole-
  - » stia alcuna , e così si esegua, che tale è nostra volontà. » Datum Neapoli > die VI mensis Augusti 1647. - El Duque de Areos.
- Vidit Zufia Regens-Vidit Capecius Latro Regens-Vidit Casanate Regens-Vidit Caracciolus Regens-Donatus Coppola Segretarius-In Bannor. 1 fol. 41, » In Napoli nella regia stampa di Egidio Longo 1647,

quel tempo era il dominio del popolo, dalla tirannide del quale fuggiva spaventata tutta la nobilità del regno, ne si trovava fortezza per inespugnabile, o ricovero per remoto che fusse, in cui per avventura poteva assicurarsi la vita.

Sepoito che fu Masaniello, per opera del Vicerè che vi s' interpose con c ildissimi ufficii, il popolo nou elesse altro capo per governarsi se non che la tutte le cose che occorrevano si riportava all'arbitrio de Capitani delle Ottine, ed al parere del Genoino, la persona del quale era la tanta buona opinione appresso di tutti, che non da altri consigli si regolavano gli affari che da'suoi. E veramente sotto il suo governo si visse in qualche quiete, ne la città fu come prima il bersaglio di tante sciagure, perchè reprimendo e con l'autorità e col consiglio le insoleuze de'più sediziosl, ne succedeva, o che non seguissero, o che fussero meno scandalosi gli eccessi. In questa buona opinione del popolo visse il Genoino sin tanto che conoscendosi il Duca molto ben soddisfatto del suo servizio, lo creo Presidente di Camera per dargli maggiore autorità nel governo e nelle spedizioni degli ordini che faceva. Allora incominciando coll'occasione di questa carica a pullulare il sospetto e la gelosia nel cuore de'solievati, si persuadevano ch'egli non più in servizio della città, ma solumente de' regli dovesse per l'avvenire adoperarsi, essendo in così poco tempo tanto beneficato, oltre gli onori e le mercedi conferite in persona de'suoi parenti. Questa diffidenza del popolo per la suddetta cagione originata, pose la tanto disprezzo la stima che si aveva del Genoino, che la maggior parte de'soiievati o non ubbidiva gll ordini suoi, o rare volte eseguivall: anzi congregatesì alcune sediziose squadre dei lazzarl andavano sotto varii pretesti, figurati da loro, commettendo infinite insolenze per la città, ardendo non meno le robe che perseguitando gli appaltatori del pane, poco stimando I precetti del Presidente, e meno quelli del Vicerè, il quale per minor male veniva necessitato da loro ad approvare i misfatti che commettevano : anzi avendo presentito che gl' Incendiati macchinavano la vendetta delle ingiurie ricevute da loro, egli per tenerli maggiormente appagati, ordinò che sotto pena della vita nessuno ardisse di risentirsi (1), oltre la grazia che fece ad

<sup>(1)</sup> Siffatto editto, che vien riportato dal Marchese Granito nelle sue annotazioni al Diario del Capecelatro, era del tenore seguente:

PRILIPPES DEI GRATIA REX etc.

D. Rodriquez Ponz de Leon, Duca della città di Arcos, Vicerè, Luogotenente, e Capitan Generale di questo Regno.

Essendo eosa tanto conveniente l'incaminare la quiete pubblica di questa

istigazione del medesimo popolo al fratello e al cognato di Masaniello, che per tema che non fussero eletti per capi non vennero compresi nell'indulto generale. Aggiungesi che avendo il popolo carcerato un compagno d'un panettiere per cagione che avesse fatto il pane di peso molto meno del consueto, il Vicerè quantunque conoscesse molto hene che colui non fosse colpevole di quanto gli veniva imputato dai querelanti, fu nondimeno sforzato per non contradire alle loro richieste di mandarlo in galera.

Avendo dunque il Duca con siffatte e con altre soddisfazioni maggiori allettato gli animi del popolo, o almeno di coloro che operavano con qualche sorte di ragionevole sentimento, fece un bando contro Il perturbatori della quiete in pochissimo numero rimasti, che sotto pena della vita non ardissero di far novità, nel rigore del quale non solo pretese di comprendere la fazione del popolo basso, ch'era affatto divenuto incorregibile, ma anco quella de nobili che non potendo contenere nei limiti della dissimulazione il desiderio della vendetta, trascendevano con la lingua tant'oltre nell'espressione dell'odio concepito contro gli incendiarii , che penetrandone la notizia all' orecchio del popolo , malagevolmente poteva nascondere gli effetti della diffidenza per cagione della quale quando meno credevasi si vedevano nuovi mali risorgere.

Con tutto ciò pochi glorni dopo, che fu il vigesimoterzo di luglio, avendo il consigliere Francesco Antonio Muscettola mandato nel suo villaggio di Melito a riscuotere una quantità di moneta dovutagli dal gabelliero per cagione degli affitti passati , quel popolo ricorse insieme con quello di Napoli al Vicerè, facendo istanza che per avere quel cavaliere contravenuto alla forme delle grazie ottenute, che se gl'incendiasse la casa, chiedendo questa licenza dal Duca così risoluto, che per mol-

<sup>&</sup>gt; fedelissima città, ha parso fare il presento Bando, per lo quale comandamo a > tutto o qualsivoglia persona, che con protosto et occasione delli incendii di rob-

<sup>&</sup>gt; be et case cho sono successi questi giorni addietro, non habbiano ardire di trattare di vendicarsi in nessun modo por se, ne per interposite persone sotto pena della vita, nella quale volemo che so intenda havere incorso subbito cho have-

ranno fatto qualsiroglia atto di ostilità contro quelle persone, cho so intenderà

<sup>&</sup>gt; havere partecipato , o concorso nelli detti incendii et arrobbamenti di robbo-) in esecutione ancora di quello che si ha promesso al fidelissimo popolo nel pri-

y vilegio da noi concessoli. Dato in Napoli ai 17 luglio 1647 - El Duque de Arcos - D. Christoval

Da Napoli per Secondino Roncagliolo stampatore della Fidelissima Piazza del > Popolo 1647. >

to che s'adoperasse in contrario, non fu possibile di proibirlo ; dove si bruciò il più famoso studio che fosse nella città di Napoli.

Con dimande non meno imperiose astriusero similmente il Duca a moderare le capitolazioli fatte in ria di Masaniello, volendo che più distintamente s'esprimessero alcuni sensi, che a giudizio de sollevati averano dell'ambiguo, il che non solo fu dal Vicerè conceduto, ma anco ordinato che si scolpissero in marmo per fabbricarare un epitaffio nella piazza del Mercato ed al quale si diede, con l'opera di molti artefici, nel medesimo tempo principio (1). E però vero che la maggior parte degli speculatori dissero che quello edificio non dovera per altro servire che pere coronara i più di teste che di triondi posolari.

Sollevatisi con non minor violenza i tessitori di drappo, che si trovavano nofabilimente luteressati nella estrazione della seta, astriasero il Duca a dar ordine che non potesse uscirne dalla città altra sorte che lavorata, a fino di non perdere gli emolamenti che con le proprie fatiche si precacciavano (2).

Radunatasi ad esempio di costoro una considerabile moltitudine di po-

- (I) Al Cavaliero Cosimo Fannago di Bergumo, riamanto scultore ed ingenere, in commenso di rejerre il mommonto di cuit a como l'Autore, ma come seriamen il Douncilli ed Il Copecedatro, trovandosi egli nel 22 luglio alta directione dei la como l'artico di la como dei del metto, si amminiameno contro di la li spopolara, discindo casteri alemo modifiche ad essi pregiudificatoli nelle capitolazioni di sveliprici e la tutoli l'arcer, che il Branago per compart a viux semo subligate modifiche apportate alle prime capitolazioni si leggeranno in fine di questo prima libro e di seguito alte capitolazioni si leggeranno in fine di questo prima libro e di seguito alte capitolazioni si leggeranno in fine di questo prima
- (2) I reclami fatti dai tessitori di seta, che tumultuando trassero alla dimora del Viceré, furono esposti dal Genoino, per esservi stato obbligato dai medissimi, e venne consentito alla petizione di loro mediante il segnente Bando, che il Marchese Granito riporta nelle sue amotazioni al Diario del Capecelatro.

#### PHILIPPUS DEI GRATIA REX, olc.

Don Rodriquez Ponz de Leon, Duca della città di Arcos, Viceré, Luogotenente e Capitan Generale di questo Regno.

- » Nessuno tanto dell'Arte della seta, quanto ogni altra persona presuma estra-» here da questa fidelissima città e suo Regno sorte nessuna di sete tanto la-
- però per il presente Bando s'ordina e comanda, che tutte le sorto di sete : e
- » pero per il presente Bando s'ordina e comanda, che tutte le sorto di sete
  » nate nel Regno di Napoli habbiano da portarsi alla Regia Dohana; e fra il
- s termine di venti giorni tutti quelli che haveranno sete per il Regno debbia-

veri si mosse alla volta della Chiesa di S. Martino p er incondiare quel monastero, ma priventa dalla coldateche spagnuole del Castello S. Eremo, che si opposero, e da alcuni Pudri della medesima Religione che si fecero incontro con termini mboto piacevoli, non debe altro fine la impresa, che la soddisfazione de sollevati, i quali pretenderano (contre rain effetti) che fossero quel Padri obbligati ni negli controle della settimana a sorvenirii d'una certa elemosina in soddisfazione d'un legato fatto da una ti estatore, la quale, quantunque il fosse distribuita, era nondimeno per la pravità de l'empi moderni molto scenata (1).

Gii studenti forsalieri, che solerano anzicamente dottorarsi con pochistima spesa in virtide del privilegio della Regiona Giovanna, amuticattia anco loro contro i Dettori del Collegio Napolitano, per cagione del quali era stato con unove imposizioni alternio, pretesero con uno dissimili termini di violenza che fosse nell'anzica osservanza rimesso: ma essendone per ordine del Vicerè condotta una gran parte prigione, realò la pretensione di costoro piutiosto castigata che soddistatta (2).

» no dare il manifento a detta Regia Dobana, notto la pena di predere tutto I le tecche ci nitroveramo in loro poterci; e delto distrectito Incendosi, via nun parte dell'accusatore, e des d'applicarsi al Regio Finco, e la quarte e attituna di caservalori di distra Area. El secció il presento Bando habbia. Il nos debite effetti, si voltas che a pubblichi con vece intelligibile in equi di distrata della della

Ai 13 agosto 1647 — Le Droger na Arcos — El Duque de Canzano.
 Ai 13 agosto 1647 — lo Filippo Jarra Regio Trombetta e compagni, dico
 havere pubblicato il soprascritto Bando nelli Juochi soliti o consuoti cum mo-

dis et forma di questa fidelissima Città — lo Filippo Jarra.
 In Napoli por Secondino Roncagliolo stampatore della fidelissima Piazza.

» del Popolo 1647 et della sublimina Arte della seta. » (I) Questa dessonia distribuirasi ai poreri per legiola di Gioranoa I. <sup>A</sup> di Angio Regina di Napoli, come assioura il de Sastis, ed serebbe devento consistera ma passio di consistera della superiori della superiori della superiori per della superiori della s

(2) Secondo narra il Capeciatro, mentre il Reggente Bernardo Zufia si ciocupra della dismini ad piato, alceni gienna; che si precientarona ci losi ciocupa di Dittori per subire l'asperimento d'idoneità pria di ordinari la moderazione dei dritti, venerro inismo ai componenti del Collegio apramente minonici, per modo che fa mentieri di mettere a guardia del Collegio alenne compagnia di populazi aranta, transdoli sindi in carcere i principiali promoteri del tumel.

Homosoy Casay

Le serve del monastero di S. Chiara mal soddisfatte del governo di quelle Monache, dalle quali renivano trattate contro la forma della propria fondazione, sollevatesi ad imitazione del popolo, conseguirono la sosoddisfazione pretesa, ed astrinsero quell'Abbadessa a rimetterla in uso.

Tenis nel medesimo tempo una sollevata moltitudice di donne di volere incendiare non meno le robe del Monte della Piciti, in cui stano molti pegi di genti facoltore, che l'istesse case de Ministri che n'avevano pensiere, perchè essendo quel Monte fondato per sovrenimento proveri, asserivano che fusse in tale stato per l'avarizia degli dificiali ridotto che maggiori beneficio nelle loro occorrene ne godevano i posti che i deboli; ma soddisfatte finalmente di quanto pretesero non chbe altro fine la mossa di queste amazzoni.

Dalla diversità di tanti tumulti destandosì ancora, o per emulazione o per non marcias nella tranquillità del riposo, i lazzari del Lazione e del Mercato, incendiarono tutti il giucebì pubblici della città, non perdonando nenche a quello del regio Palazzo, che fu il pirino a sentire la violenza del fucco: sebbene nella mattina seguente, che fu il primo mo giorno d'agonto, sen e trovarono due avanti la porta del Castelor, come capi di quel nuovo moto, per ordine del Duca appicenti, nel petto del quali fece adigrere danni cartelli che pubblicavano esser seguita. Ia morte di costoro ad istanza del medesimo popolo per avere incendiato contro la volonta di Sina Eccellenza.

L'esempio di questo supplizio somministrando più tosto incremento, che diminurado il furore di tanti ribaldi, l'indusse quast nel medisimo tempo a trascorrere insino alla Madonna di Piedigrotta che sta nel Borgo di Chiaia, dei vii manomessa la casa di Bartolomeo d'Aquino come partitario delle case di Corte, non si contennero d'incendiare le sue robe, giudicate tra quanta ne l'urono consumate dal fucolo più degne di silma, avendovi ritrovato insino le sedie guarnite di pelle: tauto dunque prevale nel cuore degli unomiti la vanità delle pompe terrene.

Confuso per tanti e siffatti tumulti de 'sollevati l'animo del Genoin, all'accortezza del quale averano i regii appogigata la speranza della quiete, mó non meno il rigore degli ordini che la forza delle persussion i per raffienzali; ma essendosi il popolo insospettito de'suai andamenti per cagione della carica nuovamente ottenuta, queste poco sitmava, enquelli poco nbidiva, admosi a credere che tutte le use delliberazioni erano premeditate da S. Ecc. in pregiudizio de' popolari. Accrebbiesi inoltre la medesima opinione di costoro contro di ui per la particolare

to, a suggerimento di Giulio Genoino, il quate pochi giorni innanti era stato creato Vice cancelliere del Collegio medesimo.

inclinazione che mostrò il Genoino a favore del Presidente Cennamo, il quale per esser uno degl'incendiati accennati di sopra, doveva in esservanza delle grazie promesse nelle Capitolazioni fatte in vita di Masaniello, avere il disterro dal regno. Costui dunque persuadendosi con poca prudenza che tal bando o cano concesso dovesse inevitabilmente osservarsi, pretese di non esser tenuto nella comprensione degli altri, e conseguentemente di non partirsì da Napoli, facendo con le seguenti ragioni le sue discolpe. Asseriva egli che coloro che avevano provato le ruine del fuoco non erano stati per altro fine incendiati, che per aver tenuto mano negli arrendimenti di Corte o nelle gabelle della città, nelle quali con il succhiato sangue de'poveri si crano tanto arricchiti, che non era gran meraviglia se d'un guadagno così tirannicamente nsurpato n'avessero un pieciolo usufrutto pagato alle fiamme; ma lui, che non aveva con l'esercizio della sua carica contratta alcnna inimicizia col popolo, era manifestamente credibile che non era stato da quello, ma daf suoi particolari nemiei per altra non ben conosciuta cagione incendiato. E perelié l'intenzione del popolo non ad altro tendeva elle a disccacciare dal regno solamente coloro ch'erano soliti d'ingerirsi nei suddetti maneggi, conseguentemente il Cennamo che n'era stato sempre alieno si doveva o non comprendere con essi o non disterrarsi. Conveniva però a lui, per conseguire il fine del suo desiderio, testificare queste sue ragioni con l'approvazione di persone degne di fede, ma perche egli non aveva autorità bastevole col popolo per trattare un negozio così delleato in quel tempo, in cui la gelosia e il sospetto non in altri cadeva che nelle persone degl'interessati, ne commise la esecuzione non meno all'autorità del Genoino, che alla destrezza dell' Arpaia. Costoro per gratificarsi l'amico e forse anco il Vicerè, che glie ne fece le medesime istanze, fecero sottoscrivere una fede dalle persone più qualificate del popolo, nella quale asserivasi che il Presidente non per eagione dei pubblici interessi ma solo per effetto di private inimielzie era stato incendiato. Questa capitata finalmente nelle mani del Capitano della Zecea delli panni e di alcuni mercadanti che non amayano che il Cennamo restasse nel regno (1), strepitarono in siffatta guisa, ehe pervenutone il gri-

<sup>(1)</sup> Serive il Capecelatro che quel certificato, per mezzo di Marco di Apramercatante di drappi di cro, e di Giuseppe Voltarra, pervanea nelle mani che Capitano Orazio di Rosa, commencate detto Razzallo, e di un neguciante di cognome Campolo, che abitara alla streda S. Bingio: per agerolarno la soltocritione mentireno i portatori nal contenuto del foglio, dicendo che trattariari una pediciono intorno alla libo vertenie tra i mercetanti ed i tentieri di seta; a mi il de Rosa e di Campolo strappata la carta dalle foro mani; cà avendone

do a chi n' aveva maggiore interesse, concitossi tant' odio nei popolari contro dell' uno e dell'altro e che se non avessero con una prestissima fuga prevenuto il pericolo sarebbe stato inevitabile il perder la vita per mano di quegli empii , i quali dopo avere in vano procurato di trovarli, stabilirono di supplicare S. Ec. che glieli dasse in potere. Pervenuti con tal disegno a Palazzo, alcune compagnie di fanti, che stavano alla guardia di S. Ec., vista una radunanza così numerosa di gente, che erano più di 2000 persone, stimarono servizio del Duca il proibirli l'ingresso, dicendoli che non era convenevole il chiedere in quella guisa l'ndienza dal Vicere, e che in conto veruno avrebbero in quol modo conceduta l' entrata. I popolari non ostante la risoluta ripugnanza degli spagnuoli tentarono nondimeno d' inoltrarsi al passaggio e superarlo a viva forza quando gil fosse conteso, stimando che gli avversari non avrebbero con sì poco numero di soidati ardito di cimentarsi con loro, il cui nome era con estremo terrore trascorso insino all'ultima parte del regno. Restò nondimeno ingannata l'opinione di costoro, perchè li spagnuoli conoscendoli risoluti di volere a viva forza passare, gli scaricarono contro una tempesta d' archibugiate, che si stimarono molto felici coloro che ebbero fortuna, o di non restarvi morti, o di essere i primì a fuggire, non restandovi uno solo che avesse ardimento di mostrarli la faccia.

In vendetta di tale offica, arrivati che furono i fuggisti alla guardiola di S. Giacono, nuciesco cinque soldati appanoli che la tenerano in custodia. Poscia scorrendo tumultuariamente più citre, e concitando con reliterato querole il popolo a ristentira, i s'impadronirono del
posto di Santa Lucia del Monte, dalla cul eminenza è quasi tutta la
città predominata, piantandori sopra per cannonare il castello due grossismini pezzi d'artiglieria. Nel medesimo tempo sopresero il quartiere di Pizzofalcone, e piantatori siminente un altro cannone incominicarona e itrare contro il Palazzo del Vicerè, ma essendori accorre due maniche di moschettieri spagnuoli, accalorati dal tiro d'alcuni sagri del castello di S. Ermo, fa immediatamente ripreso con
l'acquisto del medesimo pezzo che vi averano portato, e vi furono lirodotte d'ordine del Duca alcune compagise di nazione alemanna a cu-

Istio il temore, ne diedero contezza immantinente al popolo, che, accesso di idogno, commise glie eccessi dei quali in seguito l'Autore discorre, periciocché in quel foglio non nolo faceranti dichiarazioni favorenoli al Cennamo, ma confermanazia benanche tutto quanto il ser ad ti melcinno chi del Consigliere d'Angelo espesto, in un memoriale diretto et Viceré nello scopo di affertatre la compilaziono del processo contro estore che il averano damneggiati cel fusoro. stodirlo, premendo al Vicerè di conservarlo, non meno per l'eminenza del sito, che per la vicinanza delle fortezze.

Però i capitani delle milizie e coloro che sostenevano il partito del popolo conoscendo che nell' acquisto della fortezza di S. Eramo consisteva lo stabilimento e la sicurtà di godere le grazie ottenute, vi si accinsero con ogni immaginata diligenza a farsene padronl : ma avvedutisi che per via d'assalto non poteva terminarsi l'impresa, instigatl daile consuite d'alcuni soldati che per mera pravità di natura si erano dal Rc ribeliati , si applicarono alle mine, alla perfezione delle quali s' impiegarono con tanto fervore che diedero a sospettare alli spagnuoli di quaiche infelice successo. Il Duca, che sapeva che la fortezza non era di viveri ben provveduta, e che non aveva soldati bastanti ad impedire i lavori che vi si facevano intorno, procurò di lusingare il popolo con qualche nuova pratica di accordo. Fece per tutte le castella inaiberare lo stendardo di pace, e pubblicare per la città che non era proceduta di suo ordine l'insolenza usata dalle sue guardie, e che restandono soddisfatto ii popolo n'avrebbe dato dimostrazione con qualche severo castigo. Ma accortisi finalmente che queste non erano invenzioni bastevoli a conseguire il suo fine, perche il popolo indurato nel male, ed entrato in un' aperta diffidenza non si lasciava lusingare le orecchie dali' insidioso suono delle promesse che gli faceva, applicossi a procurare nuovi rimedii.

Aveva egli poco dopo la morte di Masanicilo creato per Generale delle armi del popolo D. Francesco Toraldo Principe di Massa con disegno di rimuovere con talc elezione il pensiero de' sollevati a crearsi nuovo capo. Ma quel Cavaliere, con tutto che dai Capitani delic Ottine ne fosse instantemente pregato , mostrò sempre renitenza d'ingerirsì in quella carlea. Questi dunque chiamato dal Duca, in caso di tanta emergenza, gli ordinò che dovesse egii sì destramente insinuarsi appresso de'popolari, che o fosse da loro come capo ubbidito, o almeno ni regolassero negli affari col suo consiglio. Sorti il disegno del Vicerè quel medesimo effetto che egli desiderava, perchè essendosi il Toraldo nel fertore di quel tumulto lasciato artifiziosamente vedere dai popolo, in tempo che la maggior parte de' nobili si era ricoverata in Castelio, fu da quello arrestato e costretto a viva forza di preghi di ricevere la carica, protestandosi però che intanto gli sarebbe carissimo quell'Impiego, in quanto gli ordini suoi non avessero ripugnanza. nell'essere ubbiditi, e prevalessero non più gl'interessi particolari ma le vere leggi della milizia, dalla quale non ponno sperarsi felici successi se non regua ne' soldati l' ubbidienza che si ricerca.

Ma benche li Duca confidasse grandemente nel valore e nella pru-

denza del Toraldo , gli premeva però talmente di estinguere questo nuovo fuoco di tumulto per cagione così debole insorto, che non tralasciava diligenza nè risparmiava fatica per applicarvi rimedio valevole a poterio sedare. Fra molti della nobiltà, che si erano in quel nuovo solievamento ritirati dentro al castello per fuggire lo sdegno del popolo, si trovavano Fra Gio: Battista Caracciolo Priore di Bari, Fra Gregorio Carafa Priore della Roccella, D. . . . . . Lopez Duca di S. Pietro , cavalieri abili , a giudizio del Vicerè , a piegare le oreochie del sollevati a qualche onesto partito d' accordo. Persuasi dunque costoro più dagli stimoli dell' onore che li obbligava ad ubbidire, che dalle istanze del Duca poco opportune in quel tempo a passare per l'accepnato effelto dalla parte del popolo , non rieusarono l' impiego : ma non così tosto uscirono dal castello che arrestati dalle milizie del popolo farono condotti prigioni alla presenza del Principe di Massa, per opera del quaie gli fu perdonata la vita, benché non poco penasse in placare il furore dei sollevati che volevano farli risolutamente morire, ch'era appunto il presagio che gli fu fatto nell'uscir dal castello (1). Il fine del Vicerè nel mandare questi tre cavalieri nel quartiere del popolo, non fu per indurli principalmente a qualche trattato di accordo, ma con disegno di farli morire, e morendo, disunire affatto il popolo dalla nobiltà , la quale per l'offesa avrebbe sempre procurato la vendetta, e conseguentemente veniva ad evitare la perdita del regno stimata in quel tempo irreparabile.

Con estjo motto diverso e men fortunato fra ance in quel mederimo giorno condotto prigiono dei lascari Gio: Serio Sanfelico Cavaliero della piazza di Montagna, al quale, essendo divenuto odiono al popolo per il sospetto de voti dati da lui a favore de regil, o per l'officio della portico che ogli teneva, non fu possibile al Principo di Massa, ne con la forza de priegli, ne con quella del comando, di salvargila, vita. Pu nondimeno

<sup>(1)</sup> Il Desa di S. Pietro, il cui nome è stato omeso dal Piacente, climanevai Carlo, campa (carlo, campa (carlo, campa (carlo, campa (carlo direction) end el Toreldo, ma hemache per le affettuose pregiuere della costai moglie, Principena Abrina Ferza. Credendo i popolani che quei tre Cavalieri fossero usciti dal castella per inpiarre la loro operazioni, ed il Duca di S. Pietro essendo anche tenuta per dipondente el camico del luca di Madalonir e della nua finzilia, fu per questo che son abbero misura i classori della moltitulina nel vodeli assolutamenta mosti. Racoccata in proposoti el Dupecaletto che il Toruldo, per metter finno alla furia popolare, conì parlie O risostettari di trencore ancere a mett finno alla furia popolare, conì parlie O risostettari di trencore ancere a mette cono, o attenui suazio cichi o pesar riconocere ui figlia di questi Camaliri, promittandori che guando in arri chiarito che siano colpapoli, farè asspuire contro di trop di propi giuntinia che chiarita.

invisto da lui a Giusepe Palonalo, con speranza che l'autorità di quel capitano fosse maggiore della sua in poterio da quel pericolo preservare; ma riuscendo di poco profitto non meno gli artificii di quello che le persuationi di questo, fu l'infelice cavaliere prima ferito d'u nocipo di site, e dopo trocatogli il capo, fu trascianto dai lazzari insino al ponte della Maddalena, strappandogli i membri genitali, e incrudelendo in quel corpo con atti d'insudità barbarie (I).

Non meao Infelice fu l'avvenimento del Cennamo, il quale, visto che per sua cagione si era acceso quel nuovo fueco di guerra, fuggiva tanto la indiguazione de' regil per tema di non essere ripreso come autore di quel tamulto, quanto l'ira del popolo dal quale era perseguitato per purito della sua temeraria pretensione, e da fine d'inseguare gli altri con

(1) L'odio del popolo contro lo sventurate Giovanni Serio Sanfelice , Signore di Acquavella, Maestro di campo e Portolano della città , originava non solo dalla cagione indicata dall' Autore , ma ancora dal seguente fatto , riportato dal Donzelli , dal Capecelatro e da altri scrittori. Michele Sanfelice , detto volgarmento Luccio, capitano di cavalleria e figliuolo di lui, passando a cavallo per la porta Capuana nel giorno 16 luglio, o vedendo che da pochi popolani si custodiva un cannone , colà appostato a difesa di quella contrada , disse per ischerno: A che serve questo tric-trac !... Come vi fate ora grazzi a mangiare il pane zenza nabella!... Quanto prima farò che mangiate pane di terra, e mi adoprerò affinehé non sia più di sei once ; aggiugnendo ancora altre parolo ingiuriose. Di ció mossi a sdegno i popolani lo assalirono, e sarebbe rimasto morto se non riuseiva a campar colla fuga, recandosi poscia in Terrarina. Si querelarono quelli presso il Vicerè per cosiffatto eltraggio, e contro del Luccio, che fu deposto dal grado di capitano, si emano bando di cattura. Conscio intento dell'odio del popolo, il padre suo, Giovanni Serio, divisò nel mattino dei 24 agosto di prendere asilo in Aversa, ove dimorava la moglie Beatrice Caracciolo, e donde era venuto in Napoli per riprendere alcune gioie date in pegno ed appartenenti alla stessa; ma ginnto alla Cesarea, fu riconosciuto e fermato da due donne, ad una delle quali per cagion del sno nfficio di Portolano avea un di fatto pagare carlini quindici di multa, ed accorsi alle grida di loro alcuni cacciatori e molti popolani, venne arrestato verso la contrada Conocchia. Onde fargli salva la vita fu interposta, come dice l'Autore, la influenza del capitano di strada Giuseppe Pass lombo, ma riusciron vane quelle pratiche, ed essendosi conclamato dai sollerati. dre da mori!... dre da mori ! venne tratto al Mercato ed ucciso. La testa fu mandata alla Conocchia in cima ad on'asta, ed il cadavere, con fune ligata al piede, obbrobriosamente trascinato per le strade principali della città, e precipuamente presso il palagio degli stessi Sanfelice e verso il Sedile di Montagna, Dopo tre giorni, a pietora cara di due sorelle del Sanfelice monache in Donnaromita, e per mezzo del Reverendo D. Carlo Velli Sacerdote, si die sepoltura a quel deformato cadavere in S. Maria di Loreto insieme alla testa, che fu comperata a prezzo di una dobla d'oro,

l' esempio di lui a non violare l'osservanza delle grazie ottenute. Ma siccome fu poco cauto in procurare intempestivamente quel fine che poteva in altra opportunità di tempo pretendere con sicurezza di conseguire. così fu anco mal fortunato nell' involarsi dagl' occlui de'suoi nemicl. Ma dove poteva il misero Presidente celarsi se tutto il regno era popolo? ne vi era apertura de'passi dove non fosse tesa la rete degli avversariil Fit l'infelice ritrovato in una casa presso la Chiesa di Santa Maria della Catena nella riviera di Santa Lucia a mare, ritiratosi colà con la speranza di potere colla comodità di qualche piccola barca confidare il suo scampo alle onde del mare, il cui furore stimava assai meno crudele di quello del popolo. Fu d'unque dentro una sedia condotto dai lazzari nella piazza della Sellaria, ed ivi, appena confessati i suoi falli, barbaramente decapitato. Ne bastando il sangue che, morendo, versò dalle vene ad estinguere l'odio che avevano contro di lui, gli posero, per celebrar la sua morte con maggiore ignominia, nna penna sull' orecchio ed un occhiale di melangolo attaccato su gli occhi, coprendogli il capo con un berrettino di corteccia di cocomero (1).

Il Toraldo otseuta la carica con generale applasuso del popolo, il primo beneficio che arrecase agli interessi della Corno fi il dissundo del pri invasori dall'assedio di S. Eremo, rimorredoli da quella impresa conditti che mentre essi pubblicavano di vivere alla devazione di San Maestá, non era convenevole che mostrassero effetti di um sanalitata fellosia nel minare un castello guardato dal presidio reale, e dove risiedera un actatellano independette dall'astorità del Viere. Conseguito questo punto, chiera il più principale della sua preteudenza, il giorno seguente, che fu a 252 del melesimo mese d'agosto, induse il popolo a rionetilaris del Duca, ed a torarare all'ubbidienza di lui, ottenutone però il di atterro del Genoino (2), al quale era tutta la carigno del successo ai-

<sup>(1)</sup> Del Presidente Fabricio Cennamo abbiam raginesto nella note 2. a para 80 ed on a aguinegiano, a maggori chicinemo del brere cenno fatto dal Piacente interno alla sua motte, che nel mattino dei 22 agosto, per infaggio ggi alle ricerche dei popolani, non avendo pototo tentere un inshezo per Sorcetto, si rifagio netta casa di un tal Vito Polombo uno congiunto presso la Chicas ora S. Losie, e el vi arrestato da Onderio Cafero, che to tenne per due giorni in propria casa, fa postia conseguato si sullevati e tuto tenne per due giorni in propria casa, fa postia conseguato si sullevati e tuto tenne per due giorni in propria casa, fa postia conseguato si sullevati e tuto tenne per due giorni in propria casa, fa postia conseguato si sullevati e tuto tente pira della Selfetina, ove, fattigli chinare il colo sull'ori di una botte vuota rinversula presso la fontano, venno decepitato. Il cadavere, dopo d'essere sato transcitato per te vie, rimasci inspeptia ol paste della Maddelane a fui narte divorato dai cani, esponendosi il teschio nella piazza del Mercato in mezzo a quelli di che hirri — Vedi il Oppecedatro.

<sup>(2)</sup> Vedi la nota a pag. 26.

tribuita, con altre grazie che ad intercessione del Toraldo furono aggiunte alle Capitolazioni di prima, conforme potrà vedersi nelle stampe sotto la data di quel tempo o nel fine di questa istoria dov'io ho risoluto di porle (1).

Vi erano però alcuni fra le turbe de vollerati tanto nemici della quicte che non solo s'opposero alle unove Capitolazioni di questa pace, nelle quali pretendevano che se li consegnaste il castello di S. Ereno per maggiori sicurezza nelle mani, na nadavano ancora pubblicamento in maggiori sicurezza nelle mani, na nadavano ancora pubblicamento in istimandole per la città, spargendo con simili voci non meno semi di varie diffidenze da germogliare unovi rumori, che incorramenti nel posto por ostinarlo a non tralasciare le principiate mine dell'accennata fortezza, e sibendoni tra gli altri una tia capitano Adarte Polito di volera, rea principiate mine dell'accennata fortezza, e sibendoni tra gli altri una tia capitano Adarte Polito di volera. Te gli arti una tia capitano Adarte rare il vigore di sudda la tenerità che dal valore. Il Torado per servare il vigore di sudi dile crieri, che potevano facilmente esser di nuoro tumulto cagione, fece subito pubblicare a sugno di trombette reali il bando servente.

### BATTO

Perchè da questo fidelissimo popolo di Napoli, fra gli altri Capitoli supplicati a S. E. (qual' è l'ottavo) si dimanda, che il Castello di S. Eramo fosse governato, e eustodito dal delto fidelissimo popolo. M delto Capitolo è rimasto S. E. servita far la risposta seguente.

- All'oetavo Capitulo se responde. Que su Excelencia estima como
   siempre el zelo, y fidelidad deste fidelisimo pueblo, y cree que
   estará muy bien governado en sus manos el Castillo de S. Elmo,
- però que siendo provision de Castillo, no puede desponer en ella,
- ni el Castellano obedeurà sus ordenes, por tener hecho pleyed nenaje de no entregarle sin orden de Su Magestad, y sin em-
- » bargo. Su Excelencia suplicarà S. M. conceda este Capitulo a este
- n fidelisimo pueblo (2).
- (1) Siffatto documento manca del tutto nel manoscritto dell'Autore, e però abbian creduto di riportarlo in fine di questo Primo Libro, come si è praticato per le altre capitolazioni delle quali vien fatta menzione a pag. 36 e nella nota 2. alla pagina medesima.
- (2) Le parole spagnuole vanno così tradotte: « All'ottavo capitolo si risponde. Che Soa Eccelleura tiene in considerazione, come sempre, lo zelo e la feadellà di questo fedelissimo popolo, e crede che il eastello di S. Eremo sarà
- molto ben governato nelle sue mani, ma, trattandosi di un forte, non può
- » prendere intorno ad esso disposizione alcuna , ne il Castellano obbedirchbe

Quale risposta esseño stata letta dal Mognifico Segretario di que tal feletissimo Pazza al sopradetto feletissimo Popolo in presenza del Sig Eletto, e Magnifici Capitani tanto di funtaria, quanto delle 29 Ottme, e Magnifici Consistori di detto fideltissimo Popolo, hanno ri-sposto, viva voce, che ascetuno detta risposta. Che però è ordina e comanda atta pena di ribellione di Sus Maestà, e di questo fidelistimo Popolo, e di morie naturule, che vessuo ardisca monitara di cele reorprendere il delto Castello di S. Eramo, atteso questa è la rolotta del detto fedeltissimo Popolo, con carecterare il delinguente, e presa dilingente informazione, sia riremistilimente incoro nelle sone delte pene; e non costandosi, incorra il demundante incla medasima pena, riserbandosi a S. E. di serivere a Sua Maestà servata la forma della preinetteta risposta.

Il Principe di Massa D. Francesco Toraldo d' Aragona Capitan Generale.

Francesco Arpaia Eletto del fedelissimo Popolo. Geronimo Uccello Segretario.

Pubblicato quest' ordine, l'Arpaia, che la virtù delle nuove Capitolazioni era stato rimesso nella perduta grazia del popolo, conferitosl non meno nella piazza del Mercato che negli altri quartieri della città, andò non solo propalando per vera e legittimamente fatta la pace tra regli e popolari, ma anche proibendo il parlarne contrario, e minacciando con severissime pene l trasgressorl del bando. Però la morte di un tale sbirro, che nel giorno seguente fu per questa cagione archibugiato avanti alla porta della Vicaria, insegnò gli altri con profittevole esempio a non contradirlo, oltre la generale approvazione del medesimo popolo, il quale in vigore delle nuove Capitolazioni liberò il Priore della Roccella con le altre sue camerata, che tuttavia si trovayano ritenuti : confirmò il Doria per Generale delle galere, che per le nuove convenzioni dovevano governarsi da'nazionali, e demoli le trincere, ch'erano state in quest' ultima occasione in più luoghi della città fabbricate; e il Duca non molti giorni dopo, che fu il settimo di settembre, ginro l'osservanza delle eose promesse dentro la Chiesa di Santa Barbara, alla presenza dell'Eletto e di tutti gli Ottimati del popolo che vi si conferirono con nobilissima cavalcata (1).

y alle sue ingiunzioni, essendo nel dovere di non consegnatio senza ordine di 3 can Maestà, o Sua Eccellenza sollecitamente supplicherà la Maestà Sua affin-5 chè conceda un tal capitolo a questo fedelissimo popolo 2.

<sup>(1)</sup> Era desiderio dei popolani che le muovo capitolazioni si giurassero nel Duomo o nella Ghicsa del Carmino, ma il Vicere ricuso di aderire, perché ca-

Dall'imminenza di questo passato pericolo s' accorse il Vicere quanto era vicina la perdita del regno, onde fatto più avveduto, applicò il pensiero a nuovi rimedii per mantenerlo. E perchè non aveva altre armi per difenderlo in quel tempo, che quelle de' suoi naturali artificii e della propria prudenza, con gli atti della quale, se non superò, parve almeno uguale ad ogni altro ministro del Re, si risolse di non trattare altro in sua difesa che la forza di queste, le quali furono in tale occasione così bene adoperate da lui , che affascinò in maniera, gli animi de' sollevati che d'allora in poi non osarono di far cosa non subordinata agl' ordini suoi , nè partecipata con esso. Nelle pubbliche e nelle private udienze, che si tenevano nel castello, gli uscieri del Vicerè introducevano con minore difficoltà i popolari che i nobili, per far conoscere con tali dimostrazioni al popolo quanto più stima facesse di quelli che di questi. Non era officio nella città , non onore, nè carica che non si concedesse ad intercessione del fedelissimo ( il popolo così era per antonomasia chiamato da' regii ) le mercedi non ad altri si distribuivano con prodigalità troppo immensa che ai nemici de' nobili, e le grazie per ingiuste che fossero, non erano ad altri concesse che a chi in nome del popolo le richiedeva. Il Vicerè medesimo talvolta che cavalcava per la città, a coloro che dicevano Viva Spagnal soggiungeva, el Pueblo tambien (1). Non facevasi stima in Napoli se non di quelli officiali , che nelle ultime Capitolazioni fatte erano stati creati a divozione del popolo. Ed in fine apparve il Duca pelle sue operazioni esteriori tanto conforme al genio del fedelissimo

duto in sospetto di trame contro la sua vita; ed avvalendosi della influente interposizione del Generale Toraldo e del P. Geronimo Lanfranco dei Chierici regolari di S. Gaetano, fu statuito, di accordo con l' Eletto Arpaia, coi Capitani dello strade e Consultori, che il giurameoto avesso Inogo nella Chiesa di S. Barbara in Castelnuovo. Venne ció di fatto eseguito, ed il Capecelatro descrivo la cavalcata, di cui il Piacente fa cenno, nel modo che segue : Si parti dalla sua casa posta nel tenimento di Forcella sabato 7 di settembre dopo pranzo l' Eletto Arpaja, precedendo innanza quattro trombetti con banderuole colle armi del Re e del popolo; seguivano gli Alfieri della loro milizia, indi i Capitani, Ajulanti , Sergenti maggiori e Maestri di Campo. Venivano poi i Capitani dei Quartieri della Città con i loro Consultori , ed indi l' Eletto , avendo rapito o chiesto in presto i cavalli dai luoghi ove erano per la città. E giunti innanzi al Castelnuoro volendo entrare entro a cavallo, con aprirsi percio tutta la porta, non su toro permesso; ma aperto il portello entrarono con le sole spade e puonali, con lasciare fuori gli schioppi e le oltre armi da fuoco . e tosto che entrati furono si alzò il ponte del Castello.

(t) z Ed it popelo ancora z,

ehe per altro non poteva chiamarsi spagnuolo ehe per necessità di natura.

Queste farono le arti con le quali addormentò il Duca siffattamento gli occhi de' popolari, che inchbriati dalle speranze di godere una soguata felicità, non videro in qual profondo baratro erano precipitati dalle simulate promesse del Vicerè. Gloriavansi con fastosa lattanza di aver fatto conoscere al mondo quanto fusse maggiore la fedeltà del popolo, che quella dei nobili. Attribnivano ad effetti del proprio merito il tirannegiare le voglie di S. E. ed indurla a secondare i loro immoderati appetiti. Godevano di aver tolti gli abusi introdotti dalla tirannide de'regil Ministri, e stabilita col consentimento del Duca l'osservanza di quelle leggi che sinora erano state, o per troppo avarizia corrotte, o per soverchia ignoranza non conosciute. E finalmente gonfii e lusingati da tante allettatrici dolcezze, e dimenticatisi affatto delle colpe commesse, s'immersero talmente nei lussi e nelle erapole, che marcendosi la virtà, o per dir meglio il furor loro nell'ozio e nello delizie, bramavano il godimento di una non Interrotta quiete, ed abborrivano come infesto ed abominevole il suono delle armi per fruire nella tranquillità della pace il possesso delle usurpate ricchezze.

Il Duea elle osservava oculatissimo e con vista di lince tutte le operazioni del popolo, quando conobbe il tempo così secondo al suoi disegni e proporzionato a quel fini, alla vastità de'quali non era possibile di pervenice senza l'uso d'una ben regolata ed artificiosa prudenza, incominciò con ogni accurata sollecitudine a provveder le fortezze di munizioni da vivere e di ogni altra eosa necessaria per poterle lungo tempo mantenere in occorrenza d'assedio. Impiegossi in quel medesimo tempo a stabilir la lega, che in servizio del Re dopo la morte di Masaniello aveva incominciato a trattare il Baronaggio, il quale sotto diversi coloriti pretesti si era ritirato nelli castelli del regno per ridurla a perfezione ed assoldar genti, con disegno di avvalersene alla comparsa dell'armata reale, e castigare con la forza delle armi la pertinacia dei ribelli. A tale effetto vi fu spedito il consigliere Antonio Miroballo cavallere della Piazza di Montagna, il quale sotto pretesto di fuggire la tirannide del popolo, da chi era con assidua vigilanza perseguitato per esser uno di coloro che aveva provato le ruine del fuoco, vi si condusse in un tratto e la concluse con indicibile allegrezza del regil; ma con tal segretezza però che non fu saputa se non dopo che se ne videro gli effetti.

Pochi giorni prima dell'accennato mese d'agosto fu nel largo del Castello pubblicamente decapitato per ordine del Duca un tal padre Teatino, chiamato Antonio Paolucci, il quale era da Torino passato nella Corte di Roma e di colà in Napoli per spiare gli andamenti degli spagnuoli, e trattare con alcuni affetti alla Corona di Francia interessi di Stato, e procurare coll'occasione del presente tumplto di tener viva con nuove pratiche la sedizione del popolo. Ma prima ch' egli arrivasse, osservato in Roma dalle spie del conte d'Ognatte, che in nome di S. M. Cattolica risedeva in quella città per ambasciatore appresso al Pontefice, fu con tanto artificio e segretezza seguito per tutto il viaggio, che appena arrivato in Napoli fu preso dai regii e, dopo varii tormenti conoscluto colpevole, fatto morire. Dalla morte di costui prendendo opportuna occasione li Ministri del Re, fecero artificiosamente pubblicare per la città che il condannato aveva nei pntiti tormenti chiamati molti nobili per complici del suo misfatto, per fare con tale artificio credere al popolo che la pobiltà non era in buona opinione appresso di loro, e conseguentemente venivano a mostrare l'obbligazione che tenevano di perseguitarli, e di non unirsi (come si dubitava) con quella a danni de' tumultuanti, per vendicarsi delle offese ricevute da loro. Propalavasi inoltre, che nella suddetta congiura fosse anco compreso il Duca di Maddaloni, con chi sonra tutto teneva il Vicerè secreta corrispondenza, e che per tale effetto da un Giudice Criminale dentro al castello stava fabbricandosi processo contro di lui, a fine similmente di lusingare con tale occasione gli animi dei nopolari a crederlo non meno nemico, che ribelle del Re (1).

Si era anco lasciato intendere il Duen con molti del partito del popolo, che seco come rappresentanti le ragioni del pubblico partanao in nome degli altri e dubliavano, per l'enormità dell'eccesso, di conseguire il perdono, che egli era per osservare inviolabilmente il Capitolo dell'indulto generale, siccome era anco l'intenziono di S. M., ma che si guardassero dall'ira de'nobili che andavano in ogni maniera procurando, e anco

<sup>(</sup>i) Il Testino Andrea Paolocci, sopramomano ambo Titta Pavolella, era, Egiludo d'Innocenio Berone di Cattelpetrose o di Carmela Coscia dei celello di Nido. Di svegliato ingegno, d'inado torbida e predicatere cuino. Al 9 di agoni fue deputato, e non già pria di quel more come il Piacente reconni; cei di Capecciatre, il Donzelli cei il de Santis si accordano nel rendere maniento del rescue come di Pracente, per mandato del Principe Tomaneo di Sarolo, egil moniento del Pracente, rescuedo stato in tate impresa sunifiato dal Pracente, excessivo dallo restructura del Monti, e dal prementez Control Pracente, excessivo del Pracente del Pra

per via di simulata amiciaio, di vendicarsi ; presupposendo che le loro ingigurio uno polessero cancellaria si senza sporpieneto di sanque. Lo similimente dicevasi dal Vicerè per alicanze con questo verme di diftifichenza glianimi del popolisti da qualche perniciosi micinanzone diminimi con i muhili, la quale accadendo avrebbe potuto invisiabilmente dan l'uni uni corollo aggii interessi del Re, che allura non consisterano in altro che nella conservazione delle solo fortezza , le quali si travavano i quel tempo non mono sprovvedeta di munitioni che di presidin.

Sparso questo secondo seme di ziazania tra ambili e popolari, che resempe i reconciliabili gli animi foro e lotata dali vincione persenta dai regii, sellecitò il Duca con segreti messaggi li baroni del regno a far rassa di genti, e a tenerle pronte per calare con quelle a damni del pupilo all'arrito dell'armian sente che si suava attendendo, in quale credevasi in conformità delle ultime lettere renute da Spagna che doressa alla fine di stetembre, sicome avrenne, essere a vista di Napnii.

Si sparse voce in quei medesimi giorni che nei mari d'Ischia e di Gaeta ernno comparsi alcuni iegni francesi, il cui grido, o vero o falso che fusse, vogliono alcuni che insorgesse per opera ed artificio del Vicerè (1), il quale, voglioso di addormentare maggiormente gli animi del sullevati, aveva sparso quel nome, per testificare anco con ell atti della confidenza la buona inclinazione che aveva verso di loro, e la stima che ne faceva. Conferita dunque ai popolo l'urgenza del caso e la necessità che teneva di genti per opporle al nemico, i capi della milizia s' offersero con mirabil prontezza d'andare, con le galere che stavano allnra in quel porto, ad incontrarlo. Egli, che non ad altro fine l'aveva tirati a quel segno, gradi l'afferta e gil concesse l'imbarco, rifiutando quella d'alcuni pobili che con iterate istanze si esibivano di servire in queila occorrenza. Ritornati dunque neiln città, dopo aver trascorso per alcuni glorni quelle riviere, volle il Vicerè colle solite paghe riconoscere le fatiche di coloro che avevano servito : ma, eccettuando la soddisfazione delle soldatesche ordinarie che si diede prima della par-

<sup>(1)</sup> Nom già gen artificite del Fiveré corsero vosì informa alle unsi franzesi reclute mulla copose è l'absin, uns in effetti, nel mattino ded marcité del si gento, vennero degli inclanii predata due feliche di spetto, gentla marinne; ed engedasi portate in bondieres in tricolos lango la rapieggi, a fa credute da alcuni, i, quali terravani in masce ed ignorezamo l'aversimento, che s'indheranse il vassillo di colo di la colo della colo della colo della colo quartiere di colo della colo quartiere di perio della colorata della Mortullo, essendosi ricuati quelli di partiere Mercale — Vedi il Capeccolora;

tenza, quei Capitani, ambiziosi di dimostrare la finezza della loro fede, ricusarono di ricevere l'offerto stipendio con generoso rifluto, dicendo, che le mercedi non si devono a chi tiene obbligo di servire.

Indi per approvare con dimostrazioni maggiori la stima che facera il popole delle continue grazile che ricereva dal Duca, e considerato prima che motti capi delle concessioni promese non potevano per diversi rispetti ponera il neueranza, i Capitani delle Ottine pregarono più votte Il Vicerè, che al compiacesse di moderarit a suo heneplacito, escemandone quelli che più gil Gossero graditi, dicendogli che il popolo non desiderava goderne se non quattro soli ch'erano i più essenziali di tutti : cio i' indulto generale, l'esenzione delle gabelle, il niero di citti cio di controli controli che controli controli controli controli che controli cio controli co

Fra tauti haroul del regno, ch'erano in quel tempo perseguitati dat sudditi, e che per insufficienza di forze dissimulando le offeen ona radivano di mostaragli la fronte, solo Geronimo Acquaviva Conte di Coneranao, nan Soffi la fellonia del'ssoli vassulli, i qual essendosi ribellati contro di lui, si fortificarono nella città di Nardo nella Provinsi di Lecce, con pensiere di non riconoecere per l'avvenire altro padrone che il Re. Ma il Conte ragunato dalli vicini casselli un considerabile corpo d'esercito, la strinse in maniera con le sue gendi, che dispevali quel capi che governavano la piazza, furono fra pochi giorni dopo
rassedio necessitati di cedere. Entrato il Conne nella città, free con
severissima giustizia morir su le forche sedici di coloro, che più d'ogual altro avenno soteneuto il partito dei sollevati (1). Poscia scorren-

<sup>(1)</sup> Var sectitori ingli avvenimenti di qualit opora diesno, e ho il Conto di Conto al Conto al Contreramo, Ginariolamo Acquisiva detto anche il Gueroi di Puglia, avense indatto gli assediati alla rena con false promesse di ampio perdono, e che possis, cuttato in Nardò, non ineme la parcia data, commettendori non poche riccità. Questo è inenatto, persiocetò, come rilevasi dal Capecelatro, la città Nardò fia inventita des volte dalla erami del Conte, cella prima delle quali, non estante che i sollerati fossero stati costretti a rendorsi a discreziono, e cel ri rimane morto per le loro artiglicieri Pabio Girnono eavaliere della Piazza di Nido, pure vennero riecenti benjamente dal Conte, che pertonò lergeo, e concedendogli clema di quelle cose, che chiciendole per putti nel renori, accusa lema ogneta. Partitica di si il Conte, lasciandori a pessidio un drappello di 100 fanti, fu tumbutato novellamente da colore che vi dimoverano, en al stiguzione del Marcheco del Carlosa e di altri partigiani del finenzo; ne mi

do con l'armi vincitrici per quella Provincia, e disenute più formidabile con l'aum dell'otenuta vittoria, pose tanto spavente in que popoli che atterriti dall'esempio del vinti si resero all'ubbildiena di lui.
Avvissa di ciò il popolo di Napoli ricore da Uverce pregnado el popolo el ricore da Uverce pregnado el propio el ricore da Uverce de la ricore del propio el ricore propio el ricore del propio el ricore del propio el ricore propio el ricore del propio el ricore propio el ricore del ricore del propio el ricore propio el ricore propio el ricore del ricore

In quei medesimi giorni fu dal popolo di Marano, unito con quello di Appoli, carcento Cesare Sandicie cavaliere della Piazza di Montagna sotto colore di avere, con l'autorità che teneva in quella Terra, susrpato itrannoleamente le ostanza el quei cittadini. Nel punto dell'arrento volevano, la maggior parte di coloro che avevano ricevute le offese, troncargli la testa in vendetta delle ingiurie soffere, ma alcuni, nel petto del quali non si erano anonce attine per tauti mistatti commessi le reliquie della giustita divian, persuasero con tante ragioni quel barbari, che finalmet s'indusero, benche and volentieri, a condurto al Toratdo. Questi udite le pretensioni degl'interessati e fattifi di qualche ragione capact, si contentarono che posto in prigione si estamianse la sua causa ne termini di giustizia, conforme fu poi eseguito, ed ultimamente liberato con l'estorso di molte miglia si diocata.

In tale stato erano le cose del regno, quando nel fine del mese di settembre a vista della città di Napoli comparve finalmente l'armata reale composta di 48 vascelli, non meno desiderata dai nobili, che da alcuni

nacciundo la guardia del castello ricusarono di ubbidire si maettati del Con-(e. Fu allores de negli vi accesse per la acconda volta con 400 castili, ed occupata la città, feco dananze a morto per sentenza di quel Covernatore, Girnano l'esti, i principali prosenteri di quell' aversimenti, fra i quali quattro Canonici del Busmo ed il Barons S. Biase, padre di mo di casi. Laonde è che al Gingirishmo pob ben dara la tactaci di vendicativo e credole, ma nonda di lingirishmo pob ben dara la tactaci di vendicativo e credole, ma nontani, manifesta che, per le tante atroctite commense dal Conto nai lingila neggrati nai, manifesta che, per le tante atroctite commense dal Conto nai lingila neggrati dala sun signoria, cade di ni diagrazia di Be Flippo IV, o venue confinato in legagua, cor cinano fino al 1065, Mori nell'anno stenso in Barcultona, mentre vinggiava alla viola di Napoli per conegli stato peranesso di rimpatriare. poco giudiziosi del partito del popolo, i quali figurandosi che D. Giovanni d'Austria, che n'era Capo, dovesse con la plenipotenza del Re approvare le grazie che l'erano state concesse dal Duca, supponevano che all'arrivo di quell'Altezza dovesse con soddisfazione del popolo e depressione dei Ministri terminarsi ogul tumulto (1). Lusingato dunque il popojo da così alte speranze per esser di natura troppo facile a credere, si studiò di esprimere con segni di manifesta allegrezza quanto cara gli fosse la venuta di quel Principe. Mandò il giorno seguente alcuni capitani di milizie, ad usare in suo nome non meno gli atti della dovuta riverenza, che a regalarlo di un ricchissimo presente, che fu, con espressione di affetto degno della sua grandezza, sommamente gradito dal Principe. Ammessi dopo all'udienza, fatti i debiti complimenti e gli ufficii dovuti in nome del popolo, partirono così ben soddisfatti dall' umanità di quel Signore, che gonfii di aura bugiarda, e poco avvezzi a trattare con personaggi di stima, pretesero di conseguire assal più di quello che forse si figuravano nel pensiere. Però essendosi di passaggio trattato in quel breve congresso della deposizione delle armi del popolo, il capitano Andrea Polito, in disparte degli altri ch'erano di contrario sentimento, s'offerso a D. Giovanni di farle in sei ore deponere, talmente prevalevano nel suo cuore le speranze fondate nelle promesse del Duca d'Arcos, il quale si era molti giorni prima esibito di conferire il primo Vescovado vacando in persona del figlio, alienandolo cou questa ed altre offerte maggiori dalla devozioue del popolo.

Nol giorno seguente, che fu il secondo del mese d'ottobre, eletti dalli capitani dell'Ottiue altri quattro deputati, che furono il dottor Francesco Antonio Soncelavento, il P. maestro Barra carraclitano, il dottore Matteo Scalese, ed il dottore Camillo Quattro, andarcon su la Reale a trattar com Sona Alteza gl'interesti del popole cell regno. Amense; constrora ill'udica-za, e giustificate con evidenti ragioni le cause de'passati tumulti, esposero

(1) D. Giovanni d'Austria cera figliuolo naturalo di Re Flippo IV, procressio cui la Hilsiana statice Maria Calderon, la quale prese poi il velu monattico. Quando venno in Nagoli, sessendo stato riconosciato dal genitore fin dal 1642, contava 19 ami il età, cel era di belle aspetto, di capello nero, di vivace spirito e manicronissimo di modi. I Cansiglieri che lo accompagnarono furono liberti del Porti Regio del Duca di Candia — Lo neguirono pure D. Carlo chiorro di Borgia figliusdo del Duca di Candia — Lo neguirono pure D. Carlo Duria Duca di Irri, figlio del celbre Giannandra Ducis, in qualità di longottemente, il Conto d'Ecil D. Alfonso di Cardona non Maggiordono, D. Grogorio di Legia Segretario, ed il Barosca di Batterilli Conte di Ucerriere, caraliero Borgogosso o Generalo di artiglioria, Vedi il Coperciatre, la de Lussan ed il Marchete Grunto anna di Diatio.

tute le preteasioni del facelizimo; sogginagendo da pol, che se beno s'rea compiacito il Doca ad istanza di alcuni per piristi disegni interessati concederne molte, ad ogni modo il popolo per togliero le difficoti conpotessero ritardare il godinento di pola polo per togliero le difficoti consecre al mondo che esso non aveva ambito gianumai che le cose del privato fusero a quelle del pubblico comodo anteposte, supplicara Sua Interta dardi per concessi solo quei quattro capi, che furomo disopra accesnali. Udi benigmamente D. Giovannia le proposte dei deputati, ma como

che la materia della quale trattavasi ricercava più tempo per ventilario

consiglieri, dalla prudenza de' quali doveramo dipendere le risolazioni di

quel trattato, riserbò il a risopsate pel elergo asvergente.

Partitl gli ambasciatori, esamino S. A. con il consiglio di coloro cho l'assistevano le dimande del popolo, due delle quali, ch'erano l'indulto generale e l'esenzione delle gabelle, non portavano molte difficoltà nel poterle concedere, perché sebbene in questa ultima restavano notabilmente interessati infiniti particolari che avevano le gabelle col proprio denaro comprate, ed erano affatto smembrate dal patrimonio del Re, ad ogni modo supponevano i regli che cessato il tumulto, e il trattato con la deposizione delle armi divenuto civile, fusse cosa non molto difficoltosa il trovare espediente di soddisfarli. Ma le difficoltà che nel disterro degl'incondiati e nella parità de'voti insorgevano erano cotanto inestricabili, che si confondeva ogni umano giudizio in trovar modo di supararle, perchè oltre che nel primo capo si comprendeva gran parte dei nobili. veniva il Re, per desiderio d'incontrare le soddisfazioni del popolo, n castigar coloro che l'avevano fedelmente servito invece di premiarli. e conseguentemente quelli che persistendo nella pristina devozione ambivano di servirlo, si sarebbero coll'esempio del disterro alicnati dal sno partito, e quel che peggio sarebbe pubblicandolo per Ingrato, Maggior durezza che in tutti gli altri capi incontravasi in quello della parità de'voti, la quale quanto più di giovamento arrecava allo coso del popolo, tanto più si ostinavano i deputati di quello in conseguirla. Per intender questo punto fa di mesticri sapere, che gli nffari della città si trattano per cinque Piazze dei nobili e una del popolo, concorrendo nelle deliberazioni da farsi quelle con cinque voti e questa con uno, il quale più tosto gli giova per aver mano alli trattati che si propongono, che per alcun profitto, che potesse arrecarli, mentre non è cosa che possa deliberarsi senza la maggior parte delle Piazze, e conseguentemente l'inclusiva e l'esclusiva del negozio dipende assolutamente dall'arbitrio dei nobili. E perchè gl'interessi del popolo per essere maggiore di numero, sono anco maggiori di quelli che patiscono

Light Street County

i nobili, chiedevano i popolari, o che la nobilià con le cinque Piazza ficesse un sol voto, o che ia sola lore carrispondesse per equitalenza alle cinque del nobili. Veramente non può negarsi che lo questo caso nosi as glustificata in qualche parte la dimanda del fedelissimo, perchè dovendo nelle occorrenze che nascono portar maggior peso del nobili, è anco di ragione che nos egil concededo maggioranza d'noncre se gli permetta almeno egualità di giustizia. Ma la tena che avano I regit di ton alienare dal partito del Re Taffetto dei nobili, che coi si avano con le armi alle maoi e contro del popolo a gran ragiono segundi, il riucettora to posseso che di tal privilegio godevano, del l'orcedere che concedendo tal punto nos sarcible la nobilià per soffririo, incenvano in così dubbiosi pencieri tuato sospeso i romino di D. Giorna non che non sapeva egil stesso a quale delli due partiti per maggior servizio della Corona anociliaria.

In tanta perplessità di quel Principe, alcunt suoi ministri veramente zelosi del servisi del Re, e che avveao con l'esperienza degli anni non meno affinata la prudenza che maturato il consiglio, iocilianano, prosposto eggi altor rispeto, alla soddisfazione del popolo. Costoro considerando i bisogui della Monarchia, lacerata in tante parti dalle armi fraocesi, e conoscendo che non profitava agli interessi del Re per sodifisare al canpriccio dei nolli metter sossopra un regno, dall'opulenza del quale traeta contioni sussidii per sostener le guerre degli altri, in tal senso a S. A. parlarono:

5 Sire: che il Re Nostro Signore abbia mandato V. A. con armata o casi poderosa in questo regno, per seclare con quialete vaninggio a della Corona il tunuito del popolo, non può negaral da oci che per ubbidire gli ordini del medesimo siano per l'issesso effetto ve-> nuti. Ma se le congiuntare del tempo non permettoco che ciò possa, conseguriar seoza cimentaria con le armi per evitare il disordine che

potrebbe per mezzo della violeoza cagionar la rottura, fa di mesiteri che ammettendo V. A. con termiol d'una grata piacevolezza le dimandi del popolo, procuri che si abbortiscano tutte le cagioni di nuori tumulti prima che incominicna a nascero. Si confessa che adoprandosi la forza si potrebbe la temerità dei solicoral facilmente reprimere, perché accalorate le armi del Re non meno dal baronaggio, che dalla nobilità del regno, sarebbero per partorire indubitata vitoria: em qual beneficio ripotrerà la Corona dalla sconfitta d'un popolo, nella cul perdita si seema non meoo il numero dei yassalli, cle la derozione degli altri che restano, e i laviolta peri-

» ranno nella strage comune più gli innocenti che i rei ! E se avver-

» rå per occulti giudizii del Clelo (nè ciò vogliamo concedere ) che » le armi dei popolari abbiano forza, non dico sufficiente per vincere, » ma da resistere a quella del nostri, non converrà in tal caso di tra-» sportare le soldatesche dalle piazze di Spagna che stanno a fronte » del nemico ehe continuamente invigila al suo vantaggio, per difen-» dere le ragioni di questo regno ? E invece di eavarne sussidii per » mantener le guerre lontane, saremo costretti di procurarne altrove » per sostener le intestine? Non vi alletti, o Signore, che le armi del » popolo non abbiano eapo che le governi, perché la potenza dei no-» stri nemiel, ehe tengono sconvolta la quiete di tante provincie di » Europa, può benanche turbar la pace di gnesto regno, che non è » più remoto di quelle, nè saranno infingardi a chiamarli coloro che a la doleezza del dominio hanno incominciato a godere. Fu sempre in-» certo il fine della guerra, o Sire, e quanto più colui che la muovo, » affidato nel vantaggio delle sue forze, se ne persuade felice il sue-» eesso , tanto più suole alle volte per accidenti inopinati restar de-» luso dell'esito poco favorevole. Il Duca per non ricevere la giusti-» ficazione degli ambaseiatori di Catalogna, fu cagione che si perdesse n quel regno, per l'acquisto del quale oltre la perdita di tante genti n e la spesa di tant'oro, il Re nostro Signore guerreggia più per na l'onore della Corona, che per la speme del possesso. È troppo per-» nicioso, Serenissimo Principe, agl' interessi della Monarchia impep gnar le armi di Spagna a nuove guerre; perché divise che saranno a le forze della Corona per cagione di nuovi impegni, quelle dei noa stri nemici, che acquisterebbero incremento di non poco vantag-» gio, non troverebbero ostacolo per oppugnar le piazze, che in tal » caso sarebbero da deboli presidii malamente difese, e conseguente-» mente le cose della Monarchia, che oggi incominciano a promettere » felicità di successo, anderebbero per eagione d'un capriccloso duello n la manifesta rovina; e finalmente un'armata fabbricata con tanto » dispendio, con disegno d'acquietare un solo tumulto, potrebbe per » imprudenza di chi la governa esscr Istrumento di partorirne infiniti. È vero, che le dimande, che si concedono al popolo saranno » pregindiziali alle pretensioni, dei nobili, ma se eessato il tumulto » potrà conseguirsi da loro quanto di presente per l'inopportunità del non gli vien conceduto, s'appagheranno del gusto di S. M. che » per cagione così rilevante non ripugna, ma dilata di soddisfarli » (1).

(1) Anche il principe di Cellammare Niccolò Giudice Corriere maggiore del regno, il Maestro di Campo Tommaso Blanco Marchese dell'Oliveto, ed il Maestro di Campo Achille Minutolo Duca del Sasso, tutti membri del Consiglio colta-

L'efficacia di tante ragioni così possenti dispose S. A. a permettre la concessione di tutti quei capi ch' erano stati proposti dia poporto. Teniò nulladimeno nella mattina del di seguente con il medesimi deputati, ch'erano per la conclusione del trattato su la Reale vennti, di eccettuara el capo degli incendiati, parendogli ragionevolmente che siccome si compiaceva Sun Maestà di perdonare le offese ricevute dal popolo, così parimente stimava che ad esempio del Re perdonassero popolari a tutti coloro ch' erano compresi nel bando. Ma trovate durezza misuperabili p. e conosciuto che il trattare in quel modo era per ren-

terale, farmon invocati dal Vicerè a dare un parere in iscritto, nulla convenienza di far essare i disordini per via di pradiche conciliative, o invece con misuro di severa repressione e con la forta delle arni. Adempirano al mandato attenendosi al primo nezzo, con sangio e ragionale esponto, in cui si disaminarono lo condizioni delle cone e le insertezza doi rinultamenti delle ostilità, manifestarmo in consciniano e l'avviso che segue :

Perciò mancandoci le delle notizie, ed avendo considerato tutte queste cose. siamo di parere, che convenga procurare di aggiustare li capitoli in quella migliore forma che si potrà, per tenere quieta la città, inducendo il popolo alla deposizione delle armi, nel modo più avvantaggioso; e quando altro non si possa , farlo nel modo che loro offriscono di ridurle in luogo racchiuso . e consignare tutte quelle ; che sono proibite dalle regie prammatiche ; andare con l'amministrazione della giustizia, riponendolo nel suo stato d'obbedienza antica ; mantenergli la franchigia delle cose commestibili , e furlo vivere con grascia ; pigliare qualche espediente alla soddisfozione della grossa perdita fatta per mantenere bene affetti l'interessati; con che teniamo per sicuro che si andrebbe non solo conservando, ma aumentando l'amore di questo popolo verso Sua Maestà, e con l'esempio di questa città, il Regno anche con quiete; e si potria ostare a qualsivoglia nemico, che pretendesse invadere questo Regno, e castigare quelli che machinazzero contro di esso, e cacciorne quelli soccorsi e sussidii che sono necessorii per sostentare le noldatesche, galere e castella; il che tutto pare a noi, che mancherebbe, e si arrischieria con grandissimo pericolo di perdere ogni cosa, se si venisse alla rottura: ed essendo questo il nostro parere, acciocche in ogni tempo costi, l' abbiamo firmato di nostre mani. In Napoli a 5 di ottobre 1647. IL PRINCIPE DI CELLAMMARE-GIO-TAN TOMMASO BIANCO MARCHESE BELL'OLIVATO-ACRILLE MINETOTO DECA BEL SASSO.

va. Tomaso Blanco Macesses suat/Outrurs—Acusat Marteros Dec. sus. Sano. Questo saggissino avriso son fere compier consiglia el Vicoré, che est coriro si mezir represivi, e di fatt, acceptionò inrece la opinione contraria manifesta dal visitore D. Giovano Eleccore, da D. McChorolovo Perria, dal Signer di Batterillo, dal Sepretario legnia, da D. Diomedo Carda, a se Vincenzo Tutrattarilla nes glia, vincaneta i al aleptro al pressonale en Il Principa a repriagere ogni pratica di accorda, como in presiegna dall'Autore si narra — Vodi il Conpositoro. dere infruttusos il negotio , persuace Il padre Barra della Religione del Carnine a superare questo punto allettando, per magiormente applicario all'impiego, con la speranza delle mercedi. Si offerse con largaritico all'impiego, con la speranza delle mercedi. Si offerse con largaritico del morto del morto del sono poco amorreoli, avera forte presentio il Tutatato, le sue persuazioni non ebbero effetto. Partirono nondimeno gli ambasciatori assai ben soddisfatti dell'inclinazione di D. Giovanni, il quale non si svob altro intervallo a concludere il fatto, che di participarlo col Vicerò. Chianto dunque il Ducad as S. A., ed intesa la risoluzione del suo consiglio, non meno lontana che contraria al suo parcre, è fama che facesse con simili parole manifetto il suo esculmento.

» Io lodo, o Serenissimo Principe, che essendo il fine della guerra » la tranquillità della pace, debba questa come bramato fine delle umane fatiche godersi senza impegnarsi a consiguirla per il mezzo dela le armi, mentre per via del negozio si ha nelle mani, e dipende dal nostro arbitrio il volerla concludere: ma guando i trattati che si » fanno, hanno del vergognoso, non possono partorire se non fine » poco onorevole; il quale denigrerebbe con eterna macchia d' infamia la riputazione della Corona di Spagna, la cul chiarezza siccome risplende con luminosi raggi di gloria insino alle ultime parti del mondo, così nell'Europa dove maggiormente riluce non deve oscu-» rarsi colla sordidezza della vergogna. Forse per opera di noi altri » eletti a procurare i vantaggi del Re, si conclude accordo sì ignoninloso col popolo, che alla vista di guesta armata ha deposto non » meno il furore che l' ardimento , non proveremo l' indignazione di S. M. procurata dai nostri demeriti? e saremo biasimati dal mondo on nota di codardia ? E se V. A. in questa sua prima uscita, che » deve non altro ambire che opinione di valoroso, concedendo siffatte » dimande ad un popolo avvilito, degenera dagli andamenti dei suoi » progenitori, quale altro nome di Principe guerriero potrà conseguire adall'altre guerre future, il cui successo non sarà così certo com'è p quello dell'occasione presente? Non conviene, o Sire ; in alcun modo » permettere che il popolo possa per l'avvenire con dannoso esempio dei posteri vantarsi di avere ottennta alcuna grazia dal Re con n termini di violenza. Nè si stima onorevole alla grandezza d'un Mo-» narca patteggiar con vassalli, nella cui lingua altro non si esprime » per argomento della fedeltà che il nudo nome della condizione di sudditi. Si devono concedere le grazie, o Sire, che li popolari di-» mandano, ma moderate, e non prima che depongano le armi, affinchè

i risplenda la generosità del Re che le concede, e non la violenza a del populo che lo costringe. Procurisi dunque con risoluzione irrctrattabile, o Sire, che restituiscano le armi, e in caso che, persistendo nella consueta perfidia, ricusino d'ubbidire, provino il sentimento dello sdegno reale, e s'imparino con il castigo di tanti misfatti a conoscere una volta per sempre la potenza del Re, dalle o cui forze indubitatamente vedremo o moderata la vastità delle pretensioni che tengono, o deposta la temerità che dimostrano. Nè ci spaventino le millanterie d'un popolo, le cul operazioni procedono senza prudenza, perchè in tanto mostra valore in quanto si avvede » della tema dei regil, e conosce neghittosi gli ostacoli. Li nobill e le » persone civili, che negli onori e negli averi sono stati tirannicamente trattati dal popolo, non per altro hanno sinora sofferto con mirabile tolleranza l'acerbità delle offese, che per la speranza di vony dicarsi coll'aiuto dei regii. E se le fatiche di coloro che hanno sipora fedelmente servito, non saranno riconosciute da noi, nella occasione di nuovo tumulto pochi saranno coloro che in difesa del Re-» rintuzzeranno con le armi la fellonia dei ribelli. Al Principe, per liagare il vassallo con tenacissimi nodi nell'amore che gli porta, con-» viene di riconoscere con dimostrazioni di stima la fede che gli pro-) fessa, quando ne ha provato gll effetti. Il baronaggio offeso per tante cagioni, e in tante guise abbattuto dal popolo, si è non per als tro con tanto dispendio armato, che per vendicare i suoi torti unito on le armi dei regii. E se il Re oggi, che ha forza con un' armata osì poderosa e bastante a debellare l'ardire dei sollevati, non vena dica le ingiurie dei nobili , chi non considera che questi, nel cui petto altro non regnano per natura che spiriti generosi, non si risentano da se stessi, e sconvolgano per sempre con l'armi che tenn gono nelle mani la quiete di questo regno? E se per fine di sedare i tumulti si piega S. M. a concedere ciò che le vien richiesto dal popolo, quale dimanda, per illecita che sia, non sará conceduta al » baronaggio, per far che disarmì, in caso che resti mal soddisfatto dei regii? Qual vantaggio apporterà agl' interessi del Re la venuta » di V. A. con tanto dispendio e con armata così poderosa se , con » la concessione delle stesse dimande che fecero i popolari la tempo > che stavano i regii sproveduti d'ogni difesa, sl avrà da comprare » la quiete dai nostri ribelli ? Non è questo il fine per Il quale si è ompiaciuta S. M. di mandar V. A. in questo regno, ma solo per-» chè sia conosciuto da Principe, e come supremo moderatore for-» mi le leggl a sua voglia, e non le riceva dai sudditi, la condizione a dei quali una sola volta che trascende i limiti dell'ubbidire, non può

- s essere se non sempre dannosa a chi li governa. Concludo dunque,
- 3 Serenissimo Principe, o che il popolo deponga le armi, o che ricusan-3 do di farlo, esperimenti a conoscere con qual castigo sappia il Re
- » vendicarsi di coloro che abusano delle sue grazie. Direi più , ma
- » per non provocare la generosità di V. A. con infinite ragioni che ad-
- » durle potrei, tacerò attendendo gli ordini che mi darà per ubbidire.»

Don Gioranni che si era affatto piegato alla prudente deliberazione dei suoi consiglieri, ndite l'efficaci ragloni del Duca, che l'ivitarano a risoluzioni più energiche, e provate nel cuore le acette punture degli simoli bellicosi più confacenti al suo genio; deliberò anche regli di appiliaria il allo piùnone del Vieccii ma per non incorrere in qualche taccia di poco avveduto, rimise la esecuzione delle cose trattate alla medesima prudenza del Duca.

Il Vicere , ottenuto che cibe l'intento, e guadagnata con la forzadelle sue ragioni la volontà di S. A., applicossi a maturar le machine ch'aveva gran tempo prima con alcuni capi del popolo tacitamente ordite. Aveva egli, con la speranza di molte promesse, fatte per mezzo dei suoi aderenti, tirati al suo partito una gran parte dei capitani delle milizie, i quali al primo moto delle armi regie, dovevano in camblo di sostenere le ragioni dei sollevati, inoltrarsi uniti con gli spagnuoli contro di loro. Mattia Maresca Maestro di campo del popolo aveva promesso al Vicerè (come fece) che sortendo gli spagnuoli contro i ribelli, avrebbe rivolto le armi con tutto il suo terzo a favore degli assalitori; Andrea Polito capo del quartiere di Santa Lucia del Monte, allettato dalle accennate lusinghe del Vicerè, si era offerto di difender quel posto e darlo in potere dei regii ; Onofrio Cafiero , che aveva particolar dominio nel quartiere di Chiaia, dichiaratosi similmente a favore del Duca si era esibito di non lasciar cadere in altre mani quella riviera che degli spagnuoli, e finalmente tutte le piazze e quartieri della città (eccettuando quelli della Conciaria, del Mercato, e del Lavinaro che fatti per la pravità degli eccessi nella resistenza ostinati, ricusavano di ubbedire) non per altro fine, che per desiderio, ehe ricevessero il meritato castigo gli autori di tanti misfatti, promisero al Duca di deponere le armi alla prima sortita dei regil-

Per maggiore Intelligenza di chi legge, è di mestieri che si descriva il sio della città, acciò nelle fazioni che suscederanno tra regiei e popolari, non abbia difficoltà di riconoscere i posti degli uni e degli alrit. Giral il recitto di Napoli, e occuttandone il Borghi, che sono di 
considerabile grandezza, non meno di cinque miglia. È situata la città 
parte in piano, e parte in colliana, ma la più montuosa è quella che

si comprende tirando a man diritta, tra la Porta Reale, detta dello Spirito Santo, e il quartiere di Pizzofalcone. Sopra questa collina è situato il castello di S. Eramo, che per l'altezza del loco predomina tutte le parti della città. L'altra, che per cagione della pianezza è più comoda al trafico, si stende verso tremonotana e lerante, e si termina a Porta Captana. Nello spazio, che si racchiude tra Captana e la Pictra del pesec, chi e quasi un miglio di lunghezza, girandolo per la piazza della Sellaria, o poco più addentro, si comprendono li tre quartieri più ostinati nel riduris alla devozione del Re, che sono la Conciaria, il Mercato, e quello del Lavinaro, conforme accennossi di sopra.

Ora avendo il Duca, parte con gli artificii e parte con le promesse ridotto a tal segno le cose, e in maniera che toltovi li tre suddetti quartieri, stavano tutti gli altri disposti per ubbidirlo; si persuadeva con la forza delle soldatesche spagnuole, unite con le armi del popolo civile, e con quelle dei nobili, di sorprendere gli altri ribelli senza molto contrasto, e ridurli con la viva forza delle arml all'ubbidienza del Re-Onde si rigettassero tutte le condizioni di accordo che gli furono proposte dal popolo, ascrivasi alla soverchia fidanza che ebbe nelle promesse di coloro che seguivano Il suo partito. Ritardava però la esecuzione delle cose deliberate una sola difficoltà di non picciola rilevanza, ed era che succedendo il caso (come a mai grado del Duca successe ) che si mantenessero i popolari nella difesa , non era giovevole agl' interessi del Re che li granl della città, che ( sopra centomila tomola ) si conservavano nelle fosse fuori di Porta Reale, restassero in potere dei nemici, perché tolta la penuria dei viveri sopra dei quali appoggiavasi la speranza degli spagnuoli, e supposta la comodità del mare che godevano, non era più facile il poterli con quella prestezza domare, che si figuravano nel concetto. Poteva agevolmente il Duca impadronirsene prima che l'odorassero i sollevati; ma per non scemar le soldatesche, che vi si doverano implegare a guardarlo, ed erano molto poche in rignardo d'impresa si grande, non fu possibile di sfuggire il naufragio di questo scoglio, non sapendo egli stesso agitato da varii pensieri in che maniera applicarsi il rimedio. Si offeri nondimeno per sorprendere quel luogo con una compagnia di 130 fanti il capitano Onofrio Amarena, il quale aveva quel quartlere Insin dal principio dei tumulti guardato in nome del popolo, ma come che non poteva sicuramente promettersi della fede dei suoi soldati, per esserne una gran parte d'affetto popolare, richiese al Vicerè che impadronito che si fusse del posto, gli mandasse per conservarlo un rinforzo di gente spagnuola. Il Duca gradita l'offerta, promise di compiacerlo, benche

dopo per diversi accidenti restarono queste promesse vuote di effetto, e giunsero troppo tardi gli aiuti, in tempo che qui più che altrove si doverano le armi dei regli necessariamente impiegare, mentre saperasi che il popolo non aveva altro grano da potersi un sol giorno man-

Or mentre aveva il Duca disposto in tal maniera le cose, e andava tuttaria preparando nuori apparecchi per domar la perricacia dei popolari: ritornarono da D. Giovanni per la conelusione del trattato gil ambaciatori del popolo. Ottenuta Pudiezza, e intesi colla solita benigori di questo Principe, gil fir risposto de hon erano per conseguire aleuna grazia dal Re, se prima non deponevano le armi. Francesco Amotio Scacciavento, vedutu una mutazione così repentina di S. A. gli disse in che maniera arrebbe potuto il popolo, non deponendole, acquista la grazia di S. M. A questa mova proposta, partendosi D. Giovanni gli fece Intendere per uno dei suoi confidenti che andassero dal Duca, dall'artitiro del quale avera la concelsione di quel negozio rimessa.

Col ritorno degli ambasciatori, divulgatosi tra popolari la mala inclinazione di D. Giovanni verso di loro, incominciarono a concitarsi in maniera gli animi dei sollevati contro gli spagnuoli che usciti dalli limiti della debita riverenza, sparlando pubblicamente biasimavano non meno il governo dei regii, che la sciocea tolleranza dei sudditi che lo soffrivano (1). Prevedendo Il Toraldo da questa nuova commozione, che la durezza che usavano gli spagnuoli nell'accordarsi eol popolo, non poteva apportare alle eose del Re se non conseguenze dannose, otlenuta licenza dai sollevati, volle parlarne col Duca : ma per infinite ragioni ehe proponesse per tirarlo alla pace, non fu mai possibile di rimuoverlo dal suo pensiero, quantunque gli facesse eon vive ragioni toccar colle mani I danni e le ruine ehe ne potevano naseere. Tornato, rappresentò al popolo con amarissimo sentimento la risoluzione del Duea. Ma comecche i suoi pensieri non ad altro oggetto tendevano, che alla pace andò disseminando aleuni pochi sensi di speranza, affinehè il popolo mantenendosi in fede con simili allettamenti, non precipitasse in qualche pessima risoluzione. Aleuni però degli ottimati che quantunque seguivano il partito dei sollevati non abborrivano la quiete.

<sup>(</sup>I) Alemi dei maleonitani avendo is espo Gievan Luigi del Ferro di Sona, quello stesse che fu suture di cuttili sedizio di quali abbian parlata nota 1. a pag. 12, giunnero finance ad ciparre pubblicamente stolo di un haldacchino la edigio del Ro di Francia. Coi inverce fi riprovato da stiri popolari, per modo che escendo avremoto un infirmiglio, non senza morti e feriti dalTuna e dall'altra purte, spetia edigio senze rimosa.

proposero al Toraldo che per soddisfazione del regii, e per segno dell'ubbidienza, che gli professavano i popolari, si sarebbero adoprati che deponessero per allora tutte le armi projbite, con promessa che dopo la ratifica delle grazie ottenute, avrebbero immediatamente al passar di S. A. che faceva cavalcando per la città, consegnato il rimanente. Riferi D. Francesco la nuova deliberazione del popolo al Viceré, ma ne riportò risposta non meno risoluta dell'altra, perchè ostinatosi il Duca nel primo proponimento, e risoluto di non ammetter dimanda per giustificata che fusse, se prima non dissarmasse, vogliono che con queste precise parole gli rispondesse; uo quiero que daran hasta al cochillo (1). A tal risposta il Toraldo soggiunse che se il fine di S. E. non era altro che ridurre il popolo all' ubbidienza del Re , poteva ben concedere ciò che gli cra richiesto , perchè deposte che fussero le armi, l'osservanza delle grazie dipendeva dall'arbitrio del Re, il quale siccome l'aveva concedute costretto dalla violenza del popolo, così poteva ritrattarsi mosso da quella della ragione. Che cra più tosto danno, che servizio rilevante del Re il non ratificare ai popolo le Capitolazioni promesse prima ch'egli disarmasse; perchè oltre che il snperar quel punto non era possibile per via del negozio, supposta la mala inclinazione dei sollevati ch'egli molto ben conoscevail Duca non era per riportarne profitto maggiore, quando il suo desiderio fusse per conseguirsi, eccetto che l'acquisto di un'aura leggiera di non aver patteggiato colle armi: punto in vero, che siccome in altro tempo per riputazione della grandezza reale sarebbe convenuto al Re di superarlo, così nelle conginnture presenti con dissimulare di conoscerlo, era mestieri di non disputarlo. Ma avvedutosi finalmente di non potere ne con questo, ne con altre ragioni tirarlo a qualche sorte d'accordo, partissi poco ben soddisfatto dell'ostinazione del Duca.

Il popolo certificato della risoluzione del regli, e risvegliato da quel leatrago, and quale alletato dalle vaste promesse di S. E. era stato gran tempo sepolto, convocó immediatamente l'eapl della militia, e conclusto tal root di non cedere un minimo punto delle loro dimande, prepareosi per la difesa. Rinforzà con nuove soldatesche il presidio, che stava nel torrione del Carmine, prepomendori Genanova Annese, tomo che per esser stato conoceiuto assai parziale delle cose del popiolo, era in gran conectto della sua fede (2). Lisò è medesime diligenze per la conservazione del posto di S. Lucia del Monte, in guardia del quale irirovandosi Andrea Politic, persuadevasi che non poteva da capo di più

<sup>(1) »</sup> Io voglio che diano financo i coltellini, »

<sup>(2)</sup> Vedi la nota 1. a pagina 55.

valore o di più fede tenersi. Ordinò alli capitani delle milizie, che apparecchiandosi alla difesa, osservassero eon ogni sollecita vigilanza gli andamenti degli spagnuoli, da chi temevasi da ora in ora l'assalto.

Queste esortazioni e questi preparamenti del popolo fecero non piecola impressione negli animi dei sollevati, la maggior parte dei quali ancorché desiderassero di godere il beneficio delle grazie pretese, non avevano per fine il procurarle colla forza delle armi; pojehè essendo per violenza di genlo alla quiete inclinati, e non avendo commesso misfatti meritevoli del eastigo dei regii, amayano piuttosto di venire a qualche sorte di accordo con disvantaggio del popolo, che per desiderio di ottenerle migliori cimentarsi alla difesa , nella quale pon poteva se non maggiormente inasprirsì l'animo dei regii a castigarli: ma spaventati dall'esempio di coloro, che per mostrarsi poco ubbidienti del popolo, erano stati con diversi supplicii puniti, fingevano di avere a caro quel che maggiormente abborrivano. Gli altri che più per tema delle colpe commesse, che gli fecevano disperare il perdono, che per oggetto di stabilir l'osservanza delle concessioni ottenute, ch'era il pretesto della rottura, stavano similmente atterriti; ma disperati della salute, e conoscendo che non per altro fine che per castigarli, voleva il Duca che deponessero le armi, si erano risoluti di voler piuttosto morire combattendo, che deposto l'ardire, sperare nella elemenza dei regli.

Il Torado però desidereso di toglicre tutte le cagioni del male che preredeva, non tralasció diligenza d'usare per indurre il popolo alla deposizione delle armi, ma perchè incontrava durezza moto difficiona per consecutivo, teudi finalmente di poterio totenere per mezo degli artificii. Cavalenndo dunque per la città insteme coll'Eletto del propolo, e conferitiva pel quariere del Laviarora, fece intendere agli attitati di quella piazza, ch' essendosi offerto il Meccato e la Conciaria (menzogna da lui figurato) di deponere la armi, si compiaessera nonce esta, per sociataria la fede alla Corona dorata di non lasciaris prevenire dall'esempio degli altri. Con simili invezzioni si studio di convincere l'estinazione degli altri quarieri: ma conosciuto dal popolo per troppo parziale del partito spagnuolo, le sue perioassioni non per altro giovarono che a renderlo più sospetto appresso del sollevati.

mente cavaliere sno confidente (1), che sotto finta di battersi insieme per cagione di privato interesse, dovessero su le 17 ore cimentarsi al doello nelia piazza delio Ospedajetto, alfinche muovendosi gli spagnnoli in quel medesimo punto per sorprendere i posti più principali della città, restasse iogaonata la credenza dei popolari, nel persuadersi che dalla differenza di quei cavalieri si originasse il rumore. Su le quattro ore di notte del medesimo gioroo, fece eotrare nella Chiesa di S. Chiara, e nella Casa professa dei gesuiti 300 spagnuoli, acciò volendo il popolo avanzarsi per quella strada alla volta del regii, gli fusse a viva forza da coloro che vi stavano in guardia proibito il passaggio. Ordinò che nel medesimo tempo, che si attaccava l'accennato duello, dovessero per tre strade (ch'erao quelle di Porto, de Banchi nuovi e di S. Chiara) avaozarsi gli spagouoli verso la parte dei sollevati. L'assalto della prima fu iocaricato alla compagnia dei riformati, la quale doveva accalorarsi da una considerabile squadra di cobili. Le altre due furono commesse alla cura dei fanti spagnuoli, che col medesimo seguito dei cavalieri napolitani dovevaco inoltrarsi a danno dei ribelli, facendo per maggiore spavento degli assaliti precedere due cannoni per ciascuno squadrone dei regii. Noo usò altra diligenza il Duca per sorprendere gli altri guartieri che restavano alle spalle, perchè supponeva, per l'intelligenza tenuta con i capitani delle Ottine e della milizia, che o dovessero rendersi a divozione del Re. o non mettersi in difesa, siccome successe. Or mentre il Duca, disposte così le cose, attende per dar principio alle rotture la venuta del puovo sole, lo terminerò le fatiche di questo Primo Libro, e ripiglierò vigore per descrivere i successi del secondo.

(1) Arremmo voluto indicare il nomo del cavaliere tralacciato dall' autore, si sicome abhiam pariatto per lo latro omissioni a pag. 60 o 75, che son supposito allo relativo noto: ma son riuscito vano tutte le ricerche fatte all'uno note: ma son riuscito vano tutte le ricerche fatte all'uno por por escendo che gli seritioni degli avvenimenti di quel tempo si tacciono in1 torno a questo stratagemma usato dal Vicerde, per fare occupare i posti prinregial cella città dalle soldatecche paggmodo tenna dar sospetti; il vio Don-

 cipati della città dallo soldatesche spagnuoto senza dar sospetti; il solo Honzalli nella sua Partenope Liberata lo riporta, non accenuando però ai nomi
 dei due cavalieri.

dei que cavatieri,

# *PRIME AL PRIMO LIBRO*

Capitolazioni solennemente pubblicate ai 13 lúglio 1647 nel Duomo di Napoli, delle quali si è parlato nella nota 2 a pag. 56.

IMPRESA DEL RE

IMPRESA DEL POPOLO.

## IN NOME DI DIO

DELLA BEATISSIMA VERGINE

#### DEL CARMINE

3 Del glorioso S. Gennaro, S. Antonio di Podore, et altri patroni el protettori 3 di questa Friedinisma Città di Napoli; al honore, conservazione, et gloria della Mental Cationi del nostro beniginismo Re et Signore; dell'Eminentisismo et si Reverendinsimo Signor Cardinale Filomarian, nostro Arcivectoro el Pastro emabrismo Signor Cardinale Filomarian, nostro Arcivectoro el Pastro emabrismo Sistemo i del Regno di Napoli, padre amorevolazion di questo Friedinismo Popolo, et al Signor Temmas Ancibilo di Amalia Cape dell'interno Fedelismo Popolo, et al metro del quale si è compleciates S. E. in nome di S. M. Cattolica, restiluirei, ampliarci e, confirmare l'inflarestita pirrilagi vi accidenti pringi pirrilagi.

## PHILIPPUS , D. G. , REX.

) D. Roderious Ponze de Leon, Dux Civitatis de Arcos, Marchio de Zaara, Comes ) de Baylen, Dominus Villae de Marchena et Gazzia, et in praesenti regno Vi-) cerex , Locumtenens , et Capitenens Genoralis.

3 Essendoci stato supplicato per parto del Fedelissimo Popolo di questa Fedelissina Città di Napoli, la esecuzione delli privilegii, et concessioni fatte dalla febilco memoria di Ba Federinando I di Arragona insino al Re Federico, e dopo3 il spegilo di detto Re Federico, della metà davoti alla Piazza del popolo, che fu promeno la cralitatione da Fernamo di Cattalico a petitono dell'Eletto di 2 quel tempo Alberico Terracina, e questo nell'amo 1305, a sempe per detto 2 pedi tempo Alberico Terracina, e questo nell'amo 1305, a sempe per detto 2 pedi di devene dare et esbire il proprio privilegio originale, et in caso che non 3 i trorasse, che ano isi processa charerio quasto prima da Spagna, et traziona e tata ta Città et Regno goda lette privilegio in perpettu con l'infraestiti a totta ta Città et Regno goda lette privilegio in perpettu con l'infraestiti a manifecta del production Popolo, avail sono l'infraestiti a ridelleta productionale della Pedelismon Popolo, avails sono l'infraestiti. videlleta presenta del della Pedelismon Popolo,

3 1. In primis, questo fidelissimo Popolo di Napoli vuole il proprio privilegio o originale del Ile Ferdinando d'Aragona, per imino al Re Federico, edi lugi di 3 proglio del Re Federico della medi delli voi alla Pisardo Federico della medi Calvi osi alla Pisardo Federico in Seguina delli voi alla Pisardo Federico Medina Calvino Il della proportora la restitutione da Ferdinando il Catolico a petitiona dell'Estoto di quel tempo Alberico Terracia, questo all'anno 1950, e sengre per dello Popolo si è prefera la restitutiono di detta metà de vosì, et so non si ritrorane, redino otto o dieco Deputati del popolo a torrario, at dato caso cha non si trorane, che S. E. procuri averlo quanto prima da Spagna, e fratato situa in Catto da tuttu il Rempo godi di dello privilegio in perpetuo.

22. Hem che gola la citti il perlomo generala de crimine fionea Mainetatia, e cilimi in primo copite quattera ce a fano incorsa. Le cuid d'ogni altra cesa, a ciama in persona di S. Ei, Grenche il popole latesida non eserci incorso mentra sompre ha citto, Prima il Rei d'appan) dalli del propente mene di laglo per 2 tutto il tetipo cha si darà eseccitione a questio prirlegio, perché dette pupolo, per perinde esser tentamendo matiene di guietia, figliati, è lessi pel tenumento per comparatione del proper del considera del proper de

3.3. Hem che l'Eletto del Popolo si faccio per sei mosi in S. Agazino dalli Capi. 2 dell' Ottice, come concesse Carbo l' virtici di priviligio, co alticore stampato, et 2 mon piacendo al Popolo detto Elatto, ne postano face un altro, at di più si debu biano mulare il Capitacei di strada, Comultori ol Deputati qui sei moi, et tube 3 li faccia il popolo in S. Agostino, il tutto conforme il Capitali, avvertindo che 3 da qua avanii per detto Eletto mon il posso perendere confirma dall' Capita occi, ma callo Ottine, e cele sopra di questo si osservino il Capitali stampati.

3 é. Item, che l'Eleito sopradotto abbia tanti voti, seu voci, egualmente quanto 3 ne havo tutta la Nobiltà, conformo le teneva avanti che Re l'ederico ne lo pri-3 vassa, et se si occorrerà moltiplicare la Piazza de' Nobili, sa necrescano al-2 tretante voci al Popolo.

3 5. Rem, si per caso detto privilegio non si troranse, che nessuna gabella 3 stia in piede, ma so levano tutte, tanto per la Città, quanto per il Regno, et 3-anco della conce spettanta allocaia, suna al Regio Portolano, et alla impositioni, 2 seu alla piazra delli melloni, at-ad ogni altra cora spettanta alla Città, et che 3 quento labblo effetto.

5 6. Item, cho lo donativo novamente imposto dal Signor Duca di Medina, se plevi, perchè nel privilegio di Carlo V non vi è, et si n detto privilegio ce p fosso, si obbliga il Popolo di darlo, purchè non stia nelli margini, o vero

» aggiunto; e questo s' intende per la Città, et per tutto il Regno, et detto do-» nativo duri per tutto il tempo conforme la stipolatione delli Baroni.

3.7. Item, che si levino le impositioni delli siggilli della Regia Camera della Sumaria, della C. della Victoria, del Cossegii, chella Regia Audientie dello I Regna, et per la Città; et dette preiopativo si habbiano da firnare sotto il dettor privilegio di Cardo V si gloriosa memoria, quando si trevasse, da tatto il Collo I alectado et Conseglio di Stato, et auco che se levi il jus dell'uno et mezzo per sento, cho si spaga nello sesteturo del S. C. noromente introducti.

3 S. Hem, che non si faccia dimestratione alessa di questo tamulto successo dalli 7 del correctate messe di taglio, inicio all'infraeritto gierno del presente 2 privilegio, et che S. E. prometta fra termini di mesi tre far venire la ratifica e ci confirmatione da S. Ni, per ette percepative, et che tatto il contiento sa si debita scelpire im marmo, da pomera inella piazna del Mercato, et in tutti al-1 til tigoti devi ovo versi il popolo a sua elettione.

3 9. Item, che in nessun altro faturo tempo non si possa mai più ponore nessuna galcila, ma havendo bisogno S. M., vuole il Popole sovvenirlo con la vita, > con la roba, et quanto hanno.

> 10. Item, roglimo ancera il Pepole, che detto privilegio ii stipoli nel luogo dore eligeni detto Fedelissino Popole, pubblimennette con li Etteti nobili, et le con quello del Popolo, fernato da S. E., Collaterale, et Conseglio di Stato. > cen quello del Popolo, fernato da S. E., Collaterale, et Conseglio di Stato. > ce che detto stipulatione si habibi da fare nella Chicea mangiore di Stato Maria > del Carmine di questa Fedelissima Città di Napoli, et che venghi poi la rati- Bica da S. M. Foa detto tempo.

3 11. Item, che il Grassiere lo faccia lo Popolo con la Nobiltà, quale debbia essero Napoletano, ringratiando S. E. concedere questo privilegio al Popolo, da 3 farlo intervenire a tale clettione gionto colla Nobiltà, accettando detto privilegio. 3 12. Itom, cho il dolicopanti el contumaci Napolitani sinon liberi, el indultati

3 de quatriogità loro înquisitane et deliti, acareché ma tenascer remisiene di parte difese, ma deve arat accessaria, la debisam procurare fra dicci ani 3 di tempo, ancorché faustro forgiudicati di sententia în qualivegità r'hundra 5 ciam Regie Gilente et Visite, et tutte la Gionie debisam crestare estinte, ma che la inequiti si trattino nelli Tribunali ordinarii, et particolarmente che revisione accessiva l'hunera, si indulati tutti l'impiniti d'intereste et contrabanii va particolarmente che revisione accessiva della manufactura della contrabanii con della contrabanii della co

1 13. Item, che le armi non si debbiano levare a detto popolo insino a tanto che non se sia dato le exequatur a detti privilegi et capitali, et che insino che con se le conseguerà detto privilegio non si levino dette armi, ringratiando sico milmonte detto popolo S. E. di tal privilegio, accettando detto privilegio.

3 18. Hern y the printendous berate tutte to gabello, tusto della Regia Certe, quanto della Feddissima Città, non solo quelle imposit d'ordine de Signori VI- 2 cerè, et Nobilda, na caro dal Popolo, na che siene mantenni nella possera sinon che al presenta se ritirorano, chemtas «tam per riolenza di non pagaro 2 gabella alcuna, cond di Cotte, como della Città, et ance tutti nori impositi. et impositioni che si neigogno nella Doguna, ma salamente restino in priede

» quelle che si pagavano nel tempo dell'Imperatore Carlo V, et qualsivoglia al-» tra, etiam in solutum, data a' particolari: et occorrendo soccorrere alli bisogni » del Re Nostro Signare, Phabbis da concludere il modo l'Eletto del Fedelissi-» mo Popolo solamente, Capitanii di strada, et Consultori.

> 15. Item, che le chiavi duve si canservano li privilegi della Città , una di puelle l'habbia da tenere l'Eletto del Popolo.

3 16. Item, in caso che non si ritrovasse il privilegio originale confarme di sopra, S. E. permette che il Fedelissimo Popolo faccia le minute del detto privi-3 gio, et di altre gratic che desidera che S. E. ce li concederà per li meriti 3 del detto Fedelissimo Popolo. 3 17. Item, che Viationi fatte dal Popolo contro chi ha consultato detto impo-

» sitioni, et indebite gabelle, et di chi "I hare affittato, estorquendo et esigendo quelle con tanta rigorosità, in lucere abbruciata li mobili di quelli in loro pe-3 na, et che detti tali non possano havere piannai voto nelle cose pobbliche nella administratione di questa Città, et che di qualivoglia caso o deletto che per 3 dette causa fatto, non se ne possa piglicare informatione, come di aspra.

2 18. Item, che nessuno di detti che hanno patito di esser bruciate le robe, s essendo però Officiali llegi siano sospetti contro chi si fosse trovato abruciate dette robe, tanto per causa civile come criminale.
3 19. Item, che le cese comestibili si possino et debiano vendere in tutti luo-

» ghi pubblici, non obstante qualsivoglia proibizione di Portolano, o d'altri Ministri.

20. Item, che tutte le contrassise che si faranno alli sudetti, etiam a laccia a faccia non a intende altro di pena, che di carlini 7 et grana 7.

21. Item, che tatti li forzati di galera, che hanno fiuto il tempo, si habbiano da liberaro subito che le galero veniranno in Napoli, et quelli che sono sin Napoli et hanno finito il tempo sieno liberati subito.

3.23. Iten, nel detto indulte generale vada anche compreso Tonaso Anicillo 24 Analia Rapolitano, st usoi comagno, il quali marcinalo verso la Torre del Greco con la sua compagnia, accompagnato da molti di Portici et S. Giovanno Jones de la compagnia de intervazio nella Citta, devano Jones quelle incentrate, sia posero deutro la chiesa di S. Maria di Cottationa poli in dif-ras, et coso Tonasso Anicile de compagnie per havere le araii che portici ad della desta chiesa di S. Maria di Cottationa poli in dif-ras, et coso Tonasso Anicile de compagnie per havere le araii che portici ance della detta chiesa di Cottationa della compagnia, stante che si efatto per servitio del pubblico, et per osperana di principi gi, mettre che cai son tetrovano arini.

23. Itou, ohe nou asservadoui detti Capitoli et Privlegi, velendo il Popolo pigliare la armi, non s'intende rebellone (quatamu ce ne fossey di nessuna massira, ma giunta difensione delle ragioni del popolo, Et velendono consultare datte Feldisime Popolo, come si convince, per la protezza con che sempre s'hare accedito al servite di S. M., et merita la sua fedolita, ci è parso, con vate et parcer del Regio Collateral Councepto appresso di nei assistente, in no-ne di S. M. Cattolica fare la presente, con la quale assentena net condesendono che per la consulta del processorio di consistente, pina del processorio con la consultare processorio con consultare del processorio con la quale assentena net condesendo con la consultare del processorio c

» rc. Ita et taliter, che così si osservino et habbiano il loro debito effetto et ese-> cutione - Datum Neapoli in Regio Palatio die 13 Mens. Juli 1647.

El Duoue de Arcos.

Diego Bernardo de Zufia Regens - Antonins Caracciolus Regens - Hector > Capycius Latro Regens - El Regente Matthias de Casanate - Dominus Vicerex , Locumtenens , et Capitaneus Generalis mandavit mihi.

Donato Coppela.

> Il Principe di Satriano-Il Principe di Cellammare-Cior. Tomaso Blancos Francesco Toraldo Principe di Massa - Carlo della Gatta - Lutio Caraccio-» lo Duca di S. Vito - Achille Minutolo Duca del Sasso - Pompeo di Genna-» ro Duca di Belforte - D. Corone Capece Galiota Principe di Monteleone -» Il Marcheso di S. Sebastiano-Giov, Batt. de Mari Marchese di Assigliano-> Il Marchese del Torello ... D. Giuseppo Maricondn ... D. Luise Ponze de Leon ... » Reg. fol.

CAPITOLI ET GRATIE AGGIONTE

#### Per S. E. concesse a petitione del detto Fedelissimo Popolo di Napoli, sono li seguenti, videlicet.

- » 1. Item, che nella Mastria et Governo della Santissima Annanciata di Napo-» li, esercitata così dal Mastro, seu Governatore Nobile, come da quelli della » Piazza del Fodelissimo Popolo, possono entrare et conchiudere li Mastri, seu » Governatori di detto Fedelissimo Popolo di detta Santa Casa, ancorché non in-» tervenghino lo Mastro, seu Governatore nobile, essendone però di numero che possono conchiudere.
- 2. Item, che il Regio Protomedico habbia da essere medico nativo Napolitano » tantum, con l'istesse propogative, et emolumenti, che se li davano anticamente. s 3. Item , che essendo reintegrato, che li voti , seu voci, che lo Eletto del » Fedelissimo Popolo siano tanti quanti quelli de tutte le Piazze de Nobili per que-» sto havendo ogni Piazza di Nobili nel Tesoro di S. Gennaro dni Cappollani bul-» lati dal Sommo Pontefice, se ne habbiano dal detto Fedelissimo Popolo da elig-» gere otto altri , che in tutto sieno diece, quanto ne hanno detti Deputati di » Nobili, et cho si habbiano da pagare conforme li altri già cletti, et questi Cap-
- » pellani habbiano da essere preti nativi Napolitani tantum. s 4. Item , che li marinari, piscatori, et altri soggetti n la Gran Corte del-> l'Admirante, non habbiano da essore reconosciuti per qualsivoglia causa d'al-> tro Tribunalo, eccetto che da detta Gran Corte dell'Admirante assolntamente s con somplico requisitoria, con la quale requisitoria restino alli altri Tribunali » recluse le vie di pigliare informatione, conforme alli antichi privilegii di detta Gran Corte dell' Admirante.
- s 5. Item, che s'intenda anco levato et sospeso, tanto il Secretario della Vio caria, quanto il jus di detta Secreteria, conforme anco stanno levati tutti li » altri Siggilli Regii, et detta Scereteria si habbia da escreitare dalli magnifici » Mastridatti in capite della Vicaria, conforme l'antico solito, ctiam con li loro » siggilli - Dat, Neap, die 13, Julii 1647,

El Duque d'Arcos.

- 3 Diego flernardo Zufia Reg. Antonius Caracciolus Reg. Reg. Mattihas de 3 Casanato. — Ector Capycius Latro Reg.
  - > Dominus Vicerex Capitaneus Generalis mandavit mihi:
- » Il Principe di Satriano—Il Principe di Cellammare Gior. Tomaso Blance— » Carlo della Gatta — D. Corona Capece Galcota — Il Marchese di S. Schastia » no — Il Marchese della Torella — Gior. Batt. de Mari — D. Giuseppe Maricon— » da — D. Laise Ponze de Leon.

Privilegio per osservanza delli preinserti Capitoli , ut supra.



#### CORREZIONI E GIUNTE FATTE AI CAPITOLI.

- 3 1. În primis, questo Fedelissimo Popolo di Napoli suole il proprio Privile-5 gio organite del lis Federico, e di psi il spagito del Re Federico della mel-5 delli voti alla Parza del Fedelissimo Popolo, che il promessa la restitutione o da Ferdinando il Catolico, a petitione dell'Eletto di quel tempo Alberico Terrencina, e questo dall'amo 1500 e sempe per detto popolo si è pertena la restitosimo di detta metà dei voti e se non si trovane, vadino ôtto disce Depuitati del popolo torvani; e dato sec hen non i trovase, che Sua Eccellenza, procuri averdo quanto prima da Spagna, o cero dove si trova, e frattanto tutta. Ja Città e tutto il Regao poda il delto Fririligio in perpetuo.
- A class the bloom in ago not a section runting on repersion.

  3. Hene che l'Eletto del Popolo à facei per sci meirin S. Agostino dalli Capi

  2 dello Oltine, come concesse Carlo V, in trici di Privilogio, che tince stampato; e non piacendo al popolo delto Eletto, pe possono fare un altro e, cd

  3 più si debbano nutare li Capitani di streda, Consultori e Deputati. e Sorge
  stroi del Popolo ogni sci moi, e che li facei il Popolo in S. Agostino, il stato

  2 conforme il Capitali za restrondo che da quà avanti per detto Eletto non si

  3 possi preclanere confirma dalli Capitani, an adalle Ottine, e che sopra di

  2 questo si osservino li Capitali stampati; et tatti i efficiali si sopra di tutti of
  3 prici, che agestino alla citià delli rimono matri ribapolitami.
- 3 S. Item che notuma gobolla stia în piroli, ma se levano tutte, tauto per la Città, quanto per il Regno, chiam Fizcali; et anco si levino le cose spet-la taute a Moceia, seu al Regio Portulano, Montiero maggiore, l'impositioni della piozza delli melloni, et ogni altra cosa, et impositioni spettante alla Città e Regno, ma debbino solemente retere in piede quelle che ritroco.

» a confirmò l' Imperador Carlo V. E caso che se ci ritrovassero a quel tempo gabelle, et impositioni onerose e grave, siano nulle; et anco restino in piedi 1 lutti li privilegii, che concesse Carlo V e suoi antecessori, a beneficio della 1 fidelissima Città e suo Regno.

6. Item, che lo donativo novamente imposto dal Signor Duca di Medina se : levi , purehé nel Privilegio di Carlo Quinto non vi fosse ; e si in detto Pris vilegio ee fosse, si debbia pagare, purché non stia nelli margini, o vero aggiunto; e detto donativo duri per il tempo conforme la stipulatione delli 1 Baroni.

3 7. Item , che si levico le impositioni delli sigilli della Regia Camera della 1 Gran Corte della Vicaria , del Conseglio , delle Regie Andientie del Regno : e per la Città ; et aneo il sigillo per fuori Napoli , et il jus Registri: e dette prerogative si habbiano da firmare sotto il sopradetto privilegio di Carlo V di » gloriosa memoria , quando si ritrovasse , da tutto il Collaterale e Conseglio di s Stato; et anco, che se levi il jus dell'uno e mezzo per cento, che si paga nolle

sentenze del Sacro Consiglio novamente introdotto.

> 8. Item , che non si facci dimostratione alcuna di questo tumulto, successo i dalli sette del correcte meso di Luglio insino a tanto che saranno cretti, et i affiesi l'epitaffii nelli luoghi stabiliti , et data esecutione a tutti li privileoii ; et per detto tumulto in futurum tanto la Città , quanto il Regno non si molestano.

> 9. Item, che in nessuno altro futuro tempo non si possa mai più ponere nesi suna gabella , ma havendo hisogno Sua Maestà, vuole la Città sovvenirla con la vita, con la roba, secondo la possibilità di ciascheduno, per servitio di · questa Fidelissima Città,

14. Item, che si levano tutte le gabelle, tanto della Regia Corte, quanto della · Fidelissima Città di Napoli e Regno, non solo quelle imposte d'ordine di Simori Vicerè, e Nobiltà, ma aoco del Popolo, et altre; e che siano manutenuti nella possessione come al presente si ritrovano, obteouta etiam per violenza, di non pagare gabella alcuna, così di Corte, come di Città; et anco : si levino tutt' i nuovi imposti et impositicoi che si esiggono nella Dogana , e > che si levi qualsivoglia altra , etiam in solutum data ai particolari , et si le-1 vano tutte l'altre impositioni : ma solamente restano in piede tutti li privi-) legii e beneficii , che concesse l' Imperador Carlo V e suoi antecessori e suc-

eessori a beneficio di detta Fidelissima Città e suo Regno. Et occorrendo socorrere alli bisogni del Re nostro Signore, s' habbia da concludore il modo adal Signor Etetto del Fidelissimo popolo con li Signori Consultori, Capita-1 nii , et Capi dell' Ottine.

> 15. Item, che le chiave, dove si conservano li Privilegi della Città, uoa : di quelle ne habbia da tenere l'Eletto del popolo , et un altra la Nobiltà. 3 16. Item , in caso che non si ritrovassero li Privilegii originali , coofor-» me di sopra , Sua Eccellenza permetta che il Fedelissimo Popolo e Regno facci : le minute del detto Privilegio e di altre Gratie che desidera, che Sua Eccelplenza ce li concederà, per li meriti del detto Fedelissimo Popolo e Regno; » e così promette e vuole che si osservi in futurum.

3 17. Item , che le ationi fatte dal Popolo e Regno contro chi ha consultato

» dette impositioni et ind-biste gabelle, o di chi i have affittate, enterprendo et nel programme de l'entre d'entre d'

3 18. Item, che nessuno di detti, che hanne patite di esserli abrusciato le rote, essendo adesso, o in faturum. Officiale Regio tanto di questa Fidelissimo o Città e, quanto di tutto il Regno, possa quidicare, nel intervenire nelle cauxe di persona popolare, così civili, come criminali, et miste, per esserli sosseptiti.

21. Item, che tutti li forzati di Galera, che hanno finito il tempo si habbiano da liberare subito, che le galere veniranno in Napoli; e quelli che sono i in Napoli, et hanno finito il tempo, siano liberati subito, e così si osservi in Inturum.

23. Item , che non osservandosi detti Capitolie Privilegi, velenda il Popolo Pipilare le suri, non s' intenda rebellione (quatenus cen fosso) di nenso na maniera , ma giusta defensione delle regioni del Popolo. Et velendoso consolare detto Pepolo. Et velendoso consolare detto Pepolo. Et velendoso consolare detto Prefelissione Popolo, come si convince per la protezza, ces che sempre have accessito al servitio di Sun Maestà, o morita la usa fedit si, ci ci parso con voto e parere del Regio Colletta Cloneglio appresso do Noi assistente, in nome di Sun Maestà Attolice fare la presente, così i valuel assesseme o condecendoso alli sundetti Capitoli e dimande, justa len service, continentia, e tenner. Ita et taliter, che così si osservine, et habbiaro Il loro labere offetto et oseccione.

# CORREZIONI E GIUNTE FATTE AI CAPITOLI ED ALLE GRAZIE CONCEDUTE DAL VICERE

3.1. Item, obe nelle Mastrie e Governo della Santissina Anumeiata di Na.
3 poli, serviciata cost dal Mastro, sen Governatore Nobile, come de nelle
3 della Fizza del Fedelissimo Popolo, possono enterare e concludere li Mastria,
3 non intervenighino la Mastro, sen Governatore Nobile, essendone porto di
3 non intervenighino la Mastro, sen Governatore Nobile, essendone porto di
3 manere cho possono concludere e assendo a Prode in sull'addissionale della Casa Santa con il Governatori del Popolo hobbio havere della Passiona
3 non core, comprome ciriacteloma del Popolo e della distanto modo della Go3 cernatori del Popolo debisimo haurer il testi melle cone concernanti del Rosco.
3 1 fine del 2 della Casa Santa della Casa Santa della Casa Santa della Casa Santa con il Casa Santa con il Controllo della Governatori del Popolo debisimo haurer il testi melle cone concernanti del Rosco.
3 1 fine della Casa Santa della Cas

> 2. Hom, che îl Hegio Protomedico habha da ensere medico nativo Napolitano tanium, con l'istuso prerequive et emolument che se il dvarno natio camento: et despo Protomedico unito con li more del Collegio dell'Acte della Medicina psessomo fare eseguire con loro tane; e debbia durare un anno, o et anno il detti nove di detto Collegio di Medicina non possomo estere nuocomente celtati, si non sono fisiti tre anni, et si mon nativi Napolitati en con transcripti della consideratione.

y 4. Item, che li marinari, piscatori, et altri soggetti alla Gran Corte del p l' Admirante, non habbino da essere reconosciuti per qualsivoglia causa di naltro Tribunale, eccetto che da detta Gran Corte dell'Admirante assolutanunto con semplice requisitoria; con la quale requisitoria restino alli altri Tribunali recluse le vie di pigliare informatione, conforme alli antichi Privi-

2 logj di detta Gran Corte dell'Admirante, eccetto però le eose di grassa.
3 5. Item., che si lerano tanto il Secretario della Vicaria, quanto il jus di
3 detta Secreteria, conforme anco stanno levati tatti li altri Sigilli Regi; e

3 detta Secreteria, conforme anco stanno levati trati li altri Sigilli Regi; e detta Secretaria si habbia da esercitare dalli Magnifici Mastridatti in capite della Vicaria, conforme l'antice solite, etiam con li loro Registri.

5 6. Item, cho occurrende di soggivente il Re nostro Signori, abbia da pi, pliare espediente il Populo per la sua ruta parte, come anco dobbiano fare i li Cacalieri per la neclezima loro ratta parte; e che potamua cligere una persona per portare il donatico a S. M., come anco il canolieri rebbiano eligere una persona come per soggio per condurre detto donativo a Signano per di ditta persona, come fai li prodo, per condurre detto donativo a Signano per li bisopati di S. M. Et in esento che li canolieri non retatareno contenii eligere detta persona, intal caso Sua Eccellenza la eliga nominando una

della nobiltà, che vadi insieme con quella eletta dal popolo

> 7. Item, che in ogni futuro tempo non si possa dar tratta fuora del Rego di cose comentibile, seu di grasse da S. E. e da Baroni, et da chi spetta, > ancorché havessero Privilegio di dar tratta, et in futurum.

3 S. Item, che yuando si ha da fure la cavalcata, il Popolo possa cligrer il Sindaco della Città, che vossi con detta conactas; cici un va volta al detto P Fedelissimo Popolo, et un'altra al Seggio che toccarà alli Cavalieri: cici cava che coccara el Seggio di Nido, dopsi debbia toccara al Popolo, e così continuando alternativamente, et ringariando San Eccollenza delle tante gratta.

che ci ha fatto , e fa al Fidelizzimo Popolo di Napoli.

3 9. Item, che il Popolo debbia eligere una persona che vada in Spagna a 5 rappresentare a Sua Maestà le capitulationi concesse da Sua Eccellenza in 5 nome di Sua Maestà.

3 10. Item, come initio ad hoggi il lus della Dahana per tutta e qualificaplas serta di mercania si et auta a rapine di cartisi delici, et grana sel 3 per ona; et divenus al presente quello, che il ha da dedure per le nore 5 gratic concursa el detto fedicitamo Pepola, e rimato solo l'estatime del-3 l'autico, a tempo dell'Imperatore, non più che carinia tre e nezzo per on-3 na; etnom in futuram. Con declariame, che delli recartisi e mezzo per on-5 na si debiano pagare di quelle roble; chi erano sogotte a detta impositione a tempo di Carto fi; e quasto lo debida denostrare il Dohanico, o a chi spet-14 c, che roble erano a quel tempo; altrimote sia lacito al padrone di dette roble di non pagare detti carini tre e mezzo.

2 11. Item, che il Battaglione creato dalla Cesarea Maestà di Carlo V non possa uscire in futurum fuori di questo Regno; et questo è intenda anco per la casalleria.

3 12. Item, che Pappreszi, misure di territorii, e beul che occorrerà commetierai in puribus, cod faor della Clittà e Borphi, i passano commettere all'Officiali delle Terre di detti èmi, et quelle debisno eliggere dui Esperti non sospetti per detti appressi e misure, sono ostaste qualstoopila Prammatise et ordine; et quasto per cuitare le spete e, et altri quani delli poper in gospianti. 3 13. Item che lo demaro da crisperzi in faturum per li biospsi di Sua Mucs tal le habbia da tenere la Fideliazama Città, ciot una chiara gli Eletti Nobill, et un'altra l'Eletto del Fideliaziasa Popolo; e quello portarlo a S. M. ) da dui Deputati, uno della Piazza del Fideliazimo Popolo, et un altro della Nobilta.

Sono queste le copiulazioni pubblicute nel giorno I settembre 1631 nella Chica di S. Barbara in Castelmoro, di evu abbien 16310 motto nella nota I a pag. 78 — É opinione di Emmanuele Patermo, per notizie tratte da un antico manoceritio, che i redattori delle medesime Jurono i Dottori Giacinto Cangiano, Carlo Carola el Onofrio di Palma.

#### GRAZIE, CONCESSIONI, RESTITUZIONI, E PRIVILEGII.

) Inextnita", Escritori, e Preaccavitte, quali S. Ec. in none di S. M. Catto-) dica si è donata par carta restitutae , contienase , e di nuovo conci-) ders al publissimo posolo di questa publicissima cittati sono de infraschit-? TR. Catre le princ concedente sino al pariente giorno.

### PHILIPPUS, D. G., REX.

3 D. Rodericas Penze de Leon, Dux Civitatis de Arces, Marchio de Zaera, O Comes de Bajlen, et Cassera, Deanism Domus Villae de Marchens, et Gar-3 sia, et in praesenti regno Nespolis per saam Catholicam Majoriatem Vicerex, 3 Locumtenes, et Capitaseus Generalis.
3 1.º Emendoci stato di movo supplicato per parte del Fidelissimo Popolo di

s queta Fédeimian Cità di Napoli Finfraccità altra Capitoli o Cratic, per detta. Pridelimiano Popolo percentatici, quali soco il segonoti, videlicott—in prinsi, che tatti gli Olficali e, et altre persone, che li sono stato incondito le loro casci in questa cità dalli 7 di inglio 1617 fina ed hoggi, sinou distrerati dal presente llegno di Napoli in perpetuo, e che mai possano estenere gratia al presente llegno di Napoli in perpetuo, e che mai possano estenere gratia al presente Regno di Napoli in guardi) e che fin termine di un more, numerando dal di della nispitatione di detti Capitoli, debbasa s'intalendona di custo inclia Città e Regno, e classo detto tenzino, e riturvazadori custodioni di estima colle con in considerati di luca maccolina nal possano esercitare, nel esser creati Olficiali e Manistri Regii di questa Pridelimiana Cità de Regno, e clusto del propretos percettuandone però la casa del magnifico Giore, Ratitina Burnararino, e suoi discendenti, stato che con il Capitan Stetano suo Eficio hau errivo e servono con puntabili S. M., et il

» Fedeliasimo Popolo di polvere , non apportando esempio ad altri ; et eccetlunadone anno tutti gi' incendisti per cassa di giono; con dichiaratione, che non si compressiono nel presente legislato il padero delle cassa nelle quali l'abblivanno gi'incendisti, na s'intendan solamente lo peravone predetti incendisti, na s'intendan solamente lo peravole delle na Depolo tutto lo costenute in quanto presente Capitoli; però elasso detto mes el contentano che si possaso occarie, dal Repo dal detto Fedelission Popolo a costa delli detti incendisti, e ritrovasdosi la seconda volta dopo e l'asson un'il come se, i pressa eseguire la posa contentanta in questo presente

> Capitolo. Però questo non s' intenda nelle persone militari. 2.º Item, che il Presidente della Regia Camera della Summaria Giulio o Genoino sia privato del suo carico di Presidento e Vicecancelliere, e così ance il Giodice Gioseppe Santovincenzo sia privato di Giodice di Vicaria, e » Fra Luca Genoino sia similmente privato del carico di Capitan di cavalli; e che li sopradetti Giulio, Gioseppe, e Fra Luca siano disterrati dal pre-» sente Regno, insieme con tutti i loro discendenti di linea mascolina in infinitum, eccettuato le figlie femine, e discendenti di linea feminina; e né essi, > né detti discendenti di linea mascolina, ut supra, non possano mai ripatria-» re , ne ottener grazia , ne anco da S. M. Cattolica e nel suddetto termine di nn mese debbano sfrattare dal presente Regno sotto la stessa pena della vi-> ta, per aver macchinato falsamente contro detto Fedelissimo Popolo di Napoli » e Regno, il che è notorio a questo Fedelissimo Popolo; e li parenti di linoa mascolina di detti Giulio , Gioseppe, e Fra Luca sino al quarto grado, compus tando de jure Canonico, non possono escreitare Officii Regii di questa Fide-Dissima Città e Regno, così di amministrazione di ginrisdizione, come di cose pubbliche - Ci è parso concedere, siccome con questa concedemo quello che » si dimanda nel presente Capitolo, Verum in quanto alla pena di morte natura-» le , s' intenda conforme nel precedente primo Capitolo.

3.º. Hem, che Alonso de Angelia sia pirvato di tutti I noi Oficii che tieme po possiode dentro la Regia Doggana di Napoli, per tutto il presente Regno, e qualiti redano in beneficio del Pidelinimo Popolo di Napoli, pet ana celetti Oficii si riversesero in testa di stiri; o che detto Alonso sia disterrato dal presente Regno nel soppadetto termine di an mese, pei mai posa essere aggratista ettama da S. M., e che il Rigii mascoli, e furo discendenti di lines presidenti di alonso di consultato di di consultato di di consultato di di consultato di consultato

4.º Item, che il Duca di Maddaloni , e dire Angelo Barlie Duca di Cairunio, o e laro diacondenti in infinitium di linea mascellia, eccettandano e locate di cominio, o di tiecendenti dalla linea finacilia, e distorrati dal presente Regno in perpetuana, e cho fix nermine di un mene debbano afrattare dal presente Regno in despera e considerati del presente del presente del presente del presente del presente del presente del consente del discondenti di del del Ducali di Maddaloni, e di Cairano, quando si ritrovasso ciascheduno al cesi in Regno; et anno D. Carlo Spinello, e D. Lucio Sardiceo, e nuo Parlatio D. Andrea siano similantos dal presente Regno di Napoli in perpe-

s hum disterrati, o che mai possano ottener gratia alemas da S. M. Catabiers, o nello stesso termine diu mese debhano firattare sotto la siesa pena della o rita, e il discendenti delli detti Spinello , e Sanfelire della linea mascolina mai possano escrierer, nel possano escree cressi Officiali, e Ministri Regii 2 di questa Fideliasima Città, e presente Regno , e questo in perpetuo; e tutte il dette pene che simetano anesco centro il discendenti di D. Gimeppo Carlos della considerazione della considerazione di c

3 5.º Item , che tutti li rumori , rivolutioni , commovimenti anco che impors tassero seditioni , e ribellioni ( benchè il fedelissimo popolo giustamente pre-> tende non esser incorso , per aver trattato di sua difesa , et osservanza di » privilegii , acclamando sempre, Viva il Re di Spagna! ) fatti e successi sotto » li 21 del presente mese di agosto insino ad hoggi, tanto avanti li Regii Pa-» lazzi con li Spagnuoli et altri, quanto contro li Regii Castelli co'cannoni, mine , trincere , bastioni , et altre batterie , et assalti contro detti Regii Castelli e palazzi, con haver anco sparato contro quelli, e tentato darli a terra, » e per le armi pigliate da dentro la Regia Dogana di questa Fedelissima Cit-> tà, e nuovi incendii in detta Città e Regno, e ció che fosse o ecorso in questa > Città e qualsivoglia altra parte del presente Regno , e signanter per la morte ) del Presidente della Regia Camera della Summaria Fabrizio Cennamo, e di y qualsivoglia altro Officiale, tanto togati, quanto di cappa corta, così temporali , como perpetui, Regii o Baronali ; e di Giovan Serio Sanfelice, e qualo sivoglia altro omicidio occarso in detto tempo , anco dei Soldati Spagnnoli et Alemanni, delle armi pigliate dalla casa doll'Illustre Principe di Ascoli, e per p qualsivoglia altra causa che ricercasse specifica mentione, e declaratione, et ogni altra cosa successa dalli 7 di luglio 1647 sino ad hoggi; che mai se no ab-» bia, ne debbia fare dimostratione alcuna , ma se li dia il perdone et indulto penerale in amplissima forma, come se mai le cose suddette, ne alcuna di esse ) fossero succedute ; e s' intendano similmente aggratiati tutti gli artigliori , et ) ingegnieri , tanto cittadini , come forastieri etiam stipendiari di S. M. Catto-» lica , stante che hanno servito il Fidelissimo Popolo ; e trovandosi carcerati per tal causa, tanto per il tumulto successo dalli 7 luglio, quanto delli 21 s del presento mose di agosto sino ad hoggi, debbano similmente godere detto ndulto, tanto li cittadini di questa Fedelissima Città, quanto del presente > Regno , di qualsivoglia stato , grado , o condizione siano dette persone , ec-» cettuandone però quelli che macchinorono di ammazzare il magnifico Fran-> cesco Antonio Arpaia Eletto di questo Fidelissimo Popolo, quali al presente » si ritrovano carcerati - Ci è parso concedere, siccome con questa concedemo » conforme si dimanda.

6.º Inom, che il Regio Palaro di S. E., e tutti il potti, e galitie dore enl'armano per pina le guardie Spagnole, cha heggi avoti, et in prepetama » ii debhano castolire e guardare per le compagnie di detto Fidelissino Popopolo per arrivilo di S. M. Cattolice, e suoi eficiciani recessori, e delli Eovellentiami Signori Vicerò del Regne, si quali detto Fidelissino Popolo denidera servire con oggii d'eldi et anore, conforane per il passato hanno as3. sistito in dette guardie le fanterie Spagnuole; e dette compagnie di detto Fi-3 delissiano Pepolo si debhano consundare da Capitani eligendi dalla Fizza di Jedito Fidelissiano Pepolo, e, questo si debla usererare in perpettum, con le preregatire intesse che dette compagnie Spagnuole hanno sempre goduto — De preregatire intesse che dette compagnie Spagnuole hanno sempre goduto — Noi non possendomo concedere a quator Popolo le obe si contiene nolegodetto Capitolo, se no seriverà a S. M. Catalice, facei intile le Gratio al dotto Pidelissiano Popolo, che, meria la una fedeltà.

> 7.º ltem, che tutti li nobili, tanto quelli che godono nelli Seggi di Napo-» li, quanto quelli che godono Nobiltà nel Regno, non possano avere, ne eser-» citare Officii Regii, ne di togbe, ne militari, ne qualsivoglia altro Officio pub-» blico, né di Città, et amministratione di essa, così di Sindaco, o Eletto, co-» me di Deputatione, o altro appartenente a detta Fedelissima Città di Napoli e suo distretto ; ma quelli si debbano esercitare da cittadini nativi , et orinndi > tantum dal detto Fidelissimo Popolo di Napoli, e non per cittadini per pri-» vilegio : e con essi cittadini del Fedelissimo Popolo vadino compresi quelli > che godono Nobiltà nel Regno, purché siano nativi, et oriundi Napolitani, » e siano anco comprese le famiglie che godono nelli Seggi di Capuano e Ni-> do, o le persone tantum che stanno attualmente servendo S. M. Cattolica nel > Conseglio Collaterale, e di Stato, o la persona del presente Segretario del Reseno Consigliere Donato Coppola, e tutti gli altri che al presente stanno seryendo S. M. Cattolica in esercitii militari, con declaratione, che con questa » eccettuazione non s'induchi esempio a rispetto de altri, nè por li loro discena denti, escludendo il Duca di Maddaloni, D. Carlo Spinello, Giovan Angelo Baa rile Duca di Caivano, e loro discendenti in infinitum, con li discendenti in » infinitum del quondam D. Ginseppe Carrafa, et anco Fra Vincenzo della Marra , et il quondam Pizo, alias Fabrizio Carrafa , et altri , i quali si trovarono all'omicidio del quondam Dottor Camillo Soprano, essendo allora Governatore a della Casa Santa dell'Annunziata di questa Fidelissima Città di Napoli; il quale Fra Vincenzo che al presente vive , s' intenda fra il medesimo termine del mese disterrato da questa Fidelissima Città e Regno, sotto pena di morte nap turale nelli tempi e modi di sopra declarati , e li discendenti del detto quondam Fabrizio non siano ammessi ad Officii, et honori, come di sopra, e non » s'intendano però compresi nel disterro. - Ci è parso concedere, siccome con y questa concedemo conforme si domanda.

8.º Ilem, che Francesco Albano, Camillo, alias Millo di Franco, et al. pri mifitatori che tennero l'affitto della gabilla dell'atti, siano disterrati da presente Regno fra il sopradelto termine di un mere, sotto la stessa pera della prica del moltre della goli della della

quantida per casi debite per tatto il tampo passato sino al detto girerto 7 di luglio 1647 per quelli divideria illi Consegnatari de Arrendamonti el Impositioni per la rata del loro crediti da devo perreniramo detti danari – Ci è parso concedere, siccome con questa concedemo conformo si domanda; però a rispetto della pena della vita, si ouservi conformo sta disposto al primo Ca-

» pitelo.
9.º Item, che il Ragio Castello di S. Elmo di questa Fidelissima Città di Napoli si debba tenero e guardare da' cittadini nativi Napolitani di questo Fide-

liasimo Popolo, acció detto Regio Castello si tenghi e guardi esattamento per servitio di S. M. Cattollea, e della Fedelissima Città di Napoli; e questo in per-petum, eschiedendono por da detta gaurdia il Isanizzeri, etian di qualsi-veglia nationo, anocrothe siano nati in Nepoli.—Noi non potendo disponere, ne concodere quello che donanda il Fidelissima Popolo nel lopradetto Capi-

pitolo, se ne scriverà a S. M. Cattolica.

1.0.º Item, che li Capitanei delle Regie Calere della equadra di greata Fidelistian Cale di Napeli siano debbano essere cittadini nativi Napelitani del popolo, escludendone li launizzeri, a persone di altre nationi , amoreble foste sero quello nate in questa Fidelismian Città di Napoli; o cost anno o 'intenda degli attro Cittalia dalla squadra di ette Regie Calere, così maggiri, como minori, debbano similamente essere cittadini Napoletani del popolo, o non lamizzori, a dei datte natione, como sopra.— Clé parso concedero, sicco-

me con questa concedemo , conforme andaranno però vacando.

3.11.º Bern , cha tuti qualli inano macchinato, o fatto framco da al cuni citatiani ma acritura falsamento centro detto Pidelusium Popolo di Napoli in considerationi ma acritura falsamento centro detto Pidelusium Popolo di Napoli in considerationi di propositi in propositi i

112.º Item, che Francesco Antaisio Arpaja Eletto del Fidelissimo Popolo, Dumonico Milone, Agusio Assanto, Tossao do Alfaro Treneste Gonzarle di Macstro di Campo, il Sergente Maggiore Petes, l'Agiulante Francesco Acilo, et altri che si trovano ritanti nel Regio Castello, ceshino dal detto Regio Castello con le medesime perrogativo, continuando, ot cerciliando il loro atensi officii, e carichi come prima. — Ci è parso concedere siccome con que- sta concedeno conforme si donando.

> 13.º Item, che si debba fare una Casa per conservationo delle artiglieria et altre armi a dispositione del Fidelissimo Popolo, o si habbia da custodire da detto Fidelissimo Popolo, e per la persona da esso eligende.—Ci è parso concedere, siccoma con questa concedemo conforme si domanda.

3 14.º Itom , che li Giudici della Gran Corte della Vicaria Civili e Criminali

o non possano essere di maggior numero che sci Civili , e sei Criminali , e di o ctà non meno di anni 30 , e siano tutti nativi Napoletani , o vero oriundi tan-) tum , non escludeodo le famiglie delli Seggi predotti di Capuano e Nido, dalli ) quali però no siano per sempre escluse lo suddette famiglio eccottuate e declarato come sopra ; o cho li presenti Giudici si debbano levare , eccettuando però il Giudice D. Tomaso Caravita , acclamato generalmente dal Fidelissimo Popolo ; e cho li detti Giudici , tanto Civili , quanto Criminali debbano essere ) biennali e non perpetui , e dare a suo tempo il Siodacato , conforme lo Regie Prammatiche, Costitutioni, e Capitoli del Regno - Ci è parso concedere, sie-

come con questa concedemo conforme si domanda, 15. ltem , che li Regii Consiglieri del S. R. C. , Presidenti , e Rationali o della Regia Camera, et Officiali , e Ministri della Regia Scrivania di Ratione di questa Città e del Regoo , Avvocati Fiscali , e de' Poveri, et ogni altro Of-) ficiale , e Ministro , ehe per prima non davano Sindacato , tante di questa Fidelissima Città , quanto di tutto il Regno, debbano dar Sindacato ogni tro anoi ) avanti li Sindacatori eligendi dalla Fidelissima Città, e per le Città e luoghi del Regno respective , nel modo , e forma che ordinano i Capitoli , Costitutioni, ) e Prammatiche del Regno ; e però si supplica S. M. non mandaro per l'avvenire Visitatori Generali , supplicandosi anco S. Ec. , che il presente Visita-) tor Generale si licentii , lasciando di esercitare la Regia Visita , eccettuan-) done dal detto Sindacato tricanale gl' Illustri e spettabili Reggenti della Repia Cancelleria , Presidenti del S. R. C. , et il Luogotenente della Regia Ca-) mera dolla Summaria - Ci è parso concedere , siccome con questa concede-) mo conforme si domanda, anco per lo che spetta al presente Visitatore Ge-) nerale , rispetto che egli ha dichiarato tener licenza da S. M. di non continuare detta visita. 3 16. Item, che li Scrivani Fiscali di Vicaria debbano essere nativi Napo-

> lctani , et oriundi tantom , e siano oati da legittimo matrimocio , e non in-» quisiti di delitti , ne privati per causa di offici, e quelli che al presente sono n si levino e si cassino, ritrovandosi inquisiti, convinti però, confessi, o condanoati per causa di offici tantum ; et a rispetto delli Serivani del S. R. C., 3 Regia Camera della Summaria , Vicaria Civilo , et altri Tribunali , et offici > per qualsivoglia che si esercitano in questa Fidelissima Città o Regno, possano essere Napoletani, e Regnicoli, purché non siano inquisiti, nt supra; e : lo stesso s' intenda aneora per li Notari, e Giudici a Contratto di questa Fidoissima Città e Regno, ma debbano essere similmente Napoletani, o Regnicoli porché non siano inquisiti , ut supra , e la ricognizione di essi Notari spetti solamente allo Spettabile Presidente del S. R. C. - Ci è parso concedere, siccome con questa concedemo conforme si domanda.

17.º ltem , cho Salvatore , e Carlo Catanco, Angelo Ardizzone, Andrea Rama, et altri doclarandi per la Piazza del detto Fidelissimo Popolo, siano 3 nel predetto termino di un meso disterrati dal presento Regno, e che mai pos-) sano essere aggraziati , etiam da S. M. Cattolica , e ritrovandosi ciaschodune di essi per lo Regne, incorrano ipso facto nella pena di morto naturale, c si possago impone uccidere ; e li loro discendenti in infinitum di linea mascolina non possano godere offici Regj, në Baronali di questa Fidelissima Città

3 e Regno, stante che furono macchinatori della morte di Masaniello — Ci è 3 parso concedere, siccome eon questa concedemo quanto si domanda nel presente Capitolo; però in quanto alla morte naturale, si osservi l'ordinato nel 3 primo Capitolo.

) praisé "Laprono."

1 S.\* Ilear, etc. butti il Riverendi Monaci. e Frait forastieri debbano partiro dalli Monateri i Comencia di questa h'acidosima Città e Regno, dore si troveranno, eccettanti però li natiri dello Stato Ecclessimo, e "Sugunosi, li quati l'
però ban possino essere Superiori nelli monstetri della Religione Broo di queta Federissima città e Regno, an acchanne essere Mappelanti, o Regnicolti, o 
però della Comencia di santa di debba freri come engene dello coventi, sena Monasterii, o dano essere della fore come engene dello coventi, sena Monasterii, sena anta di debba freri come engene dello coventi, sena Monasterii, sena della deba freri come engene dello coventi, sena Monasterii, sena anta di debba freri come engene della coventi, sena Monasterii, sena della della freri come engene della coventi, sena Monasterii, sena della della freri come engene della coventi, sena Monasterii, sena della della comencia della comencia della sena della di della cocanante, interporto anche in essenziano di quella gel il Superiori q, eli Oliisiali siano figli di dette case, riscristata però la riverenza dornata al Somme
Pontafice — Per lo cle tessea a mio, ci è parro conactero; sicenson con questa
conocclemo, conforme si domando, e per lo di più se ne supplicherà Sua
Sautità.

1 18.º Hem. che sia lecita , e si possa fabricareo in tutti il longhi pribilità o destro e fouri la Citta, mon estatuta la probibitione per lo passato per la fabri-che fatte per lo passato per sioni nal presente giorno in detti longhi pribibiti, e ano si possino molectare il padroni di spelle, nommeno il fabbirateri, e, i altri interpreta per la perio di probibiti della propieta per la perio di propieta per la perio di propieta concedere, si concerne con perio concedere.

20.º Item, l'indulto concedato a' Napoletani, si estenda anco a quelli elice si trovano con il mandato a bocca, o con pleggiaria, ancorché incusate e poste nel libro dell'inferno — G è parso concodero, siccome con questa consedemo conforme si domanda.

3 21.º Item, che si osservino tutti li Capitoli, Gratie, Capitolationi, e Privilegi concessi dalli Sercnissini Re, et Eccellentissimi Vicerè alli Officiali e Lavoranti della Regia Zecca delle monete. — Ci è parso concedere, siccome con questa concedemo conforme si domanda.

2.2.\* Item, che si ricevano da quesas Fideliusina Città per Padroni e Prozettori di queste Fideliusina Città, S. Nicolio Todintico, Ja glivrino S. Tr.-2 resa de Scalta Carneditati, il gleriono, S. Osofrio, portandoni lo statue con le reliquin and Tevero della Fideliusna Città; e che Liberas di S. Osofrio di Deservato della Città della Città della Città della Città di Contro di non ontante la litr; et ance si ricevano per Padroni e Protectori di questa Fr.delissiana Città, S. Ignasio Lopola, e S. Francesco Aversio, S. Nicolo di Bari, S. Francesco di Astais, S. Polius Vescoro di Nola, e S. Biane — Ci è parno concodere, accompe con queste concedeno conforma si domando:

23.º Item, V. Ec. resti servita in nome di S. M. Cattolica concedere e far gratia a detto Fidelissimo Popolo, che nel Real Monasterio di S. Martino dei Reverendi Padri Certosini posto nel monte di S. Elmo vicino al Regio Castello detto di S. Elmo, in nessun futuro tempo, e per qualisvoglia causa, o pretesto,

» neance per cagóm di guerra, fortificatione, e sicurtà di etch Regic Castallo di S. Elmo, i possa, o si debba fare innovatione, matatione, o fishbrica al 2 cuna, non catante l'ingresso nel detto Real Monasterio della gente di milità di esso Fideliamiso Popolo, e altro operationi qualitroglano fatte perdifera di di esso Fideliamiso Popolo, como tutto operatione para di periodi di detto Fideliamiso Popolo, como tutto onecesso de l'acto, e a tirri forza militara, alla qualo cui Ri. P. P. non peterone consenso de l'acto, e da viria forza militara, plaqui cui Rin. P. P. non peterone concentra de l'acto della di catante di catante della di catante di cat

24.5 Îlem , che no l'usogli dove si d'artificato detto Fiddinimo Popola per Joffennione, e mantantinione de sus pirviliegi, e boun rivere, non si possa per S. M. Cattolica, e suoi Ministri in nessuos future tempe, sò per qualirione, piate causa, o pretesto fare forticitatione, rimporatione, o răbalvica alcuna — Ci d parse concedere, niceome con quosta concedemo conforme si domanda. 25.5 Îlem, che resti D. Pracescero Toralo d'Arngona Principo di Massa O Governatore delle armi del Fidchissino Popolo di questa Fidchissima Città, et de l'alcuna della de

» manda. F. per Ottario Marcheio se no supplicherà S. M. 2.26.º Itcm, che li Capitanei di Giuntini achbiano essero solo li padroni ad esercitaro, escludendone per sempro gli affittatori, acciò non succedano le solite o estorioni — Ci è parso concedere , siccome con questa concedemo conformo bi si domanda.

27.º Itam, cho si debbiano motare tutti gli Algonini di Vicaria che al pressente sono, e si debbano fare gli altri non inquisiti con li loro solti requissiti, il quali si abbiano da redere et ammettero per la Piazza del Fidelissimo Popolo, e darli al Reggento della Vicaria per la confirma — Gi ò parso consectore concome con questa concedemo conformo si domando.

3 28.º Îtem, che li Capitanei di Giustitia non possano essere creati Capitanni di Intoria della lora del Fidelsiano Popolo, e nello compagnie di reso non si 3 debbano assentare gli Algorini di Vicaria, tanto quelli che sono stati per il 3 passalo , quanto quelli che saranno per l'avrenire — Ci è parso concedere, siccome con questa concedeure conformo si domanda.

20.º Rem, che essendo finito II tempo della initiatione, et erctione del Tribonale chia Revrendo Pabelca, di S. Pietro di Roma, detto Tribonale chia of insetti, ed in caso che non fasse classo detto tempo, ovvere non fasse tempo peranone i sas orectione, per evitare il damir che a possono per l'avvoitre poranone la sua cercitione, per evitare il damir che a possono per l'avvoitre peranone la consecuence della consecuenc

3 sue porti con Sua Santità — Ci è porso concedero, siccomo con questa consedemo per lo cho tocca a noi , e per lo che tocca a Sua Santità si provvederà è da csso.

50.º licm, che il Rejo Protonesico abisi de essero nativo Napoletano, o orinda tantum, con lo stesso prerogotivo el modumenti che seg di devano orinda catatum, con lo stesso prerogotivo el modumenti che seg di devano sinicamente. Vermo o rispetto dell'otto, polo della Speliali di medicina, possinio essero son solo Napoletani ori et crimudi, ma anche Regnicoli, zon ottatte che si fosse altrinanti disposto; vermu in partit di voca siano sempro preferiti il Napoletani. È detto Protonesico mio con i Otto e Do del Clolia-gio dell'Arte che limedicina, chebono tasare le linte, el "esecutioni di esso si faccino per li Giodici competenti; el detti toto e Do i non possano essero az-sunti in detto officio, polo dopo tre anni finiti, elsaso Panno della prima administratione — Ci è parno concedero, niccome con questa concedeno consormo di consoli.

3.15. Hem, perché detta Piazza del Fidelinimo Popelo nella processiono che si fa ogni ama ed Estanisimo Corpo di notro Sigorre Gesè Christo, non cen honorata funcché di una sola satà del Pallio, cosforma ed una sola voca, o vote che tenera detta Piazza; al presente essendo stata reintegrato nelle cinque antiche voci, o voté, supplica S. Ec. si compiaccia di honorata anoto di altrettante alse di detto Palico. Appetaria per a persona di detto Piazza del considera del consi

32.º Hem, perció nel ricevera il Reverendiami Arcivescovi di questa Citta. In Fizza del Fidelissino Popolo non aveo porte lacuno, si supplies S. E. consectera detta Pizza del Fedelissino Popolo poter portare cinque osto del Pote Di co el quale sube honorari delto Reverendissino Pazzo, secondo lo Petes Di co el quale sube honorari delto Reverendissino Pazzo, secondo lo Petes Da munero di vedi, o vesi, como di sopra, acció con delto sego venghi a mobilitare del percendissi a del percendissi del percendissi del percendissi a consecuencia del percendissi del percendiss

53.5 'ltem, che la stessa equalità di roti, o voci, shibà e goda la Firarra di Podelizianio Popolo in tutte le Papattanio, e Consessi stabiliti, e che im futu-rum si havessere da stabilire; in tutti e qualivegilano negotii stituonia delta Pitaliziania città, i modo tale che sia eneupre equale di voti, o voci, detta Pitaliziania Pitazzo del Popolo — Ci è parso concedere, siccome com quest consecuence si donanda.

 » di buona fama, timoroso di Dio, et non inquisito, no subdite, e debbiano durare s per soi mesi — Ci è parso concedere, siccome con questa concedeme cons forme si domanda.

35.º Itom, che nella Mastria e Governo della Santissima Annunziata di Nas poli, esercitata così dal Mastro seu Governatore di Seggio Capuano, come da s quelli della Piazza del Fidolissimo Popolo , possano entrare ad amministrara » e concludere li Governatori del Fidotissimo Popolo di dotta Casa Santa, essens do però di numero opportuno, et nelle giornate et boro stabilite, ancorché non » intervenghi il Mastro del Seggio Capuano, o che sia presente o non concorra : s et detto Governatore di Capuano habbia una voce conforme ciascheduno del pos polo; intanto che si esegui inviolabilmente quello che la maggior parte con-1 clude, ancorché contradichi il Governo di Seggio Capuano ; et di più l'admini-» stratione delle Confidenze, purchè non contraddichi la volontà dol Testatore; s e del Banco di detta Casa Santa, si debbia fare tanto per lo Mensario, che pro » tempore sarà delli quattro Governatori del Popolo, quanto ancora per li Go-» vernatori di Capuano, con firmarsi per tutti e due le cartelle de' pegni, polizze, mandati, bollettini di pagamenti, e qualsivoglia altra scrittura; e dobbiano go-1 dero egualmente le prerogative, preminenze, elemosino segrete , torcie, maris taggi, officii, anco di Mercugliano; intanto che non possa godere il Gover-» natore di Capuano maggioranza nessuna di detti bonori o prerogative, se non s quanto gode ciascheduno di detti Governatori del Popolo; o che la Rota della Udienza debba esser tonda, con ponersi il campanello in mezzo, acciò si possa sonare da tutti nollo occorrenze , e con li calamari di argento a ciascheduno p delli Governatori, non ostante che per lo passato si sia altrimenti osservato ; e s che la chiave delli Censali si occupi per il Governatore del popolo della prima seggia, senza che dobbia intromettersi nella distributione della detta chiavo a il Governatore di Capuano; et di più che tutte le Mastrie, e Governi di altri luos ghi pii debbiano duraro per li tempi stabiliti - Ci è parso concedere, siccome o con questa concedemo conforme si domanda. 36.º Item, cho S. Ec. si degni restituiro in nome di S. M. Cattolica, et qua-

s tenus fosse necessario, di nuavo concedere alla Piazza di detto Fedelissimo Popoto il Seggio da costruirsi nella strada della Sellaria, ove nuticamento risep dova, nel quale si passa anche congregare e trattare tutti li suoi affari e negoa tii-Ci è parso concedere, siceomo con questa concedemo conforme si domanda, 37.º Item, che gli Officiali che administrane giustitia, di qualsivoglia Trip bunale, debbiano habitare dentro le mura di questa Fidelissima Città di Nanos li-Ci é parso concedero, siccome con questa concedemo conforme si domanda. 3 38.º Item, che tutti li negotii del Sacro Consiglio di Capuano, della Regia > Camera, e degli altri Tribunali si debbiano attitare dalli Attnarij e Scrivani ors dinarij di essi Regij Tribunali , con reintegrare gli negotij alli Mastri d' Atti s di essi Tribunali , conformo per prima , non obstante che si sia praticato il ontrario con protesto di Attuariato assunto, o di vendite fatte di essi Attuas riati per le Regie Gionte, o per altri Tribunali, o Superiori; et così anche » li negotij cha si trattano avanti lo Spettabile Reggente di Vicaria si debbiano s attituro per tutti Li Mastri d'Atti, et Attuarij di detta Gran Corte , da dividersi » per eddomada; et così anco le visite de' carcerati civili si trattine per tutti li

» Mastri d'Atti di detta Gran Corte , facende ciascheduno il sue mese - Ci è parso concedere, siccome cen questa concedemo conformo si domanda.

39.º Item, che la provista del pane si debbia fare solo per lo Eletto del Fe-> delissime Popolo, nen instante che da alcuni anni in qua si sia osservate il con-> trario; e questo oltre le altre sue prerogative - Ci è parse concedere, siccome a cen questa cencedeme conforme si domanda.

> 40.º Item, che per le avvenire non si mandino Capitanii a guerra nelle Terre, » Luoghi, e Città del Regne, le quali Terre o Luogbi da loro medesimi si debbiano guardare - Ci è parse concedere, sicceme con questa concedeme conforme si domanda.

> 41.º Item, che per lo avvenire nessuno Napolitane si mandi in galera de > facte, e loce depositi vel carceris , ma si spedischi di giustitia , eccettnandone porò gli accerdi velontarii - Ci è parso concedere, sicceme con questa cona cedemo conforme si domanda.

3 42.º Item, che per lo avvenire tutti gli Officii che tengeno salario, tanto in s questa Città, come nelli Bauchi e Luoghi Pii, si debbiane conferire a Napolitani nativi et oriondi del Popele; e similmente l' Officio di Carceriere Maggiore della Gran Certe della Vicaria si debbia conferire a Napolitani , come o di sopra - Ci è parso concedere, siccome cen questa concedeme conformo » si domanda.

> 43.º Item, che tutti li Casali di questa Fedelissima Città in egni future tempe debbiane essere, e stare in demanio, non ebstante qualsivoglia alienatione, vendi-) ta, e donatione in contrario fatta, le quali si declarano nulle, anche in confor-» mità dello Gratie sepra ciè fatte per le Seronissime Re Cattolice, confermate par la Cesarea Maestà di Carle V. - Ci è parso concedere, siccemo con questa cencedemo conferme si domanda. > 44.0 Item, cho li Detteri Napolitani, e Regniceli nen si debbiane per l'avve-

mire esaminare, non sole quande voglione esercitare la procura, ma neanco velendo esercitare Officj Regj, e Baronali qualsivogliano, ancorene fosse Repgia Udienza, e giudicati di Vicaria, purche siane dottorati in Napoli, e però resti estinta la Giunta dell'esame de' Dottori, conferme sono estinte le altre; e chu venendesi a fare relatione in Consiglio in gradu appellationis delli Decreti fatti per l'alme Cellegie de' Dottori, di questa Fedelissima Città di Napoli, debbia sedere il Relatere, come siede il Giudice del Grande Almirante. - Ci è parso concedere, siccome con questa concedeme cenforme si demanda.

45.º Item, che circa li diritti delli posì, statere, misnre che si portane nella Regia Zecca, si debbia esservare la ferma antica della institutione di detta Regia Zecca, la quale tenghi peso di esibiro l' Officiale a chi spetta esigere detto

dritte, altrimenti sia obbligata a zeccare senza esatiene alcuna. - Ci è parse

ceneedere, siccome con questa cencedeme confermo si do manda. > 46.º Item, che li Capitanei di Giustitia debbiane segnare le case per servitie delle lere guardie nelli mesi di Gennare e Febrare, di quelle però dovo stanne b le certello per lecarsi; con che il pigieno solito pagarsi, o non mena si debbia pagare per il medesimo Capitanio. - Ci è parse concedore, sicceme con questa s cencedomo cenforme si demanda,

> 47.º Item, che stante che sono levate tutte le Gabello, Dazij, Arrendameati di

» quairvoglis sorte, et imposition melli precedenti Capitoli e Cratis concress de S. E. in mon el S. M., per maggior osdistitatione de l'alcidestion Popole si dichiari, che fra quelle c intendate anche l'este quelle della merza annata che 
si pagara par ciocarmo Officiale, con la na Delegatione di detta merza sonata, 
lo citupe cinquine che si pagano per la supplice, il deritti imposit per motta più 
per lo pene dello mulitica susqueltani di Officiali, deritti di leregitive delle placgiaria, o sentenze del S. R. C.; e butti gli altri registri, suggettit, e tutte le altre nuore impositioni, anco sersata la forma di detti moni Capitoli e Grazie, 
ut unpra, sempre s'intendano levali, et anche che si levi il diece per cento delli 
Ministri—Ciè parso concedere, sconsone con questa cancedeno, conforme si domanda; però circa la merza annata, e diece per cento delli Ministri, si sospenda 
per insino a tauto che sara altriname il de. N. M. eritanti di S. N. M. eritanti di Che .

348.º Rum, ai mpplica S. M. Cattolica, che trattandosi qualche different str. Ja l'arzas del Popplo è Regos, es tre lo Pizzas del Seggi di questo Città e Regos nel Regio Collatorale Consiglio, che si debbiamo dare taosi Ministri del Popolo, per aggiuniti, quanti sono i Bieggesti di Cancelleria dei Seggi; e col anche ri- trovandosi Roggesti del popolo più delli Reggesti del Seggi; e ce le Decreti che nanceramo di actta differente si debbiam segritorar e conservare da uno populari. La conservata del seggi e colo della del

3-40.º Hem, che qualivegila perama, atunt bilolata, quanto non bilolata, qualivegila grando, atuta, e conditione si sia, man esticas protegeren, atunto qualivegila grando, atuta, e conditione si sia, man estima producti, si desimpeoni di qualivegila delitta, de quali ne fusere qui cicialamenta statti, no dar Iros apiso el aixure, atunto in questi. Citta, quanto per tatto il liggua, con deversi inservare irremishilmente la Pramantele falia per conservane irremishilmente la Pramantele falia. Pramantele falia per conservane contratore si domando.

50.º Item, 4 implica che nos nolo realino estinite lo Delegazioni, e Regio-Di Giunto fatta de N. E., q predecessori di V. E., na anche da S. M. Chi-Dica, fat ance de Luoghi Piri; na restino solamento quelle di S. Eligio, casbe altano della S. Anamoniati, hemarbili, s. P. Maria di Gottantinopoli, il Nonlo della Misericardia, e nationi Venctiano, laglese, e Fiamenga tastum, per la ventioni tantami ma tutti il negoli si trattino solli Tribunali ordinnia pilat qualito > spettano. — Gi è parso coocedere, siccome con questa concedemo conforme si > domanda.

3 contains.

5 13.\* Hem, ehe per esservanza ancera delli Capitali, Privilegij, e Gratie con2 cedate per li predecessori fle di questa Reggas, tatte le Prelature, Remefigi cu3 piscumqua ordinica el dignitati, repetationi sali collatione e presentatione flegia, perpetoi et ameribili, perper chi, perin chi, perin continue e presentatione flegia, perpetoi et ameribili, perper chi, pe mo si, perin chi, perin chi perin continue de contractione in perinte preliminas Cutt di Napositi delbhane conferrire a Napolitani nativi, et urimiti tantum; supplicando che da hora si debbiano conferrire a Napolitani nativi, et urimiti tantum; supplicando che da hora si debbiano conferrire a Napolitani nativi, et urimiti tantum; supplicando che da hora si debbiano conferrire a Napolitani nativi, et urimiti tantum; supplicando che da hora si debbiano conferrire a Napolitani nativi, et urimiti tantum; supplicando che da hora si debbiano conferrire a Napolitani nativi, et urimiti tantum; supplicando che da hora si debbiano conferrire a Napolitani nativi, et urimiti tantum; supplicando che da hora si debbiano conferrire a Napolitani nativi, et urimiti tantum; supplicando che da hora si debbiano conferrire a Napolitani nativi, et urimiti tantum; supplicando che da hora si debbiano conferrire a Napolitani nativi, et urimiti tantum; supplicando che da hora si debbiano conferrire a Napolitani nativi, et urimiti tantum; supplicando che da hora si debbiano conferrire a Napolitani nativi, et urimiti tantum; supplicanto che da hora si debbiano conferrire a Napolitani nativi.

3 demo per quello che a noi spetta; però a rispetto di quelli che spettano a S. M. > ce ne daremo avviso.

> 52.º Item, che si chiamino lo Spettabile Conte di Mola Presidente della Re-» gia Camera, et Antonio Capobianeo a dar conto dell'administratione per essi ) fatta delle compre et estrationi di grani. — Ci è parso concedere, siccome con la presente concedemo conformo si domanda,

> 53.º Item, che li Presidenti di Cappacorta della Regia Camera della Summa-> ria non possano votare nello cause dove si tratta articolo di Leggo. - Ci è parso concedere, siecome con la presente concedemo conforme si domanda.

> 54.º ltem, che si osservi la gratia fatta nel Parlamento generalo fatto a 13 o di Gennaro 1639 a questa Fidelissima Città di Napoli, che le speditioni di Cano cellaria vadino con firma di S. Ec., o di doc spettabili Reggenti. - Ci è parso 2 eoncedere, siceome con la presente concedemo conforme si domanda.

3 55.º Item, che tutti gli Officiali di qualsivoglia Tribunale di questa Città e Res gno, che non osservassero li presenti Capitoli, Gratie, e Privilegii, e ciascheduno di essi, restino ipso jure, ipsoque facto privati de'loro officij, con esser lecito alla Piazza del Fidelissimo Popolo di eligere sei deputati da mutarsi ogni sei mesi per l'osservanza e defensione delli suddetti Capitoli, e ciaschednoo di ossi. - Ci > é parso concedere, siecome con la presente concedemo conforme si domanda.

> 56.º Item, che la interpretatione, moderatione, o altro che parosse espediente o circa detti Capitoli, e ciascheduno di essi, si debbia e possa fare per la Piazza di esso Fidelissimo Popolo, e questo in ogni futuro tempo, quante volte li parerà o piacerà. - Ci è parso concedere, siccome con la presente lo concediamo onforme si domanda; però si debbia fare con il nostro consenso, et non al-5 trimente.

57.º Itom, si supplica che tutte le suddette gratie si debbano concedere per

yia di restitutione, confermatione, nuova concessione, eseptione, immunità, pro-> rogativa, privilegio, e per ogni altro miglior modo più profittevole al detto Fidelissimo Popolo, ex certa scientia, mota proprio, matura deliberatione, et de plenitudine potestatis , supplendo aneo de potestate dominica li defetti , nullità , e > causo qualsivogliano che forse ostassero , o impedissero l'osservanza di tutti li » suddetti Capitoli e Gratie , et ciascheduno di essi ut supra; et in caso di ogni dubbio che forsi accascherà sempre si babbia da interpretare et intendere in bea neficio et utile del detto Fidelissimo Popolo, e non altrimenti; et il tutto conseedere anche in nome di S. M., e con voto e parero, consiglio ot intervento » delli Consigli Collaterale, e di Stato. - Ci è parso concedere, siccome con

la presente concedemo conforme si domanda. > 58.º Item, che per la dispensa della età delli dottorandi si supplichi S. M. oho debba far osservaro la Real Carta dell'anno 1635 nella quale si ordina ehe si possa dispeosare alli studenti che si vogliono dottorare, non obstanto che non habbiano l'età di anni 21, non obstante qualsivoglia altro ordine dopo

a spedito per detta prefata Alaestà, ctiani per lo corso dello studio.-Ci è parso del contenuto nel sopraddetto Capitolo supplicarne S. M.

E volendomo di nuovo consolare detto Fidelissimo Popolo come si con-

viene, per la prontezza con che sempre have accudito al sorvitio di S. M., e merita la ma fedeltà; ci è parso con il voto e parere del Regio Collaterale

> Conseglio appresse di noi assistente, in nome di S. M. Cattolica concedere » al detto Fidelissimo Popole, siccome con questa concedemo per quello che a noi tocca, quanto in detti presenti Capitoli o Gratio si contiene, e conformo ci sono stati dimandati, juxta loro forma, continentia, et tenere, ita et ta-> liter, che così si debbiano osservare et eseguire, et in futurum avere il lero s debito effetto et esecutione; con conditione però che non si habbia a faro da » hoggi avanti alcun tumulto, o che tutte le cose si riduchino allo stato nel qualo si trovavano nelli 20 del corrente mese di Agosto. Con dichiara-> tiono cho li tumniti predetti s'intendano esser quelli no'quali concorra convocationo, o commotione di Popolo, et in detto caso detti tumultuanti non si s castigassoro dal detto Fidelissimo Popolo, e voro non si carcerassero, o por-tassero carcerati avanti di Noi; non derogando al contenuto negli altri primi > Capitoli o Gratie concesse , le quali di nuovo s'intendano concedute; verum s occorrendo qualcho novità, le debbane propenore al Magnifico Elotto dol Popolo, il qualo lo debbia riferire a noi, che se li farà complita gratia ot giustitia , che tale è nostra volontà et intentione. - Datum Neapeli in Castro > Nove die septima septembris milleseicentoquarantasette.

Diege Bern. de Zafia Reg. —Reg. Matthia do Cananta — Il Principe di Cellamare — Gior, Tomaso Blanco Marchee dell'Oliveto — Latric Caracciolo Torrecuso Deca di S. Vito — Achillo Minutolo Duca del Sasso — Pompeo di Ocanare Duca di Beliorte —D. Corona Capece Galieta Principe di Monteo Deca Para Astonic Caracciolo Marchee di S. Schattiano — Gior, Batt. de Mari Marchese di Assigliano —Il Marchese del Terello — D. Giuseppo Marciocal Principe di Garusso.

Dominus Vicerex, Locumteuens, et Capitaneus Generalis mandavit mini.

Donato Coppola.

## LIBRO SECONDO

#### ARGOMENTO

Rompesi la guerra tra regici e popolari — Ocempano li segarmoli li petti di Viati, porret, di S. Mari della Nova, e di S. Chitara — Si difenabon li sellarati, e s'impatronisceno del grano, e del quartiere della Dogana — Muore D. Francesco Toraldo—Eligaci Genano Annece opo del popolo.—Chianna la proteccio di Prancei per consiglio di Marco Antenio Brancaccio — Sultranai di nuovo tatte le terre del Regio na meno in nito del popolo che abano de'nobili, con manifesta declinazione delle cone del Re—Rinargono di nuovo con la caltata teletrata declinazione delle cone del Re—Rinargono di nuovo con la caltata della cone del Re—Rinargono di nuovo con la caltata della Manistranio. A certa melle mere Gainane codono in potere del Principe di Manistranio. A certa melle mere di cantana della cone di cone della cone della cone di cone di cone della cone di cone di cone della cone di cone della cone di cone

A di 5 del mese di ottobre nell'ora appunto stabilità dai regii, armo da avanti la Chiesa di S. Giuseppe ii due sogramonimi ca scalieri eseciato mano alle spade, per cimentari al simulato duello, si messoro gli sagnuoli per le tre strade accenante con il melesimo ordine che si diele nel giorno precedente. Apportò la norità del cuso tanto terrore negli anini degli assaiti, che non si trorè manti, che apparvero poco dianzi invincibili, alcuno che ardisse di resisterili. Li riformatore, per la comparazione del consisteri del comparazione del consisteri del comparazione del consisteri del consisteri del consisteri del comparazione del nell' suciere dal castello furoso il primi all'assalto seguiti come accennessi da un grosso numero di nobili, a' inoltrarono non meno con ardimento che con prottezza insino estacolo dei nemici , rendemento desi affattu padero di il tutto quel circuito, che si stende nella marina desi affattu padero di il tutto quel circuito, che si stende nella marina

dei Molo piccolo Infino all'accennata chiesa di S. Gluseppe (1). Qui poscia in conformità degli ordini ricevuti dal Duca arrestando il corso della principiata vittoria, si fortificarono nella Dogana, facendo deponere l'armi a tutti coloro, che abitavano nel quartiere acquistato.

Gli spagnioli che ebbero cura d'attaccare la strada di mezzo, con non meso felicità di successo s'avvanzarono issino alla piazza dei lato muori, non astringendo ad altro coloro che trovarano nelle case occupate, che a deponero le armi coll'acchanzione del nodos reale. Potevano però con sicarezza lnoitrarsi ad acquisiti maggiori; ma ricevutu gii ordini di fermarsi, si acquistriarsion nel Covarento di S. Madella Nova, e dentro alcune case della Rua Catalana, nelle quali incominciarouo a fortificarsi con unirabil presserza (2).

Le altre soldatesche che sortirono per la strada del Gesti, non obbero fortuna meno favorevolo, perche, soerrendo con Il medesimo ardore usato dagli altri, si spinsero insino alla casa del Principe della Roccella, senza pure incontare una piccola resistanza dei soldrati di vistimando di poco profito alle cose del Rel'avanzaral più oltre, si fortificarono nel campanile di S. Chiara, dentro la cui Chiesa avevano già dall'antecedente notte incominciato a trinecerari; lasciandosi nacir dalle mani una si bella vittoria, che potevasi più coll'opiniono che col valore ottenero, perchè avendo il regii nel medesimo punto dell'attacco incominciato a scaricare il cannone delle fortezze, e fatta interestive con incessanti tri d'artiglieria per varii fianchi dall'armata reade la muraglia del Mercato e della Conciaria, si era tanto terrore destato nel petto dei nemici, che buttando l'armo viinnente da atterriti dal rimorso delle proprie colpe, meritevoli d'infiniti castighti, s'erano l'agreendo associo sin dutto le cantine per ricovaria; (3). Ma o che coi

<sup>(1)</sup> Il cennando di questa cempagnia dei così detti Riformati In affidato al Capitano Marchaco eti Zazan, Rifornio del Vicerci, an apoce di poi in sulla con no factorato capo Geronimo Garacciolo Marchaes di Torrecuso Grando di Spaaga con cinquectorio duesti al meso di stipendio. In questa prima fazioni di udi discorre il Piacente, era la compagnia condotta da un Biagio Fisco Longuironatto di Masterto di Campo Garaclac. — Vedi il Gapecciatro.

<sup>(2)</sup> Secondo il Caperciatro non nolamente agli Spagnuori fu ordinato di occupiare questa posiziono, ma benanche ad una compagnia di popolari partigiani delle armi regie comandata da un tale Giovan Battista Alfanto, I nollevati che in grosso munero facevan testa nel padago del Duca di Ceglio presso in Chiesa di S. Giusoppo, con arendo a capo Francesco Puca si crazio futificati, rennero posti in rotta dal Maestro di Campo Gaspare di Salta, D. Giusoppo de Sangro, Paulo Vanalo da diri cavaliori.

<sup>(3)</sup> Il Castelnuovo, quetto di S. Eramo, e l'altro dell'Ovo trassera in poco

fuses stable of claims of control of the control of control control of contro

Gli altri quartieri, che restarano dalla parte superiore della città, compresori insino al Borgo di Chiaia, ma non più oltre della Chiesa di S. Losardo, si resero senza molto contrasto all'ubbidienza della Co-rona. Vi furono però alcuni nella strada del Guantari che sostenendo le ragioni del popolo si difesero a viva forza di sassi da sopra le case, ma attaccatori il finoco dagli assalitori, cessò la resistenza nel medesimo punto della dilesa con profifere esemolo della diri.

Nel medesimo tempo dell'assalto, il Capitano Onofrio Amarena, che teneva ordine, per concerto fatto col Duca, di occupare le Fosse del grano, se ne rese immediatamente padrone. Ma comecché non molto s'assicurava della fede dei suoi soldati, non ardi dichiararsi in nome di chi le tenesse. Andava egli in conformità delle occorrenze che nascevano mostrandosi ora al partito del popolo, ed ora a quello dei regii inclinato, e con la destrezza e con l'uso di tale artificio gnadagno l'animo di molti soldati, che per tema di non incorrere nell'avversione dei ribelli, non ardivano di scoprirsi per affezionati della Corona. Considerando ad ogni modo che tutto lo sforzo dei nemici non poteva ad altre parti Impiegarsi che all'acquisto del grano, In cui fondavasi non meno il vantaggio degli spagnuoli per vincere, che quello del popolo per difendersi : sollecitava con iterati messaggi il promesso soccorso del Duca. Ma quegli, che teneva impiegate le soldatesche nelle fortificazioni dei posti occupati dentro le mura, non curò di mandarlo cou quella prestezza, che ricercava il bisogno, stimando forse che quella gente che teneva in presidio non era si poca, che in occasione d'assalto, o non potesse difendersi, o non esser soccorsa dalle armi spagnuole che stavano per poco tratto divise, e potevano sin dalle mura col calor del meschetto travagliare il nemico. Poteva però nella medesima notte, che si trovavano gli avversarii per la novità del caso atterriti, fare a forze dl some o in altro modo trasportare una buona parte di quel grano nella città, avvalendosi di quelle milizie che lo tenevano in guardia per la difesa dei posti di maggiore emergenza; ma o che il Duca non vi appli-

d'ora quattromila colpi di cannone, siccome narra il Capecelatro, con molto danno degli edifizi e con ferimento e morte di uomini e di donne che trovavansi nel Mercato, nel Lavinaro, e nell'Ospedale dell'Annunzista.

casse ii pensiero, o che presumesse di poterio difondere con l'inderenza del Borgo dei Vergini , della cui fede sommanene si prometteva ; volse più totso attendere allo fortificazioni di dentro, che perenzire al bisegno delle cose di fuori, in che consisteva totta la massima di quella guerra, mentre saperano i regit che ii popolo non avera altri grani da sosientarisi.

Tal fine ebbero le tre mosse degli spagnuoli in quei giorno, non occupandosi in altro in tutta quella notic insion all'apparir del seguente, che in fabbricar trincero e fortificarsi melli acquisti già fatti. Peò I vascelli dell'armata reale, Castelnuoro, e quel di S. Eramo, adoperando incessantemente il cannone e bersagliando con una continua gragnuola di palle gli edifici della città, quanto più l'ombre della notte crescerano, tanto più fornidabili parerano agli occhi del popolo, il quale quanto meno si persuase, che osassero il regli d'assalirlo, tanto più di terore ed isparetto ripieto, pon aspera in qual parte fuggendo per sicurezza celarsi.

Nella medestina notte principiarono gli assalitori a tirare una linea dalle Fosse dell'olio, che stanno presso alla Porta dello Spirio Santo, per insino al Molo piccolo, includendori dalla parte superiore, la Dogana, la strada di Porto, il Pennino di S. Rarbara, ia Chiesa di S. Chiara, e quella del Gesì, ch'è confinante alle accennate Posse dill'olio; quindi tirando verso la Porta dello Spirio Santo, e da quella a.S. Lucia del Monte, presidiarono tutto 'quel tratto di nurragia insino al quarattere di Pizzolacone, il quale conforme si disse di nopra, stava alla cuer del Visconte Mastro di Campo degli Alemanio, con pensiere o di manteneria su la difesta insino all'arrivo del baronaggio, o di angustiare con la penuria dei viveri il nenico, che fuori della linea restava nella narie inferiore della cidentico, che fuori della linea restava nella narie inferiore della cidentico, che

La mattina delli 6 scoperta dal popolo la debolezza delle forze spanuole dai non aver prosegulto il corso della vittoria, fatto noro coraggio, sollevato ad alte speranza, e ripreso l'ardire che avera per tenna della artir regie deposto, fornò varis squadroni delle sue genti, el mangiore son mirabile intrepidezza all'acquisto del posti perduti. Il maggiore sforzo però che facerses in quel giorno fu nell'assatto che diede alle Posse del grano, nell'acquisto delle quali consistendo il maggior vannaggio che aver potera in quella guerra chi se ne fusse impadronito, non è crediblic con quanto ardoro fussero Investite dai popolari, e con quanto valoro d'assero Investite dai popolari, e con quanto ardoro fussero Investite dai popolari, e con quanto ardoro diale olfice nemiche, fecero gran mortatità di ribelli , i quali affidati nel numero, ch' erano non meno di GOOD assalitori, e trascuranzo del leggi e l'osseroranza della milizia, che sotto espertissimi capi, o per lunga esperienza s'approndono, s'inolarono così pressa alla muzugli del posto che no poterono schermisi

dalle offese degli assaliti. Ma avvedutisi finalmente con la prova del danno, che gliene avvenne, che l'acquisto di quel posto non era così facile ad ottenersi , conforme nel principio dell' attacco s' avevano figurato tra loro , incominciarono verso il fine del giorno a regolarsi con migliore ordine, insegnati dalle istruzioni di alcuni Capi, che vi fnrono dal Toraldo inviati. Giace presso al monastero delle Monache di S. Potito una rupe tanto eminente, che per l'altezza del sito predomina tutto il recinto delle Fosse del grano, dalle quali non è più lontana che lo spazio d'una picciola strada che si frappone nel mezzo. Considerato dunque dal popolo il vantaggio che poteva ricevere dall' eminenza di quella , si persuase che occupando la veniva non meno ad infestare col moschetto, che a togliere i regii dalle difese. Fattosene dunque padrone, ed occupate molte abitazioni che v'erano fabbricate di sopra, incominciò con tale ardore a travagliar li spagnuoli, che restavano da quella parte scoperti all'offese, che con la morte di molti di loro si fece con doppia nsura pagare i danni patiti dai suoi.

Con ostinazione non meno risoluta di quella che usavasi nell' assalto del grano, combattevano il popolari per impadronirsi del posto di S. Chiara , ma con esito più disuguale e con fortuna meno favorevole, perche avendo avnto li spagnuoli più tempo di trincerarsi, non furóno mai assaliti dal nemico, che non restasse da loro, con pochissimo sangue di difensori, o rigettato o sconfitto.:

Nel medesimo tempo sosteneva con mirabil valore l'invasione dei nemici la compagnia dei riformati , la quale fortificatasi nel quartiere della Dogana, ed alzati molti ripari contro degli aggressori, per tenerli quanto più si poteva lontani dal posto, rese per quel giorno infrattuosi tutti gli sforzi del popolo , restandovi non meno feriti, che morti molti di quei lazzari, che più tosto dalla temerità che dall'ardimento sospinti , s' erano troppo esposti alle offese.

L' assalto che nel medesimo giorno sostennero li spagnnoli nel Pennino di S. Barbara, e dalla parte dei Banchi nuovi, sorti diverso fine degli altri, perche rotto i popolari un debil riparo fabbricato dai regii per impedirgli l'accesso, s'avvanzarono con tanto valore all'aequisto di quel posto, che scacciandone i regii con la viva forza dell'arme, ed uccisi alcuni di coloro che per non perdere fuggendo l'onore, vi lasciarono morendo la vita, si resero affatto padroni della Rua Catalana e del monastero di S. Maria della Nova, dalle finestre del quale infestando col moschetto tutto quel tratto di strada, che si comprende nel Torrique del Castelnuovo insino alla Chlesa di S. Giuseppe, tenevano in gran travaglio le genti del Re, che per la comunicanza che aveva la medesima strada con li posti guardati da loro , nou era faeile nelle occorregate che nascevano il poterti soccorrere senza pericolo, se non per cammino assai lunco e più fattesso. Li spagmooli però considerato molto bese il pregiudizio che apportuavi alle cose del Re la pertita di quel monastero, e desiderosì di togliere quel vantaggio al nemico, dal medesimo Torrione dei Castello, che gli stava taggio al nemico, dal medesimo Torrione dei Castello, che gli stava del quela arrebbe in quel giorno medesimo per la vicinanza dei note dei quale arrebbe in quel giorno medesimo per la vicinanza dei note più toli i ribelli dalle difese; ma incominciata ad appressarsi la note cessarsono con la declinazione del sole le ostillità d'ambie le parti, eccestuano quel dele ci vascelli e delle acconnate forezze, che hombardando con le solite artiglierie, nanto di giorno, quanto di notte, tempetavano li quartieri del posono.

La mattina seguente prevenendo le soldatesche dei popolo l'uscita del nuovo sole, assallrono eon tanto ardore li posti custoditi dalli spagnuoli , che se avessero avuta esperienza di guerra uguale all'ardiro ehe mostrarono, o le trineere sarebbero state abbandonate da difensori , o superate dai popolari ; perehè sopposta la moltitudine degli assalitori , accresciuti di numero per l'ardimento somministratoli dalla tema dei regii , mostrata da questi nel non avanzarsi all'aequisto dei quartieri ribelli , e la debolezza dei ripari non ben fortificati per la brevità del tempo ehe non lo permise, era stimato probabile, che con ja perdita di poche genti se ne sarebbero impadroniti. Ma avvezzi coloro ai maneggio delle armi, per la frequenza di averle gran tempo trattate, e questi non agguerriti, per essere di natura applicati al riposo, non fu maraviglia ehe succedesse infelice l'esito deli'impresa. Instrutti però li popolari dall' esperienza del danno che avevano nella precedente giornata patito, incominciarono a conoscere quanto fusse più vantaggioso lo star su le difese che su gli assalti. Risolutisi dunque di non avanzarsi più oitre del monastero di S. Maria della Nova, ch' era posto di gran conseguenza per gi' interessi del popolo, attesero con mirabil vigilanza a fortificarsi non meno di dentro, che di fuori, serrando con ripari di diverse materie gli aditi delle strade. Ma prevenendo li spagnuoli con considerazione non meno prudente, di quanto detrimento era alle cose del Re la perdita di quel luogo, si risolsero di volerlo a viva forza in ogni modo oecupare prima che fosse dai nemici maggiormente fortificato. Usciti dunque per tale effetto da quaranta soldati spagnuoli dal recinto del castello, si spinsero con tanto ardimento verso la piazza della Rua Catalana, dove con assidua occupazione si trineerava il nemico, che benchè vi lasciassero alenni pochi la vita, atterriti i difensori dall'inopinanza del caso, ed abbattuti nell' animo dal terrore che generava in essi l'esperimentato va-

iore dei regii, abbandonarono la difesa del posto, e si lasciarono più tosto fugare daile minaece, che dall' assaito. Continuando nel medesimo tempo il Torrione del castelio a battere col cannone l'edificio del monastero, aveva talmente infestati coloro che lo guardavano, che spayentati anche dal fuoco che in moite parti si vide attaccato dai regii, e disperati di poterlo difendere , furono necessitati di iasciario fnggendo alia discrezione del vincitore. Acquistato poi dagli spagnuoli, lo fortificarono in maniera, che in tutti gli assalti che tentarono il nemiei per occupario di nuovo, restarono sempre deinsi; avendo prima saccheggiate tutte le case di coloro, che con la speranza di viver sicuri sotto la protezione dei regii, non avevano trasportato in aitri gnartieri più remoti dail' arme quei pochi beni che possedevano, saivati eon tanta fatica dalla rapacità dei ribelli : se pure non restarono ingannati costoro dalla piacevolezza che usarono li spagnuoli nei primo assalto, nel quale non ad altro furono i vinti costretti, che alla deposizione delle armi.

Questa perdita però fu compensata da successo più vantagioso con l'acquisto che fece il popolo delle Fosse del grano, più dal valore dei forastieri, che dalle proprie forze occupate. Erano da Melito e da Marano, luoghi non più che quattro miglia discosti da Napoli, calate per difendere la cansa comune molte genti in soccorso dei popolo, le quali tenute In concetto di bellicose per avere in varie occasioni esercitate l'arme iu campagna, furono immediatamente dai Toraido impiegate alla conquista del grano, con disegno che l'ardimento che dovevano mostrar costoro in assalirlo, supposta l'ostinata difesa dei regii che lo guardavano, dovesse piuttosto giovarli per istromento di pricipizio, che per mezzo di guadagnario. Ma come che il consiglio viene il più delle volte abbandonato per impensati accidenti dall'esito dell'impresa, restò non meno nell'opinione ingannato, che delnso nelle speranze; perchè ritrovandosi li spagnuoli impiegati nella fortificazione della linea accennata di sopra, trascurarono l'opportunità d' introdury i il soccorso necessario per sostener la difesa d'un recipto così spazioso. Rimasti dunque in picciolissimo numero quei soidati , else jo guardavano non fu maraviglia , se alla piena di tanti nemici (erano mille contro uno) che per varie parti cinsero la muraciia delle Fosse, restassero soccombenti. Considerando ad ogni. modo, che dalla bar barle del popolo non poteva nè quartiere, nè termine di buona guerra sperarsi, stimarono minor male il perdere combattendo la vita, che rimettersi all'arbitrio dei vincitori. Con la speranza del soccorso, che di momento attendevano, si difesero per lo spazio di quattro ore continue, ma cinti finalmente da tutte le parti, nè essendovi riparo da ricoverarsi, dove non fussoro dai nemico scoperti, che a forza di scia-

marri e di scale si era in più luoghl impadronito del muro, incominciarono a disperar la salnte. Il Duca certificato per replicat l messaggi dell'imminente pericolo che soprastava alie Posse, ordinò alla compagnia dei riformati che con altri 200 spagnuoli andasse a soccorrerle, facendo in suo luogo subentrare altro presidio nel posto della Dogana, ma tanto dehole, che assalito in quel medesimo giorno, malamente sostenne l'invasione del popolo. Avanzatisi dunque costoro contro al nemico con ardimento e valore non indegno del concetto che se ne aveva, e calorati dal moschetto, che dalla muraglia dello Spirito Santo travagliava i ribeili, si fecero a viva forza apertura insino alla porta delle Fosse, dove datasi mano colla gente che v'era in difesa, dopo un lungo ed ostinato combattimento con uguale mortalità d'ambe le parti, restarono con la fuga del popolari assoiutl padronl di tutto quel tratto che si comprende tra le mura delle Fosse e l'accennata porta dello Spirito Santo. Ma rimasti senza riparo, e scopertì all'offese dei nemici, che si erano con mirabil vantaggio fortificati per tutti quel posti superiori che avevano dal primo giorno occupati, restarono delle archibugiate, che grandinavano dal fianco di porta Alba, e di quelle che venivano per fronte dalla rupe di S. Potlto, miserabil bersaglio. Ritiratisi dunque dentro al ricinto, per potere col vantaggio del muro resistere con minor danno all'assalto degli aggressori, si persuasero, che alzando nuovi ripari con prestezza proporzionata al bisogno che se ne aveva, di proibirli l'entrata; ma prevenuti dalla sollecitudine del nemico, che aveva rotte e scaiate in diverse parti le mura, e si era fortificato in luogo da poterli danneggiare senza ricevere offesa, si trovarono non meno angustiati di dentro che di fuori. Avvedutasi duuque la gente del Re dell' imminenza di siffatto pericolo, conosciuta la perdita di molti fanti ch' erano in quell'assalto rimasti, e considerando, che l' evento di quella impresa non poteva riuscire felice, abbandonarono la difesa del posto, lasclandovi morti, oltre il capo, e coloro che dal principio occuparono le Fosse, non meno di cinquanta soldati, ed altritanti feriti (1).

<sup>(1)</sup> In questa farione consbattus presso alle Fosse del grane, si segualo grandemente il Mascrio di Campo Emanusche Carafa, si quale travandori silla difines di un torrione a Porta Alba, da his occupato con cesto soldati cel alcuni fanti villoni, e vedendo che i moi vesilitavano nel resistere agli assalti rispetuti del popolani , i quali al nunero di hen 4000 erano ivi rismati, eggi solo, pressi namo una picca i pose arditunente alla difica alda trinicere respingendo quali i che v' eran salali, e a is mantenne saldo in quel posto facché per l' escribe del mos del posto facche per l' especial de l'esta de la constanta del posto facche per l' esta del posto de la constanta del facca del faccanto di Maestro di Cumpo Geronino Amodos, ritorazeno le me genti più animoso di Maestro di Cumpo Geronino Amodos, ritorazeno le me genti più animoso di la Lifaca, che fiu energicamante restorata non all'arriore degli ordini del Gedi al Lifaca, che in energicamante restorata ano nall'arriore degli ordini del Gela contra del constanta del presenta del constanta del presenta del presenta del constanta del presenta del presenta del constanta del presenta del

Con l'esito infausto di questa battaglia, che nou successe conforme al disegno che se n'era fatto dai regii , fu eonosciuto il secondo disordine ehe, per imprudenza non minore di quella ehe si usò nel romper la guerra col popolo, fu commesso da loro; perchè mentre li spagnuoli non avevano gente bastevole a terminar l'impresa proposta, o dovevano attendere elle calasse quella del baronaggio, o non principiarla. Ma forse per attribuire Il Duca a se solo (come alcuni vogliono) quella gloria che doveva in simile occasione participarsi coll'arme dei nobili, ruppe intempestivamente la guerra, e pose con tanto pregiudizio del Re in manifesta contingenza il dominio del regno. Se pure a siffatta deliberazione nou si movesso per il sospotto concepito dal popolo, il quale avendo eonosciuta la durezza del Duca in ratificargli le grazie pretese, si era già risoluto di prevenirlo nell'occupazione dei posti. Accortosi finalmente del male, ehe non era per altra eagione, che per l'aecennata, avvenuto, e conoscendo, ehe la fanteria dell'armata reale, unita con le reliquie della soldatesca di leva, che aveva per altri fini ed urgenze della Corona prima della sollevazione assoldata, non era bastevole a domare la resistenza dei popolari, che soccorsi dalla gente dei vicini villaggi di giorno in giorno erescevano, sollecitò con espressi ed iterati corrieri la calata del baronaggio.

Le seiagure però delli spagnnoli non si terminarono colla sola perdita delle Fosse, perchè il popolo avvisato in quel medesimo giorno. che il posto della Dogana era da presidio molto debole eustodito, e considerato il danno ehe di là ricevevano li barcaroli del Molo piceolo, fatta una massa considerabile della più seelta soldatesca che ayesse, l'investi eon tanto valore, che dopo un lungo ed ostinato combattimento, che durò per lo spazio di tre ore continue, con reciproco spargimento di sangue, e con mortalità se non uguale almeno poco maggiore dalla parte degli assalitori, restò finalmente in maniera abbandonato dal regii e fortificato dai popolari, che per infinite sortite. che dopo facessero li spagnuoli per acquistarlo, non esperimentarono se non sempre la fortuna contraria, e partorirono i di loro assalti successi così poco favorevoli, che stanchi dalla perdita di molti soldati che vi perirono, ed instrutti dalla sciagura di Fra Paolo Venato, e di D. Giovanni Casanate, che vi restarono malamente feriti, persero finalmente con gli amici sepolti anco la speranza di conquistarlo. Volsero però i vincitori incalzar gli avversaril sin dentro al posto della Dogana plecola, in eui s'erano ritirati; ma il Toraldo per dar tempo alli spa-

nerale Barone di Batteville interno all'abbandono di quelle pesizioni. -- Vedi il Copecelatro.

gnuoli di ripararsi, diede ordine che per quel giorno non s'impegnassero ad altro cimento.

Impadroniosi il popolo delle Posse del grano, e lieto d'avere ottetuta vittori al tal consegenca, per son espors a nouva zuffa con gli spagnuoli, che già non ignorava elle procursasero di movo assalirle, fece immediatamente di la trasportare quanto frumento v'era riposto nel Palazzo della Vicaria, luogo situato nell'estrema parte della città, e lo tantaissimo dalle trinocre dei regil. Indi avendo da conglio del Toraldo, e dalla esperienza delle perdite fatte nelle invasioni infelioriente tetata, econosciuto quanto finasero dannosi gli assalti a chi il moreva, incominciò auch' esso a trincerarsi contro degli asregauoti akando, alfropporto delle forficiazioni neuchice, rigari sen naffatto inespugnabili, almeno bastevoli ad impedire le sortite degli avversarii.

Il danno però che dalle fortezze, e dall'armata reale ricevevano i popolari , era per non trovarvi alcuna difesa divenuto irreparabile ; perche queile con cannoni di batteria e questa avvicinatasi a tiro di moschetto alle mura, diroccavano gli edificii della elttà con tanto terrore degli abitanti, che non era luogo per lontano che fusse dall'offese, in cui potessero ricovrarsi per sicurezza della salute. Ma per mettere in maggior confusione le cose dei regii , trovossi nondimeno fra tanti mali, chi non solo seppe evitare le rovine che riceveva il popolo dalle artiglierie dei vascelli, ma travagliandoli con danno maggiore, necessitarli a fuggire. Piantati dunque dal popolo einque pezzi di cannoni sonra il torriore del Carmine, luogo che domina tutto quel tratto di mare, che si stende dal porto al Borgo della Madonna del Reto, e altri due presso la Pietra del pesce, incominciò ad infestare talmente l'armata, che avvedutasi della vanità dell'impresa e dell'evidenza della perdita, deliberò, per uon restare inevitabile scopo di tante percosse, di ritirarsi alla larga.

Intanto le terre e le città del regno (eccettanadone alcune poco feell) che seguita la morte di Massaiello, e dopo Fedeione del Principe di Massa al governo dell'arme, parera che avessero deposto il desiderio dello norità, e tornate all'ubbidienza di prima, non così tosto videro rotta la guerra trai regii e popolari, che ad esempio della Metropoli si sollevarono di suoro. Ma percità la maggior parie delle fazioni asguita avenero intorno, o poco distante dalla città di Napoli, nelle viscore della quale originossi la guerra, lo per non partiruni dal centro delle armi, orari por mono dell'armini di centro delle armi, orari posono della princicio lostane, e i uni sucessi potranosi dal saggio lettore argomentare dall'esempio delle vicine. Nelli lunghi regli non mostrarono di teodere ad atto fiae i penaieri del

Do All

popolo, che di scenare per via di violoma, colorita col pretesto di castigare i ribelli, è i richezze dei facoltola, e di dibassere il dominio di coloro che Parevano insino a quel tempo essecitato. Nelli baronali, dove li nollil, non avenano prevaluto per l'autorità dei padroni, che la tenevano assolità, altro non era il fine dei tumultunuti, che di perseguiare il Baroni e loro aderenti, insino a privarili di vita, e di togliere gil abusi da toro per soverebia avarizia tirannicamente introlodi, riptendo la facoltà che s'avenano dai propril sudditi, sotto diversi pretesti, ingiustamente suurpata. È ben vero che in molte parti, dove la boni dei Baroni teneva il vassallaggio obbligato, successero i tunutiti meno perniciosi, onestandoli col desiderio che avenano i popoli di voleri esimere con le forza della armi dalle molte gravezze, che non per servizio del le, ma per saziare l'artidità del Ministri erano state inventute dai regii.

Queste more sollevazioni del regno essendo state prevedute dal Duca, insegnato dall'esporienza delle paszate, introduse prima che fosse presentito dal ribelli nelle piazze di Castellammare e di Pozzuoli un sufficiente presidio, luogli anolo importanti per il soccorsi dei viveri che veniva a ricevere con la comodità del mare la città di Napoli, in caso che durasse la guerra. Con gli altri luoghì e castelli del regno, che non erano di unta considerazione, non voise altris sorte d'armi adoprare, che quellà dell'esortazioni condite con la spennaza di future promese. Ma siccome a quei mali che sono di natura incurabili, i rimedii lenitivi non apportano giovamento, così le piacevolezze usate dal Duca, non fecero apertura negli ainti di chi stava ostitano hella resistenza, non fecero apertura negli ainti di chi stava ostitano hella resistenza.

Il primo Barone, che intorno alla città di Napoli facesse con espresse dimostranze palese lo zelo che aveva del servizio del Re., fu D. Alfonso Piccolomini, figlio del Conte di Celano, e Principe di Valle, il quale radunate a costo del proprio danaro alcune poche genti in riguardo di tanti nemici, esortava il popolo della Torre dell'Annanciata , Înogo non più che tre ore discosto, dalla parte d'oriente, da Napoli , a dichiararsi a devozione della Corona; ma invece di tirarlo a sostenere le ragioni del suo partito, concitarono le sue persuasioni tant' odio nel petto di quelli abitanti, che unitisi con il popolo di Scafati e di Bosco, se gli mossero contro per ammazzarlo. Accortosi D. Alfonso della determinazione di costoro, che di momento in momento si facerano più numerosi, e conoscendo ch'era troppo pericoloso il voler convincere con termini piacevoli, chi non ha altro che la volontà per ragione, ritirossi colle sue genti nel castello della medesima Torre, il quale essendo situato nella riva di mare, non poteva in occasione d'assedio aver sienrezza migliore mentre si fosse avvaluto del beneficio del mare, oltre quella che prometteva la fortezza

del luogo, che non era molto facile ad occuparsi. Il nemico, che anco nelle eogitazioni popolari riteneva qualche lume di ragione acquistato per lungo esercizio nell' uso di pratticare esperienze, per togliere al Principe il beneficio del tempo, che nel fortificarsi poteva qualche giovamento arrecarli , lo strinse di siffatta maniera intorno al castello , che quando avesse risoluto d'abbandonarlo, non era dalla parte di terra senza pericolo la finga. Deliberato dunque di volersi intrepidamente difendere, e di non accrescer fuggendo la riputazione delle armi pemiche che per ogni loco s'andavano con maraviglioso incremento ammassando, incominciò dalle saettiere del castello a prevenir l'assalto degli aggressori, rendendoli con le scariche del moschetto assai più ritenuti nell' inoltrarsi , che non si erano persuasi. Durò nondimeno il combattimento degli noi e degli altri per lo spazio di quattro ore continue con qualche danno dei popolari, i quali per essere esposti alle offese, o non osavano d' avvanzarsi, o conveniva, per ogni picciolo acquisto che avessero tentato, di cimentare con poca speranza la vita.

Era frattanto, per messaggiere spedito dal medesimo Principe, penetrato l'avviso di questo assedio alle orecchie di D. Carlo Capecelatro Duca di Sejano, il quale ritiratosi nel villaggio di S. Anastasia, luogo sei miglia lontano da Napoli, e dieci dall' accennata Torre dell'Annunnunciata, andava ammassando genti per il medesimo fine di servire Sua Maestà. Questi udito il pericolo dell'amico, e desideroso di non esser precorso dagli altri Baroni nel mostrare la finezza di quella fede che doveva al suo Principe naturale, sollecitò con tanta prestezza alcuni cavalieri, che per il medesimo effetto si erano con varie invenzioni partiti da Napoli, e risiedevano in quel contorno, che la mattina seguente montato a cavallo incaminossi al-soccorso. Quei nobili che di nome più celebre partirono col Duca , e degni d'eterna memoria, per aver prima d'ogni altro, e in tempo che stava ancora languendo la fortuna dei regli, esposto le proprie vite, e gli averi per sollevarla, furono D. Luise Minutolo, Colamaria, e Geronimo Pescicello, D. Luise d'Ajala zio del Seiano, Rinaldo Miroballo, D. Gennaro d'Alessandro, e Giovanni Agostino Zattara. Arrivati costoro nel monastero di S. Gennaro che sta nel piano di Palma, si unirono con Ottaviano Medici Principe d' Ottaiano, con fra Giovanbattista Caracciolo Priore di Bari, e Massimino Passaro Barone di Palme. Quivl il Seiano cavata fuorl la lettera del Piccolomini ( cosa che insino a quel punto non aveva palesata ) pubblicò, con ardore corrispondente al desiderio che teneva di eseguirlo, il fine di quella mossa. Fu da quei cavalieri generalmente lodata la generosa risoluzione del Duca, ina considerato il pericolo e le difficoltà, che portava seco l'impresa, essendo non più che 120

uomini, e il nemico con notabil vantaggio superiore di numero, e trincerato in parte in cui non potevano i cavalli facilmente giocare, tentarono di farlo con vive ragioni avvedere, che quel soccorso non era per riuscire se non infruttuoso o temerario; ma ostinatosi il Duca in secondare il suo genio, che non permetteva che lasciasse fuggirsi di mano occasione così gloriosa, ancorchè fusse dal parere di tanti altri convinto, soggiunse, ch' egli era talmente risoluto, o di morire o di soccorrere l'amico, che per qualnaque difficoltà che vi fusse tra mezzo, non era per distrarsi dal suo pensiere. Udita risoluzione così deliberata da quei signori , che per effetto di circospezione e non per eagion di viltà dissentivauo, si risolsero di seguirlo e correr seco una stessa fortuna qualunque si fusse. Ma pervenuti poco men che due miglia lontani dall' assediato castello , s'abbatterono col medesimo Piecolomini, il quale avendo dopo un lungo combattimento fatto ritirare il nemico, e presago del soccorso, che infallibilmente attendeva dal Sciano, s'era mosso per Incontrarlo. Quindi partirono Insieme cd arrivati appena presso alla Torre, approdarono a quella riva due galere mandateli dal Vicerè, con ordine, che imbarcandosi in quelle si conferissero in Napoli ; ma come che uon avevano più di 150 soldati, compresivi quelli del medesimo Piccolomini, e si erano esibitl col Duca di condurne 600, deliberarono differire l'esecuzione di quel precetto, ed aspettare la venuta del Duca di Maddaloui, ehe n'aveva promesso 300. Ma o che s' ingelosisse il popolo dal veder radunati tanti cavalleri in quel castello, ch' era così necessarlo alla città di Napoli per la macina dei frumenti, o che avesse presentita la venuta di Maddaloni (1)

(1) I sospetti dei popolani son crano senza fondamento, imperciscocho noso di Duce di Madaloni con le suo genti stasa per muercro verso Napsii, ma bonanche altri molti haroni del Rogne, comrenui in Montfaisco del Principa Uttira per le pratiche del Compilipero Anticolo Miscolla, vaccasa, alla preferencia del pratiche del Compilipero Anticolo Miscolla, quaesca, alla preferencia con considerativo del propositione del propositi

Unarien per aeriaio di Sua Mustal Cattlelea e per luon governo di delto fedeliziano pupolo, che nestruo Barroe e Tibulto di quasta Regno, in qualti-veglia altra persona di qualvireglia grado, stato e condizione si ria, debita tenere, ac far comitiva di persona erras appresso di esto, a peide o actulo, e nestrana persona di qualvingolia tatto, grado e condizione si sia ardica di accunitre ia tale comitiva, ni pipilar l'arni contra il detto federation popolo di esta Olita e liquo. E per procedere anco ad altre contra l'accunitre di accunitre si fale contra contra di contra della persona popolo di esta Olita e liquo. E per procedere anco ad altre contra l'accunitra di persona persona cano con di contra contra di contra

per mezzo d'alcuni, che professando in apparenza affetto spagnuolo, s'insinuavano trai regii per osservare gli andamenti del partito contrario, incominciò dalla medesima sera a macchinar trattati per assalirli. Tirati dunque (come essi dicevano) alla difesa della causa comune il popolo di Scafati e di Bosco, fece a quattro ore di notte per tutti quei luoghi sonar campane all' arme, ( che queste erano per allora i tamburi dei sollevati ) col disegno di condurre quel corpo di genti , che a tal suono si radunava, ad investirli nella mattina seguente. Udito da quel signori un movimento così grande del popolo, che da tante parti movevasi contro di loro, e certificati con qualche avviso che n'ebbero, che il Maddaloni nou sarchbe comparso nel tempo che richiedeva il bisogno ; si risolsero di non volere rinchiusi tra quelle mura aspettare il nemico, il quale col calore che poteva somministrarli la vicinanza di Napoli e di molti altri villaggi del contorno , li avrebbe facilmente sconfitti. La difficoltà però, che ritardava la esecuzione di questo disegno, era il ritirarsi in qualche Piazza, nella quale, o per fortezza di sito o per gagliardo recinto di mura, potessero sintanto mantenersi su la difesa, che con nuovo nerbo di genti, che da ora in ora aspettavasi, gli fusse permesso di campeggiare. Tra le molte che ve n'erano d'intorno, fu dopo lungo discorso e varii parcri eletta la città di Nola per la migliore e più comoda di tutte, la nobiltà della quale essendo molto namerosa e di autorità non mediocre appresso quel popolo, era probabilmente da loro stimato, che non gli sarebbe proibito l'in-

indennità e beneficio di esso fedelissimo popolo , ci è parso ordinare con roto e parere, et de communi conseasu di quello, conforme per il presente dicemo , ordinamo e comandamo a tutti Baroni , Titolati , ed a quolsiroglia altra persona di qualzivoglia stato, grado e condizione si sia, che non possa tenere ne far comitiva, ne a piedi ne a cavallo, e niuno anco di qualsivoglia stato, grado e condizione si sia ardisea accudire in tal comitiva , ne pinliar le avmi contro detto fedelizzimo popolo, altrimenti li contravenienti si pozzono impune occidere, e l'uccisore debbia godere l'indalto di qualsiroglia delitto insieme con sua comitiva , e pigliare le loro robbe , delle quali la quarta parte si applichi oll'uccisore e l'altre tre parti ad esso fedelissimo popolo. Ed occidendosi il Duca di Maddaloni , oltre alla sopraddetta quorta parte di tutti i suoi beni, se li daranno dippiù ducati discimila da esso fedelissimo popolo, e l'indulto dell'uccisore, compagni e comitiva e di renti altri nominandi dal detto uccisore per qualsivoglia delitto che aressero commesso: e di più ammazzandori D. Giuseppe Mastrillo , all' necisore se li daranno ducati mille, ed anco ommazzandosi Luccio Sarfelice, il Duca di Sciono e li figli di Francesco Antonio Muscettolo, per ognuno di loro se li daranno docati mille, conforme ecc .- Vedi il Conecelatro.

gresso; oltre l'esibizione di D. Giuseppe Mastrillo, e di Luca Cesarini, che s'offersero di volerli accudire con 150 persone. Montati dunque nella medesima notte a cavallo , e indrizzatisi a quella volta non con altra risoluzione, che con quella ch'avevano stabilita, arrivarono sull' ora del mezzo giorno nella soprannarrata Chiesa di S. Gennaro. luogo non più di un'ora di cammino dalla Piazza distante. Ma abattutisi con alcuni preti, che di là si erano poco prima partiti , intesero che sollevatosi il popolo di quella città contro dei nobili e delle persone civili per assicurarsi delle macchine che ordivano a favore dei regli, ne aveva la maggior parte messa in prigione. Questo inopinato accidente riempì di tanto spavento gli animi di quei signori, che confusi tra se medesimi e irresoluti nel prender consiglio, non sapevano in qual luogo portarsi senza evidente pericolo della vita, essendosi con quel soccorso manifestamente scoperti per nemici del popolo , il dominio del quale prevaleva per ogni parte, ed intanto dissimulava il castigo dei nobili , in quanto questi con artificiosa prudenza si fingevano populari. Deliberarono più volte di ritirarsi nella città di Castellammare, ma le difficoltà che insorgevano nel superare i passi del fiume di Sarno, ch' erauo con gran vigilanza dal nemico guardati, l'astrinsero con molta ragione a ritrattarsi. Disperati finalmente da ogni e umano soccorso, e confidati in quello del Cielo, la provvidenza del quale si esperimenta dai mortali quando meno si spern, si divisero fra di loro incaminandosi per varie strade ad arbitrio della fortuna. Il Seiano col Piccolomini guardando il fiume presso la riva del mare ebbero sorte di passar sicuri nella Piazza di Castellamare (1); D. Luise Minutolo dopo varii accidenti capitò nelle sue terre nella provincia di Basllicata : D. Gennaro d'Alessandro, Rinaldo Miroballo, e Giovanni Agostino Zattaro si ritirarono nella terra di Somma, dal popolo della quale impetrarono la vita con l'esborso di 400 ducati: Il principe d'Ottaiano e il Priore Caracciolo passarono, non senza qualche travaglio sofferto per causa dei popolari che ebbero in molte parti alla coda, nella provincia di Ahruzzo.

Questa picciola mossa dei nobili la poco tempo radunata e disfatta,

<sup>(1)</sup> Seguirono il Piccolomini ed il Sciano, scenndo narra il Capecchatro, ancho D. Giovambattiata Ospeco Phiciciti, i fratelli Alensandro ed Almerico Caraciclo, Giovambattiata e Tomanso di Alois, e D. Camillo de Dara con altri lera vassalti segusci. Giunti in Cantellamante i roravano cine eransi cola friligiati, onde critare gli accessi del popolo, il Daca della Regna Camillo Capece Galesta, Giorambattiata Caracciolo, Geronimo Capece, Francesco de Liguori e Benceltos Spinolo.

siccome apportò grandissima riputazione alle cose dei ribelli, così crollò dall' altezza del concetto in che stavano le armi della Corona. Alcune terre e città delle Provincie vicine, ed in particolare le meno lontane dn Napoli , che ernno finorn state in dubbia bilancia sospese in attendere l'esito della metropoli, conosciuta appena dalla fuga di quei cavalieri la debolezza delle forze del nobili, senza verun ritegno d'onore, si scoperscro apertamente fantrici e seguaci del partito del sollevati. Ma chi più d'ogni altra mostrasse in quell'occasione effetti di mnggiore ardimento, furono quelle della Cava, di Nocera, di Sanseverino, di Lauro, e di Nola, i di cui popoli non solo si assicurarono del sospetto dei nobili con levarli l' nrme di mano , ma radunato un grosso corpo di genti , le mandarono sotto diversi capi n militare nella città di Napoli in soccorso dei sollevati. Il Marchese di Lauro però, che osservava con molt' avvertenza gli andamenti del suoi vassulli, e sl era da più segui avveduto, che procuravano segretamente (eccettuandone i nobili, e le persone civili ) d'impatronirsi di quel castello con disegno di fortificarvisi dentro, per avere in occorrenza di qualche sinistro, un luogo di ritirnta : con l'occasione che se n'era la maggior parte, o forse la più sediziosa, passnta nella città di Napoli in aiuto del popolo, mi commise per lettera mandatami insino a Somma per personn sua confidente, che io ritrovando trenta uomini, procurassi d'introdurli in quel eastello prima che fusse occupato da loro. Io in esecuzione dell' ordine ricevuto, m' accinsi immediatamente nll' impresa : ma scoperto il disegno per opera di un prete, il eui nome taccio per degni rispetti, ed intercette nel medesimo tempo alcune lettere del Duca di Maddaloni, con le quali dimandava genti a Mario di Nnrni per servizio del Re; restò questi nell'istessa sera ammazzato dal popolo, e ristretto il Marchese in un picciolo appartamento di quel castello, se ne rese padrone carcerando insieme con esso la Principessa di Torrenova sorella del Principe di Ottainno, la quale si ern ritirata colà per fuggirli, e più s' inviluppò nel tumulti.

Pabbriagrasi fratanto per ordine del Tornido dal popolo di Napoli una marariginosa machina di guerra, la quale dovendo tatta lastricaris di ferro, ed appoggiarsi sopra due ruote proporzionate n tal peso, potera perfezionata che fusse, avriciameri alle trincere dei regil, e senza esporte na doffesa treum coloro al qualti convenira ("e intravri per assalirle. Ma come che i fini del Tornido emno assai diversi da quelli del popo, ne disegnara nitro con la fabrica di quella macchina, che di dar tempo di fortificarsi alli spagnuoli, mdava sotto varil colori prolungando più che ono (forera la periczione di quello artificio, spendo in oltre fratanto, che i popolari consumnado quel poco grano che ave-

vano, fussero finalmente e dal disagio che dovevano per la peouria del vivere patire, e dall'angustia dell'assedio, che fra poco porvi doveva anche dalla parte di terra l'esercito del baronaggio , necessitati di rendersi con vantaggio delli spagnuoli. Per mostrar nondimeoo nelle apparenze esteriori, ch' egli oon era d'affetto spagnuolo, e che non operava se non cose che ridoodavano a beneficio del popolo , ordinò ( e fu pure servizio del Re ) alle geoti venute da Lauro e da Nola, con pretesto di volerle con tale occasione onorare, che andassero ad assalire il posto della Dogana piccola, supponendo, che rintuzzate dal valor di coloro che ne avevano la difesa, dovessero incvitabilmente pagar la pena della loro fellogia, ed instrutti dal danco, non ardissero più di cimentar la vita a simili imprese. Aozi per cattivarsi maggiormeote l'affetto del popolo, con chi pareva che incominciasse a discreditarsi, ed era forse caduto in qualche sospetto, gli dava con artificiose ragioni ad intendere ch'egli noo per altro commetteva gli assalti pericolosi alle geoti stranlere, che per risparmiare il sangue dei patrioti, Alle genti della Cava, Nocera, e Sanseverino commise, che sosteoessero la difesa dei posti che nel quartiere del Saogue di Cristo, luogo presso Porta Medioa, erano stati eretti dai popolari, per reprimere l'impeto dei regii ed impedire le sortite che potessero da quella parte tentare...

Con queste, e con altre affettate dimostrazioni, benchè tal sembianza non avessero la apparenza, si studiava il Toraldo di mantenersi in ottima opinione aporesso dei sollevati e di rimovere daell animi loro il sospetto contro lui concepito. Ma l'esscre stato più d'uoa volta conosciuto per troppo parziale dei nobili, con aver ricusato di castigarli ad istanza dei lazzari, l'aver dissuasi molti combattimenti . in cui figuravasi il popolo di restar vincitore, e l'avere sotto diversi pretesti ritardata l'esecuzione di molte cose proposte, che quantunque in se stesse non fussero lecite erano per tali almeno giudicate dal popolo. lo rendevano generalmente appresso di tutti non meno per diffidente. che per interessato nel partito spagouolo. Egli però, che da molti segni prevedeva i suoi futuri infortunii , e ch'era inevitabile il male, che doveva fra poco avvenirli, andava fra sc stesso ruminando, in che maniera potesse, fuggendo, prevenir le sciagure, che se gli andavano da quei popolari preparando. Si sarebbe il Principe risoluto di passare dalla parte del Re, ma come che non aveva seguaci che l'aderissero, e il dominio che esercitava come capo del popolo, era limitato dall'arbitrio di chi glie l'aveva conceduto, noo ardiva di pratticarlo. Prevalendo finalmente nell'animo suo il timor della morte, ch'era male più certo del pericolo che poteva incootrar nella fuga, tentò, provvedutosi prima di un abito da gesuita, di partir sconosciuto: ma previsto questo disegno da

coloro che, sotto figurato pretesto di corteggiarlo, osservarano i suoi andamenti, segli moltiplicarono immediatamente i guardie; e fui d'anin poi piuttosto in condizione di prigioniero, che in autorità di comadante tenuto; pi opteva l'infelie cavaliere altonianari in occasione di qualche negozio dalla presenza di chi lo guardara, che non fosse sessutio nision alle più infine stanza della sua casa (f).

Egli, che da tal norisì si rese più certo della vigilama che usavano i popolari in castodirlo, con sperana, ma poco sicura, d'incontrare migliore opportunità di tempo, sospese I' esecuzione della partenza. Sollecitando dunque con applicazione più fervida dell'unato la perfezione della principiata macchina di legno per assalire quanto più toto fosse stato possibile le trincere dei regli, e facendo esercitar le milizie sotto diversi capi di valore, per abilitare aggli assalizi si affa-ticava con operazioni più sinocre e men sospettore di cancellare dalla teane i meressione dei conolori il sinistro conectto che tenerano di ini.

Nella mattina seguente, che furono il 16 d'ottobre, ricervince l'ordine dal Principe, si mosse la gente di Lauro e di Nola con tanto ardire valore all'assalto della Dogana piccola, che gli spagmoli avvezzi per l'esperienze passalte a non ricervere se non la prima scarica del popular, ben y'accorsero di non avere in quel giorno a combattere con soldati nesperti, q qualle sesendo versati nel maneggio degli archibugi di artonia, sparavano e ricaricarano con tanta prestezza, che a pena l'orecchie sa-pera con distinzione disceruere le prime salre dalle seconde. Furono modimeno dalla gagliarda resistenza del regit, che con valore degno di quel grido in che stavano sostenuren la difesa, tenuti per qualche tempo lostatni, na risiotula i non perdere l'opinione, nella quale supponevano gli assaltiori di vigene; e desiderosi di segnalarati in quella rima prima hattaglia, che con viva sperane di felle avvenimento era stata intrapresa da loro, si spinsero con impeto così repetition sotto l'trincere dei regii, che aperto un rigaro, che per la bereità del tempo non

(1) Narra il Capecolatro, che i suspetti dei populazi contro il Cenarala Traido grandemente crabbero per le suggestioni di Marcantinoi Brancascio, il quale aspirava al grado di lai; cel interno alla quasi prigionia, di cui fa cenno il Picente, raccotta che il Principe fa aggredio nella propria cua ad al populano Filippo Cantieri seguito da gresta mano di abitatori della Zaratteria edi quella Diretta del presente della Pietra del present. Il obbligarono costero al sucre dal mo palagio ed a aggiili nella contrada detta loggia dei Genoreri, ove presso la chesa di S. Marca della Corta gli venno approcisio nel decenti dello grapo un quale fin i tretta-radico Corta gli venno approcisio nel decenti dello grapo del quello presenta del contrada contrada contrada contrada con della contrada contrada

era ancora ridotto all'ultima perfezione, con la perdita di molti di loro, che parte morirono e parte restarono feriti, si resero padroni del pesto. Prevalendo poi nel petto dei vineitori, dopo la vittoria ottenuta. più l'ingordigia del bottino che l'avidità deil'onore, attesero, in vece di fabbricare nuovi ripari e fortilicarsi nel posto occupato, a sacchezgiar le case degli abitanti , depredando con tanta barbarle gli averi di quei poveri artefici, che il minor male ch'erano indotti a temere. stimavano per sommo beneficio del Cielo il perdere la vita. Gli spagnuoli frattanto, che anco nell'estreme miserie non s'avviliscono, e quanto più sono dalle avversità combattuti tanto più generosi si dimostrano, conosciuto il disordine del nemico, che per assicurarsi delle prede ehe andava facendo, trascurava il beneficio della vittoria, e desiderosi di non perdere l'occasione che con prodiga mano gli offeriva l'ingorda avarizia degli avversarii, ristretti insieme di nuovo, e uniti eon altri fanti, che gli vennero dal castello in soccorso, l'assalirono così d'Improvviso e con tanto valore, che fugandoji con poca fatica insino alle trincere del popolo, si resero di nuovo padroni del posto perduto. Restarono morti in questo combattimento da quindici soldati del popoio, compresovi un tale Andrea Mangone capo della gente di Nola. ed aitri feriti : dalla parte degli spagnuoli non più che sei , oitre li numero dei feriti, che fu poco maggiore.

Fra tanti sanguinosi conflitti, e varie fazioni eseguite, în cui più l'ira che la ragione somministro l'ardimento, non perdettero giammai i popolari il dovuto rispetto al nome reale, ma gridando per tutte le parti, e nell'istesso fervore delle zuffe, Viva Spagna, e morono i mali ministri , si protestavano di non far guerra col Re , e di non riensare qualsivoglia partito d'accordo che gli fosse proposto dai regii. Il Duca però, che senza la deposizione delle armi aveva risoluto di non dare orecebie, ancorchè lecite fossero, alle dimande del popolo, abborriva non meno i trattati cho per tale effetto s'andavano ventilando. che coloro che ardivano di proporli. Desiderava bensì ( e ne fece alcuna pratica) di sospendere con qualche piccola tregua gli atti d'ostilità, affinchè calassero frattanto le armi del baronaggio che non erano molto iontane, ma dal popolo, che ne aveva presentita la mossa e conosceva che i suoi vantaggi consistevano nella prestezza, non gli fu conceduto: anzi preparando le sue milizie all'assalto con applicazione niu sollecita dell'usato, si dispose ad assalire gli spagnuoli prima che con l'nnione delle armi aspettate si rinforzasse di nuove soldatesche l'esercito regio (1).

<sup>(1)</sup> I popolani erano siffattamento determinati a sostenere con le armi la sol-

Fra tanti posti, che tenevano occupati le armi del Re, e che maggior profitto apportasse, guadagnato elie fosse, agl' interessi del popolo. era quello di S. Chiara, perchè essendo più lontano degli altri dal cannone delle fortezze, potevano i sollevati, entrando per quello. penetrar nelle viscere della città, e impadronirs) agevolmente del tutto ( supposto il numeroso seguito di tanti popolani che l' aderivano) senza temere le offese dei castelli che , per l'altezza degli edificii . non potevano impedire i progressi degl' invasori. Considerato dunque dil popolo il vantaggio che poteva ricevere dall'acquisto di quel posto, e conoscendo che senza perdita di molto sangue non era possibile d'ottenerlo, per essere ancora guardato per fianco dalla maggior soldatesca che avessero i regii; s' applico, con travaglio proporzionato alle conseguenze che ne sperava, a tentarne la sorpresa per via di mine. Entrata dunque sotterra per alcuni condotti una gran quantità di guastatori, incominciò d'ordine del Toraldo immediatamente a formar le cave verso il campanile del monastero, assistendo al lavoro con vigilanza Indefessa alcuni capi, ch'erano con l'esperienza degli anni in tal materia versati.

Ma prima che queste mine si riducessero a perfezione, in cui molti giorni di travaglio si spesero, si era glà dagli artefici, a quell'effetto impiegati, dato fine all'accennata macchina di legno, dentro della quale dovevano i popolari, coperti dalle offese nemiche, accostarsi all'assalto. Il popolo, che non aveva altro oggetto che di attaccare le trincere dei regii prima che dal beneficio del tempo gli fossero nuove forze somministrate, deliberò d'eseguirlo nella mattina seguente. Apparso il nuovo giorno, e condotta la galleria (che così mi persuado che possa chiamarsi) nella piazza di San Domenleo, fece in essa entrare il Toraldo una quantità d'uomini armati, conforme alla capacità che teneva : divise in più squadre 300 soldati dei migliori che avesse il popolo, con commissione ai capi che li guidavano, che attaccato che fosse l'assalto, dovessero in conformità delle occorrenze che nascevano, avanzarsi scparatamente al soccorso degli assalitori : collocò immediatamente dietro all'artificio accennato una quantità di guastatori, affinche succedendo felice l'impresa, potessero, spianando i ripari, agevolar l'ingresso al vincitore. Disposte così le cose, si diede con quest'ordine principlo all'assalto. Spinsero contro le trincere dei regii prima di ogni altra cosa la galleria accennata; precedeva, dietro di quella, a due squadre di fanti una mol-

levazione che, onde significare essere essi risoluti a combattere insino alta morte, facevano verentolare sui batuardi del Carmine una bandiera rossa e nera.— Vedi il Capecelatro, titudine di ragazzi, dei quali soleva servirsi il popolo negli assalti per atterrire gli avversaril con lo strepito degli urll e delle grida che nel principio dell'attacco facevano (1): venivano dietro a costoro , con divisione proporzionata alle regole della milizia, le suddette squadre dei fanti, ma talmente coperti sotto al corpo della macchina, che poco o nulla temevauo delle offese dei regii. Avanzatisi finalmente i popolari sotto le trincere nemiche, fu l'aria in un medesimo tempo assordata dallo strepito dei ragazzi, che con le voci pareva che atterrissero il mondo, e dal bombo degli archibugi, che, grandinando tempeste di palle, empivano ogni cosa d'orrore. Si erano però gli assalitori, col riparo della galleria, fatti tanto d'appresso ai posti che difendevano i regli, che dal campanile di S. Chiara, ch' era molto eminente, incominciando a sentire qualche danno, si accorsero della loro imprudenza nell'essersi troppo temerariamente avanzati. Risoluti ad ogni modo di non cedere alla resistenza degli spagnuoli, e di proseguire Il fine di quell'impresa, che gli veniva dai medesimi con ostinato valore contesa, tentarono a viva forza di sciamarri e di pali di spianar la trincera. Gli assaliti quantunque conoscessero ch'era non meno vano il pensiere che temeraria la prova, gelosì ad ogni modo di non permettere che potesse per l'avvenire di tanto ardimento vantarsi il nemico, incominciarono a travagliarlo con alcune granate che per tale effetto tenevano; queste, buttate dai regii dov' era più densa la calca, e rotte dalla veemenza del fuoco, fulminarono tanti frammenti di ferro, che spaventatl gli aggressori dall'orrore di molti soldati che ne restarono feriti, abbandonarono con vergognosa fuga l'assalto, lasciando in preda del vincitore quella macchina istessa che fu con tanto dispendio fabbricata da loro; nella quale avendo gli spagnuoli, che immediatamente uscirono dal posto, attaccato il fuoco, ed ardendosi in vive fiamme a vista dei fuegitivi che non osarono di soccorrerla, gridavano con fastosa iattanza in dispregio dei popolari : avanza popolo mio, avanza : chè queste erano appunto le parole che solevano usarsi da loro nel principio degli assalti.

(1) Questa compagnia di ragarai era al numero di reicento, e di casi servi-mari i popolani ancho rul dar mana oglicaccitii, andando muniti di pece, di fassime, e di lunghe canne. En pure creata, durante quel tumulto, una conguna di preti, che talse per distintivo nan piccal crece di regueto, e di i esi capo usara la image di capitano. Siffatta organizzaziono falsamente si disse favorità del Cardinalo Filomarino Arcivaccoro di Ropeli, mentre per converso fia octubi enzurata e fatta scoigibiere, perché disderevole al sacceltotal ministerio e sendados, siccono in prosiegno dal Fiscente è narrato. — Vedi il Carpectaltre.

Ma se qui nel secondare i disegni del sollevati fu poco prospera la fortuna, assai meno favorevole fu esperimentata dagli spaguoli nell'assalto che diedero al villaggio del Vomero, all'attacco del quale non tanto per desiderio di conquistarlo (ch'era di poca importanza) quanto per fine di saccheggiarlo si spinsero. Siede il Vomero sopra la montagnola di Chiaia non meno d' un picclolo miglio lontano dalla fortezza di S. Eramo, il quale ancorchè non abbia recinto di mnra erano però gl' lngressi, per cui conveniva d'entrarvi, con si grossi ripari barricati dal popolo che non erano, senza qualche spargimento di sangue, facili a superarsi. Ma supposta la poca esperienza e l'inabilità naturale, che avevano nel combattere i difensori, si persuadevano i regii, o che il nemico non ardisse resisterli, o che resistendo, non fusse difficoltoso a fugarlo. Allettati dunque da gnesta credenza (che non era veramente fallace ) si mossero ducento fanti napoletani , che nella rottura della guerra si dichiararono a devozione del Re, ed altri cento spagnuoli a quella volta. Giunti a vista delle trincere nemiche, e ricevuti gli ordini dell' assalto, si spinsero ugualmente per due parti ad investire il nemico, il quale non potendo resistere all'impeto degl' invasori, abbandono dopo una piccola resistenza la difesa dei posti. Aperti i primi ripari, ed ottenuto l'ingresso, s'avanzarono i vincitori con ardimento pari al valore a proseguire il corso della vittoria : ma postisì di nuovo i popolari alla difesa d'un altra trincera, che per effetto di ritirata era poco più addentro delle prime aperture del villaggio stata fabbricata da loro , trovarono maggior resistenza in superare la seconda, che non ebbero nella prima. Adoperandosi con fervore proporzionato all'arduità dell'impresa, e stringendo con assalti iterati da più parti il nemico, con perdita di pochi soldati, se ne resero finalmente padroni. Superati gli ostacoli , ed entrate vittoriose le genti del Re , scorsero senza verun ritegno quasi per tutto il villaggio a guisa di trionfanti. Indi acciecate dall' avidità delle prede, e lusingate dalla speranza d' un fugace e dannoso interesse, si diedero con tanta confusione a saccheggiare il paese, che trascurando ogni legge di guerra, pareva che più tostoda ladroni, che da guerrieri operassero. Avvisati di guesto disordine per mezzo d'alcun fuggitivo i soldati del popolo, e della trascuraggine, che usavano i regii nel depredare, si rimisero insieme di nuovo, e congiuntisi con un corpo di soldatesca che dal Toraldo gli fu con ogni possibil prestezza in soccorso mandato, assalirono con tanto valore, e così d'improvviso la gente del Re, che trovandosi totalmente intricata nel sacco, e stimando affatto impanrite e rotte le milizie del popolo, restò, senza avere ne anco ardimento di volgere la faccia, quasi tutta sconfitta; accettuandone alcuni fanti , che confidati nella celerità delle piante , seppero prevenire il pericolo con la fuga, restando tra morti e prigioni sopra cento uomini con le medesime prede che avevano fatte.

Furnoo in questi medesimi gloral assaltati dalla soldatesca del popolo il posto di S. Maria della Nora e quello della Salnat, che sta sopra porta Medina, il primo con disegno di traragliare da quel monastero col cannone, che forse disegnava di condurvi, non meno la piazza che il baluardo del castello che gli siede all'incontro, ed il secondo con fine, conquistato che finse, d'irnaderi posto di S. Lacia del Monte, che conforme sopra accennadir guardavasi dal Polito: ma siecome da quello fu con la forra della granata respinta, così da questo con la resistenza degli assalti fi ar ibututata.

Queste furono le fazioni più principali , che trai sollevati e spagnuoti seguirono dentro al recito di Napoli. Le albre scaranuzzo e,
giore, che tanto di notte, quanto di giorno successero, siecome per
esserne di lieve momento furono poco dai popolari, e umo dai registimate; così devo persuadermi, che dal cortese lettore non venga aitributio a pigritia della mia penna il tralusciaria. Non dere però trapassare in silenzio l' cononta risoluzione di Ottavio Marchese, il qualessemdo stato eletto per Generale dell' artiglieria del popolo nel medisimo tempo che fu eresto Governatore delle armi il Toraldo, averica;
quando risolutosi di basciaria finse di rivedere i posti, e passò improvvisamente dalla parte del Re (1).

Li popolari però dall'infelicità dei successi di tanti e sintatti assalti intuttilente intrappesi, restarono talmente accertati dei valore dei regii « che risolutti d'allora: in poi di non perder più geute nel cimento dei posti; «è popolaraciono tostilamente alle nine, alla pericazione delle quali con tanta vigilazia: si attete, che ridotte fra pochi giorni a quel termine che si desiderava dal popolo, en fu immediatamente richiesto l'ordine dal Toraldo per farle scoppiare. Il Principe a cui non era caro, che significare le ruine che potenzano acpionare, e premera per servizio "del Re-che i popolari non entra-sero nel quartiere degli spagnoli, per aver motto hen preveduto, che succedendo per avventura l'esito dell' impresa favorevole ( comi 'era, forse da credere ) ne sarebbe inevita-bilmente seguita la perdita del regio, andé con varie ed affettate ra-

<sup>(1)</sup> La condotta tenuta da Ottario Marchece, tanto magnificata dall'Autore, fa hen diversamente considerata, come raccontano il Cap-vedatore da diri scrittori, dal Viserci e da coloro che nostrenvano il partito dei regii: del che fu provanon dubbia l'essere stato egli trattenuto in Castel Nuovo, e poscia imprigionato per lango tempo mel castello dell' Oro e nella torre di S. Vincenzo.

gioni dilatando l'esecuzione del fatto, e procurò, frapponendo talvolta difficoltà rilevanti, di rimpovere da quel pensiere gli animi dei sollevati: ma caduto finalmente la manifesta diffidenza del popolo, e giunto al perlodo dei suoi giorni che lo chiamava non meno a quella del mondo che alla gloria del cielo, gli convenne di cedere non volendo con la repulsa irritare maggiormente lo sdegno di quei che, per privarlo di vita, altro non attendevano per onestar la cagione della sua morte, che il negar la richlesta. Agitato dunque il Toraldo da pensieri così travagliosi, e confuso per non sapere in un medesimo preservar se stesso dal pericolo in cul si vedeva e soccorrere alle cose del Re, che ridotte all'estremo stavano agonizzando, ed in tempo che la fortuna degli spagnuoli, assediati in un angelo della città di Napoli, sospirava quasi senza speranza il perduto dominio del regno; divenuto inconsolabile il suo tormento, affliggevasi di non potere applicarvi il rimedio che una piaga tanto incurabile ricercava. Ma ambizioso finalmente di non denigrare con azione tralignante dagli avi quella gloria, che con larga effusione di sangne era stata da lui in tante guerre acquistata, e per non lasciare alla memoria dei posteri opinione di lui men che onorata. si risolse piuttosto di voler illustrare la sua vita morendo in servizio del Re, che con atto poco onorevole contaminar la sua fede in procnrarc i vantaggi del popolo. Fatto a se dunque venire quell'istesso artigliere che doveva consegnare i barili della polvere per la mina . gli commise segretamente, che empiendo il corpo di mezzo d'arena. o d'altra simigliante materia , ponesse tanta polvere in supplimento, quanta bastasse a coprire la superficie del vaso, affinchè la violenza del fuoco, supposta la poca quantità della munizione che vi era, o non facesse apertura , o cagionasse poca raina. Ubbidi l'articliere all' ordine del Toraldo, e consegnò i barili nell' istessa maniera che gli era stato commesso, avendoli così bene adattati e con tanto artifizio contesti, che l'istesso ingegnere che doveva adoprarli non conobbe l'inganno; ma riposti la notte seguente nelle cave minate, ed attaccatovi il fuoco, si scoperse la trama con l'effetto che seguì contrario al disegno.

Il popolo rimasto dall'avvenimento così poco favorevole affanto deluso, e desideroso di sapere donde era proceduto l'ingauno, fece non meso arrestar l'ingegorer alla cura del quale stara incaricata la mina, che l'artigliere che aveva cossegnato la polvere. Quegli, che con vive ragioni fece conocere al popolo la giustifa della sua causa, fu immediatamente assoluto: questi che era complice con l'autore del delito comuseso, procurò da principio com engolicate discolope di non confessarlo, ma apprestatili poi i meritati tormenti, ed atterrito dalle minacce dci lazzari, che divenuti in quel fatto con ragione inesorabili, gli preparavano per minor male la morte, pubblicò finalmente com'era per appunto il caso seguito. Il Principe, che stava di tutto il successo appieno informato, e già prevedeva ch'era inevitabile il suo male, andaya con somma sollecitudine investigando alcun modo da potersi salvare, ma custodito dalle solite guardie che gli stavano con assidua vigilanza d'intorno, e prevenuto dalla prestezza d'una numerosa turba di popolo, che s'era già mossa per ammazzarlo, fu quasi prima arrestato, che pensasse allo scampo. Si studio nondimeno il Toraldo di mitigare con înfinîte ragioni l'ira dei popolari ; ma siccome questi non crano di ragione capaci, così divenuti implacabili, e risoluti di castigar il suo fallo, altra grazia non conseguirono le suc discolpe da loro, che il concederli tempo di confessar le sue colpe prima della sua morte. Ricevuti dunque i salutari sagramenti dell' anima, e condotto al patibolo, è fama che il Principe, morendo intrepidamente, prima di rendere lo spirito al suo Creatore prorompesse in queste precise parole: Io mi contento morire per servizio di Dio e del mio Re. Questo tragico fine ebbe la vita di D. Francesco Toraldo, cavaliere in vero non meno ammirabile per qualità di costumi che per chiarezza di sangue, e siccome vivendo meritò col valore di consegnire i supremi gradi della milizia, così lasciò, con l'onorata morte che fece, nome di cterna gloria nella memoria dei posteri (1).

(1) Il Principe di Massa Francesco Toraldo, cui toccò di finire la vita cotanto miscramente, fu prode capitano, funzionario distinto, ed amorosissimo della sua famiglia, ma, checche ne dica il Piacente, non può lodarsi per la subdola sua condotta qual comandante supremo delle armi del popolo. Percorso tutt'i gradi della militaro carriera sino a quello di Maestro di Campo Generale nell'armata spagnuola, grandemente segnalandosi nel 1644 in Tarragona la cui Provincia fu da lui valorosamente difesa contro l'esercito franceso. Per la morte di duo fratelli suoi fece ritorno in Napoli, o venne preposto all'ufficio di Consiglicre del Collaterale e di membro del Consiglio di guerra. Pei servigi renduti allo Stato gli fu conferito il Principato di Massa, e si disposò alla vedova del Duca di Castro Pallavicino , Alvina Frezza. Allorche i popolani con violenza pretesero ch'egli accettasse il comando dello loro armi, ricusò dapprima, e non assonti alle insistenze di loro se non quando vi fu indotto da un messaggio inviatogli dal Viceré, e dalle preghiere della consorte, atterrita per le imprecazioni del popolo che a tal rifiuto gridavalo nomico, o minacciosamente ne circondava la dimora. Ei vollo impertanto che di siffatta accettazione si rogasse atto per mano di pubblico notaio, col qualo fosse altrui manifesto e dichiarato dai popolani, che non altro intendevasi con lo armi dei sollevati che propugnaro la causa

Partori la morte del Toraldo effetti così perniciosi e conseguenza tanto pregiudiziall alle cose di Spagna, che posero con evidente pericolo di perdita in dubbia bllancia la possessione del regno ; perchè rimasto il popolo senza capo di guerra, a cui premessero gl'interessi della Corona , caduto assolutamente il dominio nelle mani de' lazzari, che non mostrarono mal altro segno di fedeltà, che l'acclamazione del nudo nome reale, e dipendendo li maneggi più gravi dal consiglio di alcuni ottimati, che conosciuta la sollevata fortuna del popolo e la debolezza delle armi spagnuole, si avevano strappata la maschera della simulazione sino a quel tempo tenuta nel volto, coperto sotto abito castigliano: conseguentemente non potevano per il Re le cose trattate, e risolute da loro se non sempre dannose succedere. Mostrarono i primi indizii di tal sospetto, oltre gli effetti cho se ne videro nella elezione dei nuovi capl di guerra, le diligenze usate dal medesimo Vicerè, il quale appena morto il Toraldo, ch' era l' unica tramontana del suoi pensieri, e da chi era di momento in momento avvisato, andò non meno visitando i posti di propria persona, che introducendo con nuovi ordini soldatesche più confidate a custodirli.

Avendo danque i popolari considerato dopo la morte del Toraldo la natura del principato, che se non è retto dall'autorità di un sovrano, o da poche persone rappresentanti il comune , convien ehc sia molto confuso e poco durabile; la prima deliberazione che facessero dopo la morte del Principe , fu d'eleggere un capo che con supremo comando pigliasse il governo delle armi. Fra molti soggetti, che seguivano il partito del popolo, aspiravano alla consecuzione di questo onore Gennaro Annese capitano del Mercato, e Giuseppe Palombo capitano della Conciarla, i quall per avere maggiore adcrenza degli altri, cessata affatto la pretensione degli emoli, erano giudicati più abili a conseguirlo. Il Palombo essendo persona di costumi pieghevoli, e di civiltà medioere, era non meno acclamato dalla maggior parte del popolo civile , che abborriva essere governato da soggetto plebeo , che dalle genti del suo quartiere , di cui era capo; l' Annese come nato di condizione più bassa, aveva maggior seguito di lui, perchè oltre l'affetto di qualche persona civile male inclinata agli spagnuoli, era anco dalla plebe del Lavinaro e del Mercato, che è parimento di natali vilissima, con mirabile applauso sostenuto. Le ragioni, che militavano dall'una parte e dall'altra, tennero più giorni in trattato il negozio; e se l'elezione doveva fondarsi nel merito dei pretensori, sarebbe infallibilmente

del Re contro il mal governo dei suoi Ministri, e contro le angherie e gli abusi a danno del popolo. — Vodi il Marchere Granito annot, al Diario del Capecelatro. caduta a favor del Palombo, in cui concorrevano senza alcun dubbio qualità così rare, che potevano abilitarlo al grado preteso : ma conosciuto dall'esperienza delle sue operazioni passate per uomo affetto al partito dei regli , prevalse con infinita allegrezza della plebe più bassa la fazione di Annese, eligendo per Capitan Generale dell'arme un uomo talmente alieno dalla devozione del Re, ad onta degli ufficil e delle pratiche, che per distornare simile elezione, furono infruttuosamente fatte dal Duca (1). Però il cordoglio, che maggiormente lacerasse l' animo degli spagnnoli (per essere l' Annese più abile a fabbricar l' archibugio, essendo questo il suo mestiero, che a trattarne il maneggio) fu il conferir la carica di sno Tenente Generale in persona di Marcantonio Brancaccio, cavaliere quanto chiaro per nascimento, altretanto mai veduto dai regil, per aver con poca soddisfazione degli spagnuoli spesa la maggior parte degli anni in servizio della republica di Venezia. Elessero dopo questo per Generale della Cavalleria Francesco Filingerio della Piazza di Nido, cavallere da me conosciuto per tanto geloso della conservazione del proprio onore, e così facile a cimentarsi nei duelli cavallereschi, che non ardisco affermare, se ricevesse tal carica, costretto piuttosto dalla violenza del popolo, che necessitato dalla forza del genio. Il generalato dell' artiglieria , vacato per la fuga di Ottavio Marchese, fu conceduto ad Aniello di Falco, soldato quanto

 Gennaro Annese elette a Capitan Generale del popolo , pubblicò il di seguente , perché fosse riconosciuto nel grado conferitogli , il seguente bando.

## GENNARO ANNESE

GENERALISSIMO DEL PEDELISSIMO POPOLO DELLA CITTA" E REGNO DI NAPOLI.

Elemendos respects pubblici tradinensis a questo fideixino pendo orditis de D. Francesco Tradio Principo di Musas, e di norticolar l'are fisita s'anire la mina futta a Santa Chiera di questa città, dove si sono riduti i memici, oltre le lettre e corrispondense a cattive fine tronestessi torpa, inciation popolo gli ha dato quella sepoltura, che meritana la qualità del contico pen altaceata per un piede nella pubblico piazza del Mercato a tre ore di corpo altaceata per un piede nella pubblico piazza del Mercato a tre ore di note la Nostra Perenos per uno Generalismino. Pentaro ordinismo nestro pena della disprazia di questo feditivarino pendo a tutti di qualirioglia stato, prada, e condisione si ita che colocitano la nostra ordinismo stato pendella vita, a el dia confessione del beni nino alla pranti in terzo grado dei tranyrenori — Dato nella Fortezza Reale del Torrione del Carmine li 22 si Ottobre 1647. più valoroso nel mestiere delle armi, tanto meno costante in conservare la sua fede. Bernardo Spirito, che aveva per addietro con somma sna lode esercitato l'officio di avvocato primarlo nel Tribunale del Regio Consiglio , fu creato Anditor generale dell' esercito. Al governo delle cose civili furono preposte molte persone qualificate del popolo ; però quelle, che sopra d'ogni altro ottenessero la maggioranza, e che avessero suprema autorità nel maneggi che si trattavano, furono Vincenzo d' Andrea , che ebbe la carica di Provveditor generale, Francesco Autonio Scacciavento . Antonio Basso . e Salvatore di Gennaro . dalla vo-Iontà del quali dipendevano tutti gli ordini, e le deliberazioni del popolo. Dall'arbitrio dunque di questo Senato, ch'era non meno per privati interessi che per pravità di genio poco amico del regii, non potevano nascere , se non deliberazioni poco lodevoli , ed affatto contrarle agl' interessi della Corona. Il primo strale che , lanciato dalla fazione del popolo , sentissero li spagnuoli nel petto , furono le perniciose consulte e le persuasioni del Brancaccio; il quale (rimasto dopo la morte del Toraldo assoluto Governatore delle armi dopo l'Annese, che con la medesima consulta di lui non spediva altro che gli ordini ) per dimostrare che la carica a ful commessa non era male impiegata, per secondare i disegni che aveva forse lango tempo coltivati nel seno, e per far conoscere quanto era desideroso di stabilire sopra fondamenti che non crollassero la crescente potenza del popolo, è fama, che un giorno in tal maniera con gli ottimati della città e con i capi delle milizie favellasse. Dopo la perdita del Contado di Barcellona, e quella di Portogallo.

a din1, che se manca ogni attrà lingna che lo patesi, ponono hen pubbileario, facendó fuente o la agrinoso spetacion agli ochi del mondo, le impoverite provincie di questo regno, che gemendo per lungo per tempo stori l'incarco di tanti pesi, elessero con mirabile costava pintatos di mendicare, che di non esser fedell. Dopo per somministrare sussition maggiore alle vatatissime spese, che concentra di fare a non Magestà Cattolica, per mantenere gli eserelli contro del suoi nemici, a persuaziono del Doso di Medina, che allora in suo nome per veravara nel regno, gli fu concesso un donativo di undici milioni de pagarari in sette anni, oltre gli attri che questa fidelissima città di Napoli la più volte gli fece cavare dalle borse degli abitanti per via d'imposizioni non consuste. In récomptosa del nostro svisceratissimo affetto promise il Re d'esimere il regno da tutti gli attri pesi edallorgiamento ordinarii, ed i guo nobbligario, d'uname il settensio preallorgiamento ordinarii, ed i guo nobbligario, d'uname il settensio pre-

origine fondamentale delle nostre miserie, quante gravezze abbiamo sofferto sin ora per servizio del Re, è tanto noto, carissimi citta-

a fisso, allo sborso d'altro denaro : ma ottenuto che ebbe l'intento, n invece di riconoscere con effetti di gratitudine l'amore dei suoi vasa salli , li astrinse , figurando affettata impotenza di mantenerli , ad ala loggiare eserciti intieri. Fu nondimeno, benché contro la forma delle a promesse, questo nuovo travaglio dai sudditi con la medesima tola leranza sofferto, ne per qualunque cagione avrebbero riensato di a sopportarlo maggiore. Venuto il Duca d'Arcos, autore delle nostre sciagure, ehe di presente governa, e non sazio di aver soceorso Or-» bitello con tanto dispendio del regno, richiese da guesta fedelissia ma città un altro milione , figurando , per tirarli al suo fine , nuove urgenze della Corona. La eittà nondimeno con prontezza corrispona dente al bisogno del Re si vide piuttosto precipitare che concorrere alla promessa del pagamento. Per trovare il denaro furono varii e-» spedienti proposti ; ma perchè sempre prevalse la fazione dei nobili, i cui finl non tendono ad altro ebe ad esimere se stessi, ed a rena dere col peso di nuove graverze la depressa fortuna del popolo men a sollevabile : fu da loro tirannicamente conchiuso, che si ponesse la a gabella delli frutti; la quale partorendo finalmente effetti diversi, in camblo di rendere più calamitose le nostre miserie : conforme al a disegno degli autori che la proposero, fu per giusto giudizio del cielo, ehe non volse più lungo tempo dissimulare senza castigo la a rapacità de'Ministri, instrumento fatale della nostra pullulante grandezza; perebè sollevatosi con giusta ragione questo fedelissimo popolo, osò di reprimere l'alterigia del nobili, e seppe con la forza del proprio valore l'esenzione non di una , ma di tutte le gabelle ottenere. Affidato alla giustizia della sua causa, si persuase il popolo che dovessero ratificarsi dal Re tutte le promesse fatte dal Dua ca; ma non così tosto si vide spalleggiato dall'armata reale, che strappatasi la maschera della finzione dal volto, tentò d'indurci con a la forza del cannone alla deposizione delle armi, non meno per desia derio di volere abolire le capitolazioni promesse, che per vendicarsi del nostro ardimento. Iddio per castigare la tirannia dei nostri oppressori , ha talmente finora protetta la nostra lun ocenza , che in vece di secondare il disegno dei regii , che di levare i il sangue, e di usurparsi le nostre sostanze indifferentemente procura no, ne ha tante a forze somministrate contro di loro , che persa ogni speranza di de-» bellarci e ristretti in un plecolo angolo di questa città , penurioso di a tutte le cose da vivere , stanno piuttosto su la difesa , che su gli assalti. Or se in tale stato di cose preme a chi siede al comando delle armi il procurare ogni vantaggio per ingrandirle ed il fuggire ogni male per non abbassarle, io che sono per grazia di questo fedelissimo

» popolo stato eletto al governo delle milizie, sarei ben complice della » fellonia del Toraldo, e meritevole di più severo gastigo, se non pale-» sassi l'eminenza del male che ne sovrasta, e non proponessi l'oppor-» tunità del rimedio che vi bisogna. Mi persnado dunque, carissimi » cittadini, che le armi che abbiamo prese in nostra difesa , non ten-» dano ad altro oggetto, che sia più specificativo delle nostre opera-» zioni, che a quello della quiete; la quale siecome in due modi si può » da noi conseguire, così sarà di mesticri appigliarsi a due soli partiti » che da me si propougono, che saranno la pace , o la guerra. La pri-» ma che deve preferirsi a tutti gl' interessi del mondo, essendo fa-» eile a consegnirsi se vogliasi cedere alle pretensioni dei regil, po-» sposto ogni altro fine di privato disegno dovrebbe volentieri ab-» bracciarsi , perchè verrebbe a godersi un felice e sospirato ripo-» so, senza esponere il sangue e gli averi a nuovi cimenti di guer-» ra , che sono di natura incertissimi. Ma se dalli effetti si vede , che » deposte che avremo queste armi, le promesse fatte dal Duca non » saranno osservate, e coloro che banno fedelmente militato in servi-» zio del popolo, dovranno sotto diversi colori essere severamente pu-» niti , non lodo , che per desiderio di godere il beneficio di una insi-» diosa quiete , tornando sotto l'antica tirannide de Ministri, pieghiamo il collo sotto al giogo odioso di una perpetua schiavitudine, nella » quale se per l'addietro visse questo popolo per suprema mercede » con titolo di fidelissimo , sarà per l'avvenire con il freno di nuove a cittadelle che saranno, per toglierci affatto l'arbitrio, fabbricate dai n regii , infamato eternamente con sordidissimo nome di fellonia : ed n invece di apportar con la guerra che abbiamo fatta sin ora , quala che notabil profitto alle cose di questo regno, cadendo finalmenn te senza speranza di riaverci, fabbricheremo il capestro per noi me-» desimi con il canape della nostra sciocehezza, per non avvalerci n dell' opportunità del tempo che ne istruisce con la prevenzione degli » ostacoli a riparare i mali che ne sovrastavano. La seconda, che è » la guerra, per l'infiniti mali che partorisce, apportando nei cuori on l'istesso nome l'orrore, dovrebbe da noi, come peste danno-» sa da cui tante ruine procedono, eternamente abborrirsi : ma se » la quiete, che si sospira, non può per altro mezzo ottenersi, aven-» do con l'esperienza delle cose passate fattone chiaramente conoscere » il Duca che le sue promesse non hanno altro di dolce per ingannarci, che il melato suono dell' apparenza; io, ancorchè repugni » al pacifico genio di questo popolo, mi persuado, che considerata la nep cessità che ne muove, non sia alcuno di noi a cui sia caro così n di non proseguirla. Supposto dunque, che dobbiamo alla guerra per » minor nostro male appigliarci, fa di mestieri, che prevenendo con » la prestezza la vigilanza dei nostri nemici, provvederci di tutte quelle a cose che sono necessarie per mantenerla, non aspettando, che so-» praffatti dalle armi spagnnole, ed astretti a soccombere ei rimettiamo » all'arbitrio del vincitore. E se per avventura le forze del popolo non sono per se sole bastanti a poterlo esegnire, come in effetto conosco. n ehe non abbiano abilità proporzionata al nostro bisogno: o converrà che rendendoci vinti ricorriamo con poca speranza di perdono alla clemenza del Re, o d' implorare la protezione dei Principi stranieri, » che per abbassare la potenza delle armi spagnuole, non saranno ritrosi nel darci soccorso. Due cose sopra tutte le altre, che premono » si ricercano per l'impiego di una guerra, che sono I danari, e le monizioni da vivere ; delle quali , carissiml eittadlal , quanta penu-» ria ne abbiamo, lo testifichi questo fedelissimo popolo, che lneomino cia a sentirne il disagio non meno pagando il denaro della propria borsa le milizie che servono, che nella valuta del pane che glor-» nalmente cresce di prezzo ; al cui male slecome non trovo rimedio, che possa applicarsi da noi, eosì non conosco il modo da riparare alle nostre sciagure che veggio vicine. Non el allettino i favori della presente fortuna, che ha sin ora con avvenimenti felici secondato i nostri » disegni, perché la potenza del Re , unita con le armi del baronaggio » che poco tarderanno a calare, fatta per nuovi accidenti insuperabile ) fará cambiarli sembianza, ed astretti dall' arme, che cl cingeranno di » fuori , proveremo augustie maggiori di quelle che non sentono eli assediati da nol. È vero che i regii patiscono anche essi di viveri: ma se consideriamo il poco namero degli abitanti, e la comodità del mare che godono, gli sarà molto faeile il supplire al mancamen-» to che ne hanno. Però noi , che slamo dalla necessità costretti di alimentare un popolo numeroso, elle licenziosamente e senza freno a di niuna ragione precipita nei disordini , non so se quei pochi grani a che abbiamo riposti, durando per pochi giorni la guerra, saranno » bastevoli a mantenerei. Aggiungo, che perseverando tuttavia i po-» poli della Puglia nell'antica devozione alla Corona, saranno per » ordine del Preside, che risiede iu quella provincia, tolte tutte le s tratte dei grani, che qui per l'addietro solevansi con le solite vetture ocondurre. Ma supposto, che di ciò si abbia penuria, e che la nostra piustizia faccia piovere i viveri dal ciclo, ditemi da quale erarlo, da qual Perù sarà somministrato il danaro per soddisfare le soldatesche on gli officiali di guerra? i quali una sola volta che non riceveranan i meritati stipendii delle loro fatlehe, o s'ammutineranno contro a di noi, o macchineranno tradimenti in servizio dei regii; I quali intea2 dendo da perfidi rapportatori lo stato delle nostre miserie, procure-2 ranno con allettamenti di vaste speranze di tirare al partito della Co-

rona i capi del nostro esercito. Prevedendo io dunque, carissimi s compatriotti, da tante difficoltà che rilevano, e possono infiniti mali

3 compatriotti, da tante difficoltà che rilevano, e possono infiniti mali 3 produrre, quanto sia malagevole il proseguir la guerra senza le 3 debite provvisioni che si ricercano; e considerando quanto assai peg-

s gio sia l'applicarsi alla pace con indubitata certezza che gli spa-

s guioli non siano per osservare le concessioni che ne promettono, i direi, che prima che il nostro male divenga per nostra imprudenza

del tuto incurabile, si ricorra ad alcun Principe stranlero, che possa
 con le armi non meno intraprendere la nostra difesa, che la prote-

3 con le armi non meno intraprendere la nostra difesa, che la prote-2 zione di questo regno. E perchè sono più tosto presenti che vicine 3 le sciagure ed i disagi, che dobbiamo indubitatamente temere, e

o troppo lontani gli aluti che potrebbero venire in nostro soccorso, conciuderò, o che si rompano gl'indugi in procurario, o si ricorra, senza

> perder più tempo, alla clemenza dei regii. >

Queste esortazioni del Brancaccio; proferite con ardore proporzionato al sentimento del cuore ch' era affatto alieno dal servizio del Re. non è possibile a credere quanto ardimento somministrassero alla fazione del popolo, il quale essendo per infiniti misfatti colpevole di molti supplicii , e sublimato per mezzo delle uccisioni e delle rapine al fastigio delle grandezze, altro non bramava, per non caderne, che di prolungare il moto delle armi, e partirsi dalla dovuta ubbidienza della Corona, onestandone la cagione con l'occasione proposta. Dimenticatisi dunque di quella fede professata da loro tanti anni , e divenuti non d'altri , che di se stessi fedeli, il primo atto di fellonia che commettessero i popolari contro del Re Cattolico, fu il mandar fuori un manifesto (1) nel quale propalandosi gli aggravii ricevuti dai Ministri spagnuoli, ed in particolare dal Duca di Arcos , per li quali s' inducevano a ribellarsi , s' invitavano tutti li Principi d'Enropa a pigliar la difesa della loro causa. Fecero nel medesimo tempo per via di Lorenzo Tonti, che allora risiedeva in Roma, in nome del popolo intendere al Marchese di Fontane ambasciatore di Francia appresso al Pontefice, le deliberazioni fatte da loro , ricercandolo di aiuto e di protezione , ma sopra tutto d'un capo, al quale potessero sicuramente commettere il governo delle armi. L'ambasciatore promise con ogni prontezza l'impiego di tutte le forze del suo Re, e la protezione che desideravano : ma perchè non sapeva per allora chi mandarli per capo con quella celerità che richiedeva il bi-

<sup>(1)</sup> Tale manifesto, semplicemente accennato dall'Autore, vien da noi interamente riportato in fine di questo Secondo Libro.

sogno del popolo , ed era troppo lostano il voleme aspettare la zisoluzione da Francia, al cil Re convenita parteciparto, fu deliberato dalla consulta della nazione francese, che via i mandasse il Duen di Ghisa, che in quel tempo trattenevasi in Roma per invuidiare il matrimonio, ch' era qualche anno prima tra lui e la moglie con poca soddisfazione seruito.

Nel medesimo tempo che pubblicossì il manifesto, e che simili maneggi si trattavano in Roma, il popolo essendo di vantaggio provveduto di fanteria, creò venti capitani di cavalli, commettendoli, che con ogni prestezza ne assoldassero il maggior numero che fusse possibile. stante il bisogno che teneva di cacciarli in campagna contro la cavalleria del baronaggio, che già incominciava in qualche luogo a farsi sentire. Fece immediatamente chiudere tutti gl'ingressi dei borghi della città, presidiandoli delle più stimate soldatesche che avesse. Introdusse molte quantità di biade, ed altre poche munizioni da vivere, che gli furono benche mal volontieri dalle vicine terre concesse. Esortò con messaggieri a posta spediti tutte le provincie del regno a sostenere, conforme avevano incominciato con le armi, la difesa della causa comune. E risoluto finalmente di non piegar più l'orecchio a trattati di pace , fece tutti quelli apparecchi , e si provvide di tutte quelle cose (conforme dall' opportunità di quel tempo gli fu conceduto) che petevano per una lunga ed ostinata guerra servire.

Da questa risolnta deliberazione del popolo, dalla vigitanza che usava in provvedersi non meno delle cose presenti che delle future, dalla felicità del successi , che cagionarono molti assalti che diede , e dalle voci , che già si andavano tacitamente spargendo della protezione di Francia , era talmente declinata l'opinione dell' arma spagnuola , che tanto dentro della città quanto di fuori non si trovava chi ardisse, non dico operare ma di parlare in servizio del Re. La pregiata condizione dei nobili, che per uso e per legge era tanto ammirata dal mondo, depressa dalla potenza del popolo e ridotta in quel tempo all'estremo. era il peggiore dei mali che affliggesse coloro che vivevano in opinione dei regii. Li più facoltosi , che per desio di conservar le ricchezze . o per effetto di secondare il pacifico genio della natura , amavano la quiete, o erano per somma mercede costretti a pagar le soldatesche che militavano in servizio del popolo , o per estrema avidità d'impadronirsi degli averi che possedevano miseramente decapitati. Gli altri. che per difetto di povertà non sostenevano il peso delle milizie, o conveniva che, prendendo le armi segnissero la medesima fortuna dei sollevati, o vivendo per sicurezza del popolo sotto vigilante custodia ristretti , soggiacere alle leggi di coloro , che ottennero nascendo , per somma grazia dalla natura, di vivere sotto l'arbitro dei nobili, per arvalersi di quel patrocialo nelle varie occorrenzo. La fuga, a delle varie occorrenzo. La fuga, a delle varie occorrenzo. La fuga, a della salute, a chi se me fusa per aventitura servito, altro non arracevan in vece di scampo che la certezza del male che maggiormente teneva; prochè non era che la certezza del male che maggiormente teneva; prochè non era che terra, n'el longo, in cui capitando non fusse dagli aderenti del pote, che per ogni parte incodavano, o severamente punito, o senza pictà ritientato.

Il pin notabile incomolo, che l' Avaios apportasse per allora all'i ribelli della metropoli, ful la glietti il beneficio delle acque, e la comodità delli molini; perchè rotti gli argini di un picciolo fiumicello, che poco lontano dall'accennata città dell'Acerra passava, lo ritores dall'ordinario cammino, ed itonado con la diversione del corso le patiodi di quelle campagne. Restavano nuodimeno in pici alcuni altrimolini che macinavano con la calata delle acque che passavano per Poggioreale luogo mezzo miglio discosto dalle mura di Napoli: ma parendo alla generostia del Principe, che restasse troppo offesa la riputazione del suo valore, nel lasciar godere al popolo così pacticamente e senza contrasto veruno il beneficio di quell'acqua, si portiuna mattina con tanta prestezza ed ardire sopra quel luogo, che adtuata di molti ribelli che lo guandavano, ed uccidendose alcuni che gli opposero, conseguì con estremo terrore del popolo il branato fine di quella mossa.

Travagliata dunque la città di Napoli dalle continuo scorrerie delle genti del Principe, e priva della comodità dell'acqua tanto necessaria per la macina dei frumenti, ancorchè le restassero i molini della Torre dell'Annunziata, fece di ordine dell'Annese carcerare la sorella dell'Avalos monaca nel monastero di S. Gaudioso, facendo intendero al Principe, che se non restituiva al popolo l'uso delle acque l'avrebbe indubitatamente fatta morire; ma siccome il Principe era più zeloso del servizio del Re che del proprio interesse, così non diede orecchie alle minacce del popolo; il quale picgatosi poi ad istanza del Cardinale Arcivescovo non ebbe altro effetto la minacciata vendetta (1). Tentò nondimeno, per evitare gli altri mali che poteva cagionare la vicinanza di un nemico così valoroso, di sorprendere, nascendo qualche occasione opportuna, l'accennata città dell'Acerra. Ma mentre procurava di mettere in esecuzione il disegno, e ricercava i mezzi proporzionati alla consecuzione del fine deliberato, avvenne che alcuni del popolo di Casalonovo mal soddisfatti del governo dei regii fecero intendere all'Annese, che il Principe lasciata con poco presidio la Piazza. se ne era partito per affari che ritardavano necessarlamente il ritorno. Udito ciò dall'Annesc, che stava vigilantissimo in procurare gli avanzamenti del popolo , per non perdere l'opportunità che gli porgeva la lontananza dell' Avalos, vi spedi immediatamente un grosso di centocingnanta cavalli. Ma pervennto lo avviso delle mosse di costoro alle orecchie di D. Giuseppe Mastrillo, che in difetto del Principe cra rimasto al governo di quella Piazza, cacciò fuori dal recinto una squadra di trenta uomini a piedi, e fattili appiattare dietro ad un piccolo ponticello, per il quale doveva la cavalleria nemica necessariamente passare, fermossi con essi attendendone la venuta, Comparso non molto dappoi il nemico, ed arrivato appunto dove era l'imboscata dei regii , fu così d'improvviso , e da tante archibugiate assalito , che volgendo con estrema vergogna le spalle, si pose vilissimamente a fuggire, lasciando sopra sette cavalli, ed alcuni soldati feriti in preda del

<sup>(1)</sup> Sicome racconta il Capectaire nel uno Diario, non una nui ne sorcile dell'Assia, Principe di Mentagraditi, eserceria quella occasione gravissimi periocii. Enno desso di cit gioranile e di avvecante aspetto, ed i popolari deliberato avvenuo di rappite del chiastro, condurio al Merculo, visitate de uccioni. El nel nel conserbo certamente edoplorabilenne avvenuto, so le parole autoriori e modenti del canassiso. Di comor Quaratta viscario del Cardinale Arciverocivo, e del Cardinale atomo, propragginati con atri notabili nel trago, non fiscaro tatte di cardinale del cardinale conservatori del cardinale del cardinale del cardinale contanto sarriaga accomo, perche giorandosi del rispetto prefessatogii dal popolo per la na santa vita, e depeniul'i analo del della porta del monastro, protesto di voter prima marire per nano degli ammutinati sunicide tellerare che il chiotto si apris-per nano degli ammutinati sunicide tellerare che il chiotto si apris-per nano degli ammutinati sunicide tellerare che il chiotto si apris-per nano degli ammutinati sunicide tellerare che il chiotto si apris-per mono degli ammutinati sunicide tellerare che il chiotto si apris-per mono degli ammutinati sunicide tellerare che il chiotto si apris-per mono degli ammutinati sunicide tellerare che il chiotto si apris-per mono degli ammutinati sunicide tellerare che il chiotto si apris-per mono degli ammutinati sunicide allerare che il chiotto si apris-per mono degli ammutinati sunicide allerare che il chiotto si apris-per mono degli ammutinati sunicide del calcerare.

viacitore. Ritornato due giorni dopo il Priucipe nella Piazza, ed inteso che la mossa della cavalleria del popolo era stata macchinata dalle genti di Casalnuovo, ordinò che in pena del tradimento fusse saccheggiato dai suoi soldati.

Ma se da questa parte si andavano ogni giorno le armi del Re con felici progressi avvanzando, non erano meno favorevoli quelli che si facevano da D. Pietro Carafa Governatore di quell'arme, dal Duca di Sciano, dal Duca della Regina, da D. Alfonso Piccolomini, e da molti altri cavalieri della tenuta di Castellammare. Costoro si erapo ritirati in quella Piazza non meno per assicurarsi delle persecuzioni dei popolari, che da pertutto inondavano, che per attendere la venuta dei confederati, coi quali disegnavano di uscire in campagna. Ma essendo indugiato più che non si erano persuasi lo arrivo del baronaggio, incominciarono dopo non molti giorni, travagliati dalle armi del popolo, allora affatto padrone della campagna, a sentire le angustie ed i soliti patimenti dell'assedio; nè si sostentavano con altro grano, che con quello, cho loro per la via del mare somministrava la città di Napoli. Ad ogni modo sarebbe stato assai tollerabile il disagio che pativano, quando il popolo non si fosse impadronito della terra di Gragnano, luogo non più che due miglia lontano dalla Piazza, perchè oltre che di colà con le continue scorrerle infestavano gli abitatori e depredavano gli animali di quelle campagne, minacciavano aneora di levar le acque delli molini, che non meno servivano a macinare li grani per sostentamento di quel presidio, che per li spagnuoli che stavano in Napoli. Travagliati dunque gli assediati da tanti dissaggi , e caduti dalla speranza di ricevere alcun soccorso dal Duca , a chi lo avevano più di una volta infruttuosamente richiesto; ne potendo soffrire che gente, nata tra le selve per la coltura dei campi ed avvezza alle rapine, osasse di tener ristretti tra i piccoli confini di un breve ricinto di mura spiriti così guerrieri ed animi così generosi ; si risolsero uscire dalla piazza, e prevenendo la mossa del nemico, che minacciava di stringere lo assedio, incontrarlo in un medesimo tempo ed assalirlo dentro li proprii ripari : risoluzione in vero non meno ardimentosa che temeraria, perchè le soldatesche del popolo, che facevano piazza d'armi a Gragnano, trapassavano il numero di settcecnto uomini, e quelle dei regii non arrivavano a questo, tra fanteria e cavalli. Ma comecche la giustizia sempre prevale, e gli audaci sono spesso dalla fortnna aiutati, la impresa partori fine assai più favorevole che non si avevano i medesimi regii figurato. Usciti dunque dalla città sessanta uomini a piedi in quattro squadre divisi, e trenta cavalli, penetrarono con tanto silenzio e con tanta prestezza sopra li ribelli, che trovatisi immersi fra i giuochi e le crapule, e ad ogni altrn eosa applicati che alla difesa, furono da tanto spavento sorpresi, che non è possibile a credersi con quanta confusione e disordine si ponessero in fuga, e si laseiassero senza alcun nlto di resistenza rompere e perseguitare dai regii; i quali incalzandoli da ogni parte, con lo strepito degli archibugi, con il terror delle voci, e con il suono delle trombe che da varie parti fecero artificiosamente toccare, si avvilirono in maniera, che supponendo di essere assaliti dalle armi di un esercilo intiero, nè ben assicurati di salvarsi fuggendo, buttarono persino alle armi, per essere più spediti nel corso. Ad alcuni, che non ebbero tanta fidanza nella velocità delle piante, o convenne, con far debole ostacolo, morire, o di rendersi a discrezione del vincitore. Restarono in questa fazione morti dodici soldali del popolo, e trentacinque prigioni : dalla parte del Re resiò ferito di archibugiata nella gamba Vincenzo Capece cavaliere della Piazza di Capua : però quello che npporto maggior meraviglia, fu nell' entrar della Piazza, nella quale si videro più prigionieri, che trionfanti tornarne (1).

Con il calore di questa sconfina così clamorosa acquistarono tanio grande opinione la armi del Re in quelle pura; che la città di Leitera, l'sistesso Graganno, e molte altre terriccituole, che sino a quel tempe averno seguito la fortuna del popolo, ai dichiaranono immediatamente a devozione della Corona. Però tra gli acquisti che fecero i regit di maggior consequenas per le cose di quella guerra, e per l'asseido della città d'i Napolfi n' l'impadronirsi della Torre di Scafati; la quale essendo situata in mezzo al fiune di Sarno, y centra consequencemente ad impedire il passaggio a tutti coloro, che per la via di Salerio conducevano animali, o altra cosa necessaria da vivere nella città di Napoli e sessodo tanto prodoco quel fiune, che non poteva per altra parte guadarsi, e che per il ponte, che stava sotto alla medesima Torre. Faltasseu dauque padroni, e di introductori un presidio di

<sup>(</sup>I) în questa fazione consbatata nella piara del Trione in Gragano, e nella quale rimane morti dictare Seramo di Necera conductive dei solivrati, el-bero parte, olive dei cavalieri indicati dall'autore, anche D. Gio. Bultint Gere Fisicello, D. Ceamilo Marco, i franteli falberico ed Alexandro Caraceciolo, D. Camillo de Dura, Francesco, Nicolo, o Ceara de Olganos, Renectelo Spinola, Tomanos e Gio. Battist d'Alois, o de Gromino Ca-pecc — Conquistaranon i vinciteri molto armi da fusco e tre bandiere; una nera e de rosse, an facroso poco generori ana sussi credici coi vinti, avendo fatto marzare il suso a dodici tra i priginnieri che più saldi eransi mostrati nella di-fica — Vesi il Geoperalaro.

40 spagnuoli incominciarono a godere il beneficio di tntte quelle cam- . pagne, che si stendono tra la città di Castellammare, e la medesima Torre, dove oltre la lunghezza, che abbraccia quattro miglia di spazio, si dilatavano ancora non meno di un'altra lega verso il paese nemico dalla parte di Nocera. L' incomodità però che dalla perdita di questa Torre sentivano coloro che abitavano nella parte orientale del fiume, affliggeva non solo la città di Napoli, che veniva per tal cagione a provare i disagi della penuria, ma anco i popoli di quella comarca, ai quali era dai regii presidii impedito il passaggio delle condotte; e consequentemente perduta l'occasione del traffico e del commercio, che avevano con i ribelli di Napoli, o conveniva, che gli animali e le mercanzie fatte da loro non trovassero smaltimento, o lasciarli per quelle campagne all'arbitrio dei predatori. Per evitare questo male, che era a tutte le terre e città della provincia di Principato Citra di nocumento notabile, éssendo più di ogni altra del regno feracissima di vaccine e di porcl : si mossero molti popoli di quel contorno per venire a riacquistarla di nuovo. Quelli però, che mostrarono maggiore applicazione degli altri in proseguire questa impresa furono le genti di Nocera, della Cava, di S. Severino, e delle vicine contrade di Salerno ; le quali, fatta una massa di mille e più uomini armati e divisi sotto la condotta di varii capi, uno dei quali fu un tale Ippolito della Pastena, che oltre i pedoni che lo seguirono vi andò con una compagnia di 40 cavalli, pigliarono di nuovo Scafati, ed assediarono con mirabile strettezza la Torre. Ma venuto immediatamente l'avviso di questo assedio all'orecchio del Carafa , spedi 130 cavalli con tanta prestezza in soccorso degli assediati, che non diede ueanco tempo di trincerarsi al nemico, commettendoli che dovessero in ogni modo investirlo ; l'esercito del quale essendo composto di gente collettizia ed alloggiato in piannra dove facilmente potevano caracollare i cavalli, supponeva D. Pietro che non ardisse di resistere al valore dei regii benchè fussero pochi, e conseguentemente se no prometteva indubitata vittoria. Il successo della battaglia non fu dissimile al disegno del comandante ; perchè assaltando i regii con il solito ardimento le genti del popolo, e quelle usando la solita viltà naturale in faggire, restarono prima sconfitte che combattute. I popoli di Bosco e della Torre dell' Annunziata, ebbero in quel conflitto maggior ventura degli altri, perché trovandosi dalla parte occidentale del fiume, gli fu concesso vantaggio da ritirarsi prima di veder la faccia degli avversarii. Ma è pure gran maraviglia, che in un corpo di esercito così numeroso, e composto di gente che si era per qualche tempo avvezzata almeno per le campagne al maneggio delle armi; non si trovasse un solo, che ardisse di far piccolo ostacolo all' assalto del regii, che per essere in un' aperta pianura erano molto bene osservati quanto fussero inferiori di numero. Solamente Ippolito della Pastena, il qualc, incontratosi con il Duca della Reglna, che spintosi in traccia dei fuggitivi ritornava dalle tenute di Nocera terso la Torre, essendogli dimandato chi vira? rispose: la morte; ma poi non corrisposero gli effetti della mano all' ardir della lingua, perchè sparate in quel medesimo tempo alcune archibugiate contro degli invasori, rivolse fuggendo immediatamente le spalle. Fu nondimeno per lungo tratto seguito dalla cavalleria del Duca ; ma conosciuto finalmente che era vano il seguirlo, e che troppo si allontanava dall' altre truppe dei regii, che fugato iu tutto il nemico si erano già ridotte intorno alla Torre per ritirarsi , venne anche ella i dopo averlo per qualche spazio seguito, ad unirsi con le altre. Restarono in questa fazione sopra sessanta soldati del popolo . tra morti e feriti , ed altrettanti prigioni , trai quali alcuni di casa Pagano nobili di Nocera.

Nel medesimo tempo, che il Principe di Montesarchio occupò la città d'Acerra, calarono e si feccro padroni di Aversa il Duca di Maddaloni con 400 uomini , D. Ferdinando Caracciolo Duca di Castel di Sangro, Fra Gio. Battista suo Fratello Priore di Bari, ed Ottavio Medici Principe di Ottaiano con altri 600, A questi si uni poco dono la gente di Gio. Battista Carafa Duca di Elsi , e Barone di Campobasso, del Marchese del Vinghiaturo, e quella del Montalvo Marchese di S. Giuliano, e di molti altri Baroni di quella Provincia. Costoro impadronitisi della città, e fortificato il castello principiarono ad infestare con continue scorrerie tutte quelle campagne insino a Capodichino, luogo non più che un lungo miglio lontano da Napoli, uccidendo indifferentemente qualsisia che viveva sotto quello specioso nome di popolare o di ribelle , depredando bovi , vaccine , cavalli, e ciò che di grossa o mediocre valuta gli fusse venuto in potere. Ma chi più di ogni altra terra provasse il furor di quest'arma per invecchiate cagioni incrudelita, fu quella di Melito ; la quale da D. Lacelo Sanfelice figlio del morto Gianscrio, e da Gennaro Muscettola in vendetta delle offese, che avevano da quel popolo ricevute prima che si rompesse la guerra, fu arsa e saccheggiata in maniera che ne anco fu perdonato alle proprie vesti che le donne portavano addosso.

Perduio dunque la un medesimo tempo il heneficio della strada di Aversa (che siede verso tramontana e ponente) per dore venivano innumerabili quantità di vaecine, oltre i grani o le biade, che gli somministrarano i nassari di quelle campagne; rotto il commercio della ria di Puglia, che era in Arellino guardata da quel Principe, e nell'A-

cerra dell'Avalos, ed impedito il passaggio della provincia di Salerno dal presidio della Torre di Scafati , Incominciava la città di Napoli a sentire gl' incomodi e la stanchezza dell' assedio. La carne sì era sino a quel tempo venduta a ragione di sei grana al rotolo, incominciò a vendersi a due carlini, ed era di pessima condizione: il prezzo del pane si alterò in maniera, che la palata che soleva vendersi grana 4 valeva sedici, il cacio, le provature, i salaml, ed ogni altra cosa spettante all' uso necessario del vitto, insino alle legna, si vendevano a prezzo lnestimabile; perchè oltre che non si potevano lntrodurre di fuori per tema delli regii scorritori che battevano le strade, quei pochi che ne avevano l bottegarl della città, sl erano già smaltiti a prezzo vilissimo, per non incorrere nella disgrazia del popolo, il quale stimandosi per il troppo numero insuperabile aveva in materia di grassa sempre segulto i vestigii di Masanlello, Abbondaya, in tanta penuria, dei vini solamente ; perchè essendone stata fertilissima quella stagione, ne era dai paesi di quelle vicine campagne continuamente portato nella città.

Rendeva maggiormente Inconsolabile le afflizioni della città ribelle il sinistro avviso dell' infelice avvenimento che ebbero le armi del popolo nella provincia di Puglia; nelle cui parti essendo calato per ordine dell'Annese la gente di Ariano seguita da 2000 uomini della provincia di Principato Ultra, con disegno d'impadronirsi del grano di Foggia e trasmetterio in Napoli, fu dal Conte di Conversano, che veniva in Terra di Lavoro ad unirsi con le armi dei baronaggio, e ne aveva presentita la mossa, assaltata così d'improvviso e con tanto valore, che supposto il vantaggio del luogo dove egli imboscossi, ed il disordine che usarono li popolari nel marciare, restarono tutti coloro che erano di vanguardia, trucidati dai regii, senza un minimo segno di resistenza. Gli altri ammaestrati dalla strage degli uccisl. e dall' imminenza del pericolo atterriti, non osarono di provar l'ira del Conte con la difesa; ma datisi vilmente a fuggire, evitarono quel male, che forse mostrando la fronte, sarebbe per avventura stato inevitabile ; però infestati dal vincitore alla coda , non fu senza perdita la finga. È fama, che in questo conflitto restassero tra morti e prigioni sopra 400 nomini del popolo. Con la felicità di questo successo inoltrossi l' Acquaviva sotto le mura della città di Ariano, che tuttavia persisteva nella devozione del popolo, e la costrinse a tornare con ottlme condizioni sotto l'ubbidienza reale; dentro la quale, perchè era situata in sito fortissimo, conforme dirò disotto, Gio, Vincenzo Strambone Duca di Salsa e Preside di quella Provincia si conferì con il seguito di molti cavalieri, e la mantenne per la Corona insino all'ultimo spirito della sua vita.

Erano în questo mezzo arrivati nella città di Aversa, stabilità in quel tempo per Piazza d'arme dei realisti, il Marchese del Vasto, ed il Duca d'Andria; questi con un corpo di 300 cavalli e 400 fauti, provveduti non meno di munizioni da guerra; che di biade, e di un ricco bagaelli e, e quegli con altri 600, la maggior parte a cavallo.

Infanto il Principe di Montesarchio, che sin dal principio aveva aspirato alla sorpresa di Marigliano, la quale essendo terra di piccolo circuito, e situata su la strada maestra di Puglia, nè più che duc oro di cammino discosta da Napoli verso oriente, cra di gran conseguenza per le cose del Re : vedendosi ora spalleggiato da tanti Baroni , incominciò a porre in effetto li suoi disegni; persuadendosi che con la cadata di questa Piazza, dovesse ancora inevitabilmente cadere nelle sue mani quella di Nola; nella quale essendo gran numero di nobili e di persone civili inclinati al partito della Corona, cra pubblicamente creduto, che introdotte che fossero le armi del Re in Marigliano, il popolo di Nola vedendo cresciute le forze dei regii e depressa la potenza dei snoi seguaci, o l'avrebbe spontancamente chiamato, o non si sarebbe difeso. Tra gli altri soldati , che servivano il Principe in quella guerra , vi erano alcuni della medesima Piazza di Marigliano , i quali seguendo il partito reale, si erano, fuggendo la tirannide del popolo, ricoverati appresso dell' Avalos, al quale avevano più volte offerto con la intelligenza che tenevano dei loro aderenti in quella terra, di porla in tempo di potte, e senza verun ostacolo dei nemici, nelle sue mani, Lusingato dunque il Principe dalle incessanti offerte che costoro tante volte gli fecero, si condusse una notte con 150 cavalli sotto le mura di quella Piazza: ma mentre stava attendendo alcun motivo dalla parte di dentro, fu dalle guardie, che continuamente vigilavano su la muraglia, in un medesimo tempo scoperto e dato allarme. Ed egli vedendosi fallito il disegno partissi , salutato dai terrazzani con qualche tiro di moschetto alla coda.

Ma se il Principe qui non abbe fortuna di secondare i suoi generosi disegni, la cosobbe nondimeno favverelo nell'impresa di Caivano, terra non più che otto miglia lontana da Napoli dalla parte di tramontana, e di molta consideratione; e perchè oltre ch' era cirrondata da forte munagita, servira per impedire la condotta dei viveri al nemico, e per dari imano con la città dell' Acerra che le stava a levante, e o per dari mano con la città dell' Acerra che le stava a levante, e on alvera che quattro miglia da l'una o dall'alira discosta. Condottosi dunque con 130 cavalli, e con alcuni pochi fanti di battaglione sotto al recinto di quella Pizza, si studiò prima che facesse altro atto di ostilità di tirarla per via di tratuo glat dereccione del Rie; ma trovato non meno riveso e ripugnature

nel rendersi, che risoluto ed ostinato quel popolo alla difesa, si accinea all'invasione del borgo, che per essere aperto, non trovirisistenza in occuparlo. Quivi fatti arrestare alcuni del migliori cittadini che se non si disponevano a cedere immediatamente la Pinzza anelle sue mani, era egli risoluto di castigare la loro ribellione con la morte dei prigionieri; la di cui deliberazione penerio talnente nel vivo gli animi di quel presidio, che era per nesso di parentela e di amistà congiunto con li arrestati, che per sottarti da quel pericolo dalle mani di un Principe armato e vittorioso, s' indusse finalmente a capitolare con oneste condizioni la resa di quella Pizzza.

Nola, la fedeltà della quale fa non meno risplendere nella memoria degli uomini l'antica rotta di Annibale, che nel cuore degli abitanti la presente occasione di guerra, è città situata in piano, nè più che quattro leghe lontana dalla parte orientale da Napoli, e cinta da una fortissima muraglia alla moderna, ma per l'esorbitanza della spesa non ancora all' nltima perfezione ridotta: è fiancheggiata da sette vastissimi baluardi, dalla sommità dei quali non è parte del recinto, che non resti scoperta : finalmente gode tutti quei requisiti, cho per una lunga e gagliarda difesa si potrebbero ricercare. In questa Piazza così forte, che era allora dominata dalle armi del popolo, incominciarono i nobili con l'unione delle persone civili a macchinar trattati d'introdurre alcun corpo di soldatesca regia, per esimersi dalla tirannia dei ribelli. Conoscevasi ben da loro, che chiamando in soccorso l'arme del baronaggio, si sarebbero facilmente impadroniti della città; ma per non compartir le glorie, che si dovevano a quella fede che avevano sempre professata incorrotta verso della Corona , con gli aiuti stranleri: deliberano di voler piuttosto arrischiar la propria vita per liberarsi dall'abborrito dominio dei popolari, che conseguir l'intento senza pericolo con la forza delle armi ausiliarie. Fatta dunquo tra loro così generosa deliberazione, prima che ad altro affare applicassero il pensiero, procurarono con varii stratagemmi di scemar la potenza del popolo, la quale derivava più dalla forza, che gli dava il concorso dei villaggi vicini che dalle proprie. Per toglicre dunque al popolo della città il calore e l'ardire, che con la loro aderenza gli somministravano le genti di fuori, s' impegnarono molti gentiluomini i quali, con il patrocinio e con la protezione tenuta, avevano acquistata non mediocre autorità con gli abitanti di quel villaggi, Con l'artifizio dunque di quel signori , e con la destrezza che usarono in tale affare , ottennero finalmente con indubitata promessa dai capi di quei popoli di non prender più le armi a favor dei ribelli per qualunque occorrenza che fusse av-

vennta. Superato questo punto, che era la maggiore difficoltà che ritardava la esecuzione di quella impresa , tentarono di abbattere i' ostinazione dei popolari con le persuasioni , procurando di tirarli per via di pratiche piacevoli alla devozione della Corona. Ma perchè erano costoro , come nobili , caduti in manifesta diffidenza del popolo, volsero avvalersi per istromento di ciò conseguire di un tal Gio: Battista Panico, il quale avendo prima che si rompesse la guerra esercitata la carica di Caporale di campagna, mantenevasi tutta via coi seguito di una squadra di 30 nomini armati nel villaggio di S. Paolo sua patria; e comecché era fedelissimo seguace del partito reale teneva, conosciuto per tale, segretissima intelligenza con la nobiltà di Nola , ed aspirava insieme con quei signori ad un medesimo fine. Essendo dunque costui accertato della corrispondenza che tenevano i nobili della città con i popoli di fuori, e ligato per vincolo di compatranza con Stefano Nastaro Capopopolo di Nola, instigato dalle persuasioni di costoro, ed in particolare da D. Carlo Mastrillo Marchese di Santo Marzano, gli fece intendere che egli aveva gran desiderio di abboccarsi con iui, e che doveva conferirgli un trattato molto importante agl' interessi del popolo. Il Nasiaro, nel cui petto era già penetrato il timore delle colpe commesse, e già sentiva i progressi che facevano le armi del baronaggio, non fu ripugnante in dare orecchio al Panico; però li fece precetto che egli entrasse nella città con non più di tre o quattro compagni. Accettò il Panico l'offerta con la condizione proposta; ma entrato che fu , si trattenne sin tanto sotto la porta che arrivarono tutti li altri soldati della squadra ; la venuta dei quali siccome arrecò spavento nei cuore dei popolari, così (ancorchè fasse contro l'osservanza delle promesse) nell'entrare non trovò ripugnanza. Il contenuto di quello che disse al Nastaro il Panico fu che si dichiarasse a devozione del Re , prima che la città finsse sorpresa dalle forze dei regli e saccheggiata, in pena della sua contamacia, con il totale estirminio di coloro che aderivano al partito dei ribelli. Il Nastaro considerate le ragioni propostele dal Panico, ed il male che non appigliandosi al suo consiglio ne poteva avvenire, si sarebbe nel medesimo punto risoluto di cedere ; ma perchè non poteva deliberare di cosa aicuna senza la participazione degli altri che lo seguivano, richiese di tempo tutto quel giorno a dar la risposta, che fu la sentenza difinitiva della sua vita ; perché mentre la sera andava ordinando alle sentinelle, che andassero a far le solite guardie su la muraglia, sdegnatosi con alcuni soldati che erano troppo ritrosi in ubbidirlo, e battendo in terra per effetto di soverchia rabbia una carabina che aveva nelle mani, sparossi casualmente con l'impeto della per-

cosso, e s'ammazzò da se stesso. Morto il capo rimasero talmente i suoi seguaci confusi, che privi non meno di ragione che di ardimento, non sapevano a qual partito appigliarsi. La debolezza delle forze che avovano, gli proponea per ottima risoluzione l'accomodarsi con la fortuna dei regil; ma il dominio che ciò facendo gli conveniva deporre, ed il dover di nuovo soggiacere all'imperio dei nobili , lo sdegno del quali si avevano con infinite ingiurie provocato, richiedeva che i consigli del Panico non fossero eseguiti. Predominati nulladimeno in tanta dubbiczza dall'innata pravità di natura; deliberarono di richiedere all'Annese alcun capo che li reggesse, ma prevenuti dall'aecortezza 'del Panico, che invigilava continuamente al vantaggio dei regii, e che molto bene osservava la confusione nella quale si trovavano i popolari, furono, prima che giungesse in Napoli l'avviso della nuova risoluziono del popolo, soggiogati dalle forze dei nobili; i quali avvertiti del successo dal Panico, e armati conforme al concerto fatto tra loro, occuparono la piazza togliendo le armi a tutti coloro che stimavano più diffidenti. Sospettan do dappol con molta ragione, che ad istanza di alcani che erano, fuggendo dalla città, ricorsi all'Annese, non venisse contro di loro alcun grosso di soldatesca da Napoli, scrissero al Principe di Montesarchio che mandasse qualche rinforzo di gente per resistere al nemico in occasione d'assalto, e ne ottennero nella medesima sera una compagnia di cavalli, e nella seguente vi giunse, similmente spedita dall'Avalos, la squadra di Carlo Monello, che era alla prima non inferiore di numero. Indi considerato dai capi delle armi regle che stavano in Aversa, di quanta importanza fosse alle cose del Re il tener la piazza di Nola, ed essendo abbastanza provveduti di genti da poterla guarnire, vi mandarono il Marcheso del Vasto a governaria.

Numeravasi allora la gente del baronagglo, oltre quella che si stanapettando e giornalmente arrivara , che era il dopplo maggiore di
quattronila nomini quasi tutti a cavallo, eccettinando alcuni pochi fanil
condotti da D. Ferrante Caracciolo e dal Duca, d'Andria , che non trapassavano il numero di 1900. Con la cui massa potevano ggi spagnuoli
on solo tener presidio nelle piazze acquistate, ma campeggiare e
scorrere in sino alle porte di Napoli, il cui popolo era di già tanto avvilito che non ardiva incontranti. Avvisato dell'arrivo di questa gente
il Duca di Arcos, diede ad istanza dei melesimi Baroni la carina e il
governo della armi di fuori a D. Vincenno Tuttallia, cavaliere che nel
mestiere della militia avera con l'esperienza del proprio valore acmistata opinione non mediore, e conseguito insino al generalato della
cavalleria del reggio. Ottenuto duuque da lui; con estrena allegerzar.
del nobili, il commedo di quell'escerito passe col estroro di fanteria di

D. Prospero Tuttavilla suo nipote immediatamente in Pozzuoli, città marittima e dalla parte di poneote non più che due ore di cammino distante da Napoli, quantuoque il passaggio di terra fosse occupato dalle armi del popolo. Quivi accompagnatosi con un corpo di cinquecento cavalli, che era colà per tale effetto dalla piazza di Aversa venuto, incamminossi alla volta di Marano, conducendo seco due carra di munizione da guerra e quattro piccioli cannoni. Furono dal comune di quella terra ricevuti nell'apparenza esteriore con dimostrazioni mollo cortesi. sovvenendoli di varii rinfreschi; ma partiti di la furono, nel passare alcuni vadi strettissimi, assaliti da Giacomo Rosso, il quale avvisato di quel passaggio per opera di alcuni terrazzaol mal soddisfatti dei regil, ed in particolare di Antonio Dentice, la potenza del quale cra grandemente abborrita da loro, occupò con la prestezza che usò nel marclare la sommità di alcune rupi, per sotto delle quali doveva necessariamente passare la soldatesca del Tuttavilla, il quale confidato più che non doveva nella fede dei maranesi, che figurava per amici, e giudicando, per essere il cammino non più di quattro miglia di strada, che non potessero tant' oltre avanzarsi le soldatesche del popolo, marciò sonza verun sospetto d'invasione nemica alla volta di Aversa. Arrivato presso all'aguato, ed assicurato il passaggio della vaoguardia, fu dal Rosso, che aveva risoluto di viocere sicuro e di non lasciare ostacolo che gl' impedisse il ritorno nel ritirarsi, con improvvisa pioggia di archibugiate assalito alle spalle. Volto immediatamente la fronte con la solita intrepidezza per difendersi il Tuttavilla, ma accortosi che l'allezza delle rupi occupate dal popolo era per natura e per sito inaccessibile, e che era vanità il pensare non meno alia vendetta che alla difesa, ordinò la marciata, cedendo con estremo cordoglio all'urgenza del tempo; la quale fu con tanta prestezza eseguita, che oltre la perdita di 16 nomini che vi morirono, trai quali vi fu D. Ferrante Molina Commissario della cavalieria della Sacchetta, restò anche in potere del Rosso un pezzo di cannone insieme alia munizione di guerra (1). Questo avvenimento così poco favorevole succeduto alla prima

<sup>(</sup>I) La cualleria dei regi in sifiata ritieria, che avvenna il 20 ettobre di quettamo 1843, rarchès noficri garatismo predite senar l'opera di Giorna. battina Dentice fastelle di Carlo, cavaliere d'ille Piazza di Nide, il cui si pole la possici Denza di Accadia per nonze contente nel 1695 con Margherian lèccos, figiusla primagenità di Giuseppe morto senza prole maschila. In prosposivo raccosta il Gapesaltero el mo Dierio, che Vinencero Tuttarilla, escolara di coltante di Carlo Dierio, che Vinencero Tuttarilla, escontante di Carlo, casta della suggiata del quello con poca prodessa militare melle angusta gole di quelle centrada di Mano, guidato del evaluire Antesio Bestico cie cole si no signi poleci albergara, o

uscita del Tuttavilla, predisso l'esito infausto, che dovevano, governate da lui, partorire le armi del baronaggio.

Giunto nella città di Aversa, e ricevuto con estrema allegrezza per Generale di quell'arme, diede immediatamente mostra all'esercito, nel quale compresavi la gente a cavallo condotta dalla provincia d'Abruzzo da Cesare Zattara Commissario generale della cavalleria di leva, e l'accennato terzo di D. Prospero, si numeravano 6000 nomini, quasi tutti a cavallo e della più scelta nobiltà del regno, oltre quelli che si aspettavano con la venuta del Conversano, del Principe di Troia, del Duca di Bovino , di Martina , di Cagnano , e di altri Baroni. Fatta questa rassegna, e ponderato con diligente considerazione lo stato del popolo di Napoli, ridotto quasi all' estremo, indebolito di forze, avendo affatto perduto gli aiuti delle terre vicine, ed infestato sin presso alle mura dalla cavalleria del baronaggio ; propose due cose per allora necessarie ad eseguirsi per la compiuta perfezione di quell'assedio ; che era l'apertura del passo di terra, guardato dalle armi del popolo fra le città di Pozzuoli e quella di Napoli, e l'occupare la Torre dell'Annunziata per togliere al nemico la comodità dei molini, che sola fra tante, che godute ne aveva, l'era per ultimo rifugio rimasta. Disputavasi però dai capi di guerra , a quale delle dne dovesse prima l'èsercito incaminarsi , essendo l'una non meno necessaria dell'altra: perchè da quella , oltre la comodità dei rinfreschi che veniva a goderne la parte spagnuola , dei quali grandemente pativa , ne derivava

cho era del tutto ignaro delle pratiche dei terrazzani e degli aguati di Giacomo Rosso, improvvisamente su attaccato dai popolani tra quei siti malagevoli e dirupati, onde ritirandosi con grandissimo disordine i cavalli girono a riuscire in un luogo delto Trefole entro il podere di Carlo Dentice, che attratto delle gambe stava immobile assiso; e vi ebbe a restare ucciso dagli spagnuoli che eredevano avesse ancora lui parte all'inganno, se sgridati dai cavalieri napolitani che cold erano ed il conobbero, non lo avessero lascialo in pace: ed un suo figliuolo Fabrizio Dentice campo dalla stessa furia con giltarsi giù da un verone e fuqgir via. E se non fosse stato Giovanbattista Dentice zio di Carlo di fare aprire una gran porta del podere che riusciva sopra più larga strada, per la quale uscita la gente, scampò dai paesani che preso ardire per il prospero successo valorozamente ol'incalzavano, correrano rischio in così vil luogo, e da così vil gente rimanere in buona parte disfatti. Ed i pezzi di artiglieria campando per la stessa porta non furono tontani tutti a perdersi, rimanendovene un solo per malizia del villano che guidava i buoi che li conducevano, il quale visto morto di archibugiate un suo compagno, tagliata la fune colla quale si tirava il pezzo si salvò coi buoi lasciandolo colà travolto in sulla strada, che impedendo il cammino alle carra delle bagaglie e delle munizioni che appresso venivano, su cagione che incieme al pezzo restatte il tutto preda dei populani. ancora la comunicación delle armi, che si potevano dalla Piazza di Aversa a Poznicación de la Poznación in Napoli introdurre. E da questa, la hendición della macina che veinta a perdere il popolo, poteva, scorrendo la exvaleria dei regir a vista di Napoli, impadronirsi di tutta quella riviera insino al Ponte della Maddalena. Tracollò finalmente la bibliancia di questa incertezza di Marcia facto della seconda con il bibliancia di questa incertezza di la marcia cacidente, che chiamo le armi del baronaggio in socorso della Torre di Scafati di nuovo assesiata dal popolo in quel tempo, sollectiando in cerventissime istanze la marciatas in quella parte del Tottardio.

Cinti da tante parti, e travagliati dal terrore di tante armi, sentivano i ribelli della città di Napoli l'angustia e i disagi di uno strettissimo assedio. Per schermirsi di tanti mali, che giornalmente crescendo divenivano inevitabili , si studiarono con faticosa ed indefessa sollecitudine di applicarvi il rimedio: ma per molte considerazioni che facessero in procurarlo, restarono sempre rotti i loro disegni dalle infinite difficoltà che insorgevano. Da tre parti si potevano, prima della uscita dei regli in campagna, comodamente introdurre nella città le munizioni da vivere, che non di altro aveva necessario; dalla strada di Capua, da quella di Puglia, e da quella di Salerno, provincie non solo di biade e di frumenti, ma di vaccine e di porci abbondantissime. La maggiore e più comoda per le presenti necessità del ribelli sarebbe stata l'apertura della via di Capua, la quale essendo non più che cinque leghe discosta da Napoli poteva giornalmente contribuirli soccorso: ma caduta la città di Aversa, ch' è la chiave di quel passaggio, nelle mani dei regii, ed ingombrati tutti quei inoghi dalla cavalleria del Tuttavilla, se ne stimava dal popolo l'esecuzione tropno difficoltosa. Poteva anco apportarli non disugnale heneficio la strada di Puglia per la copia dei grani e biade, che sono in quella provincia; ma trovandosi la città di Ariano a divozione di Spagna, e guardato Avellino dalle armi di quel Principe, per le cui città dovevano tutte le condotte necessariamente passare, rimanevano inaridite le speranze del popolo prima che pensasse all'impresa. Restava finalmente. per ultimo rifugio delli assediati , viva solamente la speranza d'impadronirsi del passo di Salerno, il quale dipendendo dalle acque del fiume di Sarno guardato dagli spagnuoli sul ponte di Scafati, conforme sopra accennai, si persuadevano i popolari ch' essendo molto debole quel presidio, e stando tutta quella comarca a devozione del popolo di potersene agevolmente con l'assedio di pochi giorni impadronire. Fatta dunque deliberazione così risoluta dal popolo di Napoli, si spinse per ordine dell' Aunese a quella volta un tal capitan Michele

cou cliquecento fanti e duecento cavalli, il quale unitosi presso Scafati con altri 2000 uomini che vi mandarono Nocera, Sanseverino, e la Cava, cinsero di così stretto assedio la Torre, che quei pochi spagnuoli che la guardavano, ritiratisi dentro alla difesa, per non aver forze da conteudere di fuori, persero affatto il benefizio della campagna. Si difesero però con tanto valore, che quantunque il uemico di momento iu momento crescesse di numero con le nuove calate che facevano i popoli di quel villaggi, non ardiva però d'inoltrarsi alla Torre, dalla cui sommità veniva col moschetto continuamente infestato; oltre che avendo inteso dal popolo di Scafati, che nella Torre eravi pochissima provvisione da guerra e da vivere, e che nou poteva per altra parte venirne che per la strada di Castellammare, deliberò, teneudola assediata alla larga, e senza esporsi alle offese, e tagliando tuttele vie del soccorso, di volere piuttosto per fame che per assalto uecessitarla alla resa. Non s'ingannarono gli assalitori nella risoluzione che fecero ; perchè oltre che la Torre era per natura e per sito inespugnabile e difficile a preudersi per assalto, tra le molte cose più necessarie delle quali gli assediati pativano, era il pane ed il miccio, che non più che per tre giorni ne avevano, e poco più a lungo avrebbero potuto difenderla. A D. Pietro Carafa, alle orecchie del quale giunse . subito l'avviso di questo assedio, premeva graudemente di mandarli soccorso, perché occupato che fusse quel passo dal popolo, oltre la comodità del commercio perduto, che riacquisterebbe il nemico, verrebbe la città di Castellammare a sentire li medesimi disagi dell'assedio di prima; ma considerato che l'esercito dell'avversario era troppo ingrossato di geuti, e che senza evidente pericolo uon poteva cimentarsi all'impresa, nou osò di teutarlo. Volse però parteciparlo per mezzo di spediti messaggi al Tuttavilla, persuaso che ponderato da lui il grau pregiudizio che apportava agl' interessi del Re la perdita di quel passo, sarebbe venuto indubitatamente a soccorrerio, siccome successe dono il quarto giorno di quell'assedio. Ha la terra di Scafati dalla parte di ponente per tre luoghi l'ingresso, per il primo che ha il mare a sinistra si va nella città di Napoli , per il secondo ch' è quel di mezzo verso il monte di Somma, e per il terzo che lambisco la riva del fiume si va verso Sarno ed altri villaggi di quel contorno, Considerando dunque il nemico che per una di gueste parti dovendo venire, conveniva introdursi il soccorso prima che ad ogni altra cosa apnlicasse il pensiero, e serrandoli con tre ripari di considerabile altezza vi pose la miglior gente che aveva in quell' esercito a custodirli. Dalla parte di levaute, ch'è cinta dal flume, nou v'è per entrar nella Torre altro ingresso del poute, situato immediatamente sotto la Torre. Quindi

non potendo i ribelli aecostarsi per le offese che ricevevano dal presidio si allontanarono per tanto spazio, quanto pareva loro, che non potesse colpirli il moschetto. Fuori del ponte si divide in due parti la strada, per l'una delle quali , eli'è quella di mezzogiorne, si va a Castellamare, e per l'altra che si stende verso levante, si viaggia a Salerno. La prima oltre le trincere, che con indefessa fatica vi fabbricarono, la divisero per mezzo in nin tagliate. La seconda allargando a forza di zappe i fossi che le stavano per fianco, si lasciarono aperte per le condotte del vivere, che dalla città di Nocera e da molti altri villaggi venivano al campo. Perfezionate dunque o ridotte le trincere a tal segno, incominciarono di dentro li ripari a travagliar gli assediati con li archibugi, più con disceno di stancarli con la difesa che con speranza di nuocerli. All' incontro in tanta strettezza di assedio non sgomentandosi li spagnuoli, nè deponendo dal cuore la solita intrepidezza, che in quella nazione s'alleva con gli anni. infestavano talmente i popolari con le seariche del moschetto, che in molti luoghi li furono interrotti i lavori nel trincerarsi. Sostenuta finalmente per tre giorni continul la difesa, e non comparendo li aiuti fondati da loro su le promesse dei regii ; incominciarono nen meno a dubitar del soccorso, ehe a disperar del successo. Vacillavano maggiormente le sucranze degli assediati non tanto per il terrore che loro arrecavano le armi nemiche, quanto per la penuria del pane che incominciava a mancare, e per difetto del miecio, ehe era affatto finito; perche essendo per cagione del fiume inaccessibile l'adito alla Torre, poco o nulla stimavano le forze delli avversarii. La necessità però, che nei casi più disperati rende gli uomini industriosi, insegnolli a formar le corde delli archibngi con li stracci delle proprie camice, e a risparmiare il pane con la parsimonia del vitto. Ma poco ad ogni modo avrebbero siffatti rimedii giovato a reprimere il male di quello assedio. se fusse poco più tardi arrivato il soccorso del Tuttavilla. Anzi si sparse voce ( se pur non fu opera di lingua interessata ) che erano in tali angustie ridotti, che in tanto li assediati ricusavano di rendere la Torre al nemico, in quanto non erano sicuri d'affrançarsi la vita o di ricevere quartiere , usanza che in tutto quel corso di guerra non fu mai praticata dal popolo; il quale in tutte le imprese che fece ebbe piuttosto per oggetto l'esterminio dei difensori, che l'acquisto delle Piazze. Divenuti per tal eagione gli spagnuoli, nel disperar la salute, più pertinaci nella difesa, sostennero non meno angustiati dal mancamento delle munizioni, che dalle armi del nemico per cinque giorni i disagi di quello assedio , nel fine dei quali , quando meno speravano li assediati il soccorso, comparvero su le 22 ore alcune

trappe dei cavalli del Tuttavilla, le quali distaccate dal corpo dell'esercito erano state mandate dal Generale battendo le strade, ed a scoprire il paese. Queste scorrendo in esecuzione degli ordini ricevuti verso Scafati, non molto s' inoltrarono che scopersero aicnne squadre della cavalleria del popolo, che per il medesimo effetto scorrevano per quelle campagne. E perchè non meno in queste che in quelle era ardentissimo il desiderio di riconoscersi, non fu difficile l'incontrarsi. Ma venuta alla pruova, ed in procinto di attaccarsi al cimento, le nemiche non corrisposero all'ardimento dei regii : perchè i popolari, che non avevano altra esperienza di valore che l'usato nell'incendi e nelle rapine, in cni non trovarono mai resistenza, non ebbero coraggio di sostener la faccia dei realisti ; contro dei quali fatta la prima scarica delle pistole tanto lontano che fu vuota d'effetto, voltarono immediatamente le spalle. Fu nondimeno con tanta celerità seguito il nemico dai nostri, che la fuga non fu senza perdita di molti soldati che vi perirono. Passato di questo successo l'avviso al Tuttavilla, che marciava poco dietro col grosso, diede ordine che si spingessero tre altre truppe di cavalli in soccorso delle prime, le quall, essendo affatto sparsa di vista la cavalleria del popolo, poco per quello effetto giovarono. Il popolo fra tanto, che stava dentro Scafati stringendo la Torre, accertato dalla fuga dei battitori della vicina venuta dei regii, si accinse senza punto atterrirsi, con risoluzione di vincere o di morire, alla difesa delle trincere, le quall o supponeva che non ardissero d'investire, o che senza effusione di molto sangne non potessero superarsi; opinione invero fallace e di gente non avvezza ad altri cimenti che alle scaramnece dei boschi, nei quali sciolta dalla necessaria ubbidienza della milizia non osa di combattere, che riparata dalle piante, o nascosta dagli argini dei fossi. Arrivato finalmente il Tattavilla e squadronato l'esercito e riconosciuti i posti del nemico, spinse due compagnie dei fanti del terzo di D. Prospero ad investigare la trincera di mezzo. Fecero li popolari, conforme l'usato, la prima scarica contro degli aggressori, uccidendone alcuni delle prime file, ma incalzati dalla celerità con la quale proseguirono i regii l'assalto, si misero, abbandonando vergognosamente i ripari, immediatamente a fuggire. Impadronitosi il Tuttavilla della trincera, e spianata in un medesimo tempo da nna mano dei guastatori, che per tale effetto stavano preparati, urtò con tale impeto la cavalleria regia sopra il nemico, che già si era posto fuggendo in manifesto disordine, che non potendo nè sapendo più rimettersi insieme per ostare alla furia del viucitore, che con accrescimento di nuove truppe mandate dal Generale si rendeva più formidabile , resto, lasciando le trincere e l'assedio con tanto

ardore intrapreso, totalmente sconfitto. Aggiungesi, che fuggendo i popolari che stavano dentro Seafati per la strada del ponte (essendo per cagion del fiume tutte le altre serrate) furono dal presidio della Torre con si gran tempesta d'archibugiate assaliti, che anco quei pochi che prevenendo il pericolo si sottrassero allo sdegno degli assalitori, restarono insieme con alcuni dei regii, che seguendo in quella mischia i nemici si erano con loro confusamente tramessi, sacrificati dal moschetto degli spagnuoli. Ostinavasi pulladimeno la cavalleria del Re la perseguitare i ribelli verso Nocera, per dove si erano con la prevenzione di molto vantaggio incamminati: ma sopraggiunte a favore dei fnggitivi le tenebre della notte che sopravvenne, nell'oscurità della quale temeva di non incorrere in qualche disordine, il Tuttavilla comandò che si suonasse a raccolta. Restarono morti in questa battaglia (per quanto mi riferiscono coloro che vi furono presenti) più di 250 soldati del popolo, ed altrettanti feriti e prigioni, oltre l'acquisto di 60 cavalli. Col calore di guesta vittoria si resero a devozione del Re la Torre dell'Aununziata, ed il villaggio di Bosco; l'una dizione del Principe di Gallicano, e l'altra del Conte di Celano, luoghi non più di una lega lontani dall' accennata Torre di Scafati per la parte di Napoli , alloggiandovi nella medesima sera una gran parte di quell' esercito.

La matiña seguente avvalendosi il Tuttavilla dell' oppertunità offeritali dalla ficilità del successo, si presentò non l'escretio sotto la forettali dalla ficilità del successo, si presentò non l'escretio sotto la foret del Greco, terra del Duca di Medina, e poco piti che sei migilia distante da Napoli; la quale essendo stata come luogo di poco
momento, lasciata dal popolo senza presidio all'arbitrio degli invasori,
se ne rese senza veruna resistenza padrone; la cui poca importanza
senendo considerata dal Tuttavilla, non volse impegnarvi cente da mantemeria: lasciovvi però, essendo assai più capsec della Torre dell'An
munitata, da dicci in dodici ferriti con l'assistenza di 30 fanti dell'An
ne avessero la cura. Egli tornato indictro, e considerato di quanto pertito era alle cose del Re l'acquisto della Torre dell'Annunziata per la
macina dei grant che ne godera il nemico, fortificolla in maniera che
la rese a segno di Finzaza noni disperzazialie.

Il popolo di Napoli arvisato nella medesima sera del debole presidio che era rimasto nella Torre del Greco, e della poca viglianas che usara in castoliria, usci la mattina seguente con un grosso di 5000 nomini per sorprenderia, persuaso per avventura che alla vista di un secritio così numeroso non farebbero ostacolo i difensori. Non fa falso l' arviso, ne fallace il disegno, perchè stanchi dalle fattiche che sottemero nella pessata battellia, c' da ssaliti dil improvrisio dalla arui

del populo, gli convenne di celere senza combattere, reztandori moria al primo ingresso dei popolari più di 29 solulati che si trovarono per l'inopinanza del caso irresoluti. Gli altri, che sopravvisero all'ira del vincitore, ammaestrati dall'inelisane di tunti compagui e spaventati dall'imminezza del pericelo, nel quale si vedevano irreparabitamente caduli, si resero senza contrasto, e passanono al servizio del popolo. Penotrata nel medesimo tempo la nuova di questo avrenimento al orocchie del Tuttavilla per mezzo di alcuni che fuggendo prevennero la soprese del luogo, inviovi 400 cavalli, la maggior parte di lova e composta di borgogono notto la condotta di

. . . (1), il quale spintosi alla volta del nemico, lasciatasi dictro l'accennata Torre del Greco, e seguendo verso Napoli la traccia dei popolari che presentita la mossa dei-regii l'avevano abbandonata, raggiunse poco più che due miglia distante dal villaggio di Resina la retroguardia del nemico, il quale alla vista dei regii fatto coraggio, squadronò le sue genti, e si pose in ordine per combattere, avvalendosi però del vantaggio di alcune colline, sopra le quali persuadevasi che non potessero con molta agevolezza giocare l'eavalli. E in vero se i popolari fossero stati così valorosi in difenderle. siccome furono prudenti in occuparle, o conveniva di restarvi la maggior parte dei regii, o disperati del successo partirsi con poco onore dalla battaglia. Ma essendo la gente del popolo per la frequenza dei suoi consueti esercizii in cui si applicava poco avvezza alla guerra, e quella del Re, non meno per la regola della milizia che per l'esperienza di molti cimenti, assuefatta alle pagne, non fu meraviglia se restò dall'esito di quel successo abbandonato il consiglio del popolo, e delnsa la speranza fondata nel vantaggio di quel sito, perchè avanzatosi. . . . . . . . (2), e spintosi con le suo truppe per Investirlo, fece il nemico (stile consueto del popolo) la prima scarica contro gli assalitori; ma nen avanzandosi gli altri sonadroni. elic subentrassero in luogo degli assaliti a far la seconda, e oircondati da tutte le parti dalla cavalleria del Re che gli aveva, prevenendo la fuga, tagliata la strada, restarono finalmente dalle armi reali, non meno inesorabili di quelle del popolo, quasi tutti sconfitti, e con orrendo spettacolo trucidati. Mi raccontano alcuni che furono in quella battaglia presenti, che la soldatesca nemica non solo non ardiva di resistere

<sup>(1)</sup> It condottiero, il cui nomo vodesi omesso dall'Autore, convien ritenere che fosse stato it Cotennetto di Goetans, perchè, secondo il Nicolai, era questi it commudante dei Borgognoni soloporati in quetta fazione,

<sup>(2)</sup> Vedi quanto si è detto netta nota procedente,

alle offese delli uccisori, ma rifiutando con generoso disprezzo la tiu l'offerivano come vittima inestimabile in sagrifizio del popolo. Un lazzaro sopraggiunto da nn cavaliere, che stava in atto d'ucciderio, e dimandato chi rira, abborrendo la vita che in dono, confessando il suo Principe, gli offeriva colui, rispose con risoluzione del tutto ostinata, tira mill' anni il popolo. Ed un altro, che stava esalando dal corpo l'ulimo spirito e rendendo l'anima al suo Creatore, fu visto con il sangue, che copiosamente versava dalle ferite, formare un P. nella terra, per dimostrare che egii moriva martoriato dai regii pcr servizio del popolo. Perdette in questa battaglia la gente del Re, nella prima scarica fatta digli avversarii, da dieci in dodici soldati con alcuni cavalli : dalla pate del popolo morirono sopra 400 soldati, oltre alcuni feriti, che si salvarouo fuggendo per la strada della montagna per la quale non posrono inoltrarsi i cavalli. Ottenuta questa vittoria il Tuttavilla, ristorato per tre giorui l'esercito, e rinforzato il presidio della Torre dell'Annunziata con 130 cavalli, e con altri 300 la Piazza di Castellamare, marcio con tutta la gente alla volta di Nola.

# DOCEMENTI RELATIVI AL SECONDO LIBRO

Il manifesto che seque è quello di cui si è fato parola nella nota a pag. 133 di questo Sceondo Libro, e che fu direito a tutte le Corti di Europa, e principalmente all'ambasciatore del Re di Francia in Roma, il Marchese di Fontenay Marcuit, per mezzo di un Fincenzo Tonti.

#### MANIFESTO DEL FEDELISSIMO POPOLO DI NAPOLI

2 Il fedelissimo popolo di guesta città e regno di Napoli , dice , dichiara , a fa noto e manifesto a tutti di qualsivoglia dignità , stato, grado e condizione si sieno nella Cristiana Religione, come avendo professato, e professando s esso fedelissimo popolo sempre fedeltà verso la Maestà Cattolica del suo Re, » e ritrovandosi con eccessivi pesi di diverse ed oncrose imposizioni, e gabelle p quasi al pari del prezzo dei beni, senza mai cessarsi da nuovo ogni anno da' Ministri di detta Maestà Cattolica, la maggior parte di quelle procurate s con voci dei Nobili comprato o permntate con officii, o con violenze di mandati penali, o carcorazioni, anco contro la forma dei loro privilegii e ragio-» ni, essendono fra questi pochi anni di guerra che ha tenuta detta Real Co-» rona Cattolica in altri suoi regni e stati , cavati da quelle da cento milioni, o con quali esso fedelissimo popolo era ed è ridotto a tal necessità estrema, s che la maggior parte si vodeva famelica, e li padri, madri, e mariti a vis lissimo prozzo costretti a vendere il più caro tesoro dell'onestà e castità per y vivere, anco per le dure e violente esazioni di dette imposizioni e gabelle, » per le pretese fraudi delle quali, anco per ogni minima cosa, de facto essi del popolo d'ogni sesso ed età erano carcerati, esecuti e violontati a pagare pene eccessive ; permettendosi all'incontro a persono Nobili o potenti impune a dette fraudi eccessive in dette gabelle ed imposizioni, con che molti si sono y visti ricchissimi con tale industria, e col comprare a vilissimo prezzo le po-2 lizo di quelli del popolo creditori consegnatarii sopra detto imposizioni e gabelle, ai quali non si permetteva esazione, ma solo ai detti Nobili e potenti, ed ai regii Ministi, ed a persono unposto dall'intensi affitatori ii quelle, permettendosi anco ai detti Nohili, patenti, o Titolasi del regoi inspura del proposto per persono con consecutati del regoi inspura del proposto per la che la Diagnati del regoi inspura del proposto per la che la Diagnati del regoi del persono con con consecutati del regoi del persono con dobili camuneca a comparire sexati I Excellanza del libros d'Acreso Vio cerci in casa città e regoio, rotto li T di luglia del persono amo 1617 e con della camuneca a comparire sexati I Excellanza del libros d'Acreso Vio cerci in casa città e regoio, rotto li T di luglia del persono amo 1617 e con allorismanto dal lapies; all'appana del quali acreso del persono con consecuta del proposito del persono la lugio del persono per la lativimento di la personoli con la consecutati del proposito del persono con consecuta del persono per la didirezio di unostrazioni contro diverse persono, cho crano per stato causa di tital persono calinati contro diverse persono, cho crano per stato causa di tital persono calinati.

an tun pien e danim.

Callataral Canneiglia, e di Stato e di genera, ai conspiaque di teglere dette gabelle el impositioni da essa città e regao; ed anno in rimmerazione della piente dette gabelle el impositioni da casa città e regao; ed anno in rimmerazione della prefetta e vira declati dimentaria da esso fedeliania popolo, di continuo o con vira voco gridando Pien Spogna, e con fatti esponendo per tutte le parti più principital della città l' elligie del suo Re, concesso nell'intenso tempo altre granie e privilegii, prometicajdo annohe fra tre mesì la confirma di quelle a
seria de mos fedeliationi della città e elligie, e i utto città o ma più più con controli della città della controli dell'anno più con di controli della contr

» E standosi in questo con pace o quiete, trattossi dopo da alcuni Regii Ministri, e da altri mal contenti per lor privati e particolari interessi di fare apparire che buona parto di quello era seguito fosse stato fatto contro ras giono, e non senza gravo delitto, e coatro la volontà di esso fedelissimo po-» polo: E volendosi rappresentare a detta Eccellenza del regno da molti cittaadini di esso popolo nel suo real paluzzo, furono all'improvviso assaliti di ars chibugiate dai regii soldati, per lo che fu costretto di nuovo pigliar l'armi per sua difesa esso fedelissimo popolo sotto li 21 di agosto prossimo passato, » scarpro però con simili voci, ed atti di dimostrazione di sua vera fedeltà vorso a il suo Re : onde detta Eccellenza coa suo Collaterat Consielio di Stato e di s guerra li concesse nuove grazio e privilegii , rimediando anco al che poteva s essere cagione di naova molestia ad esso fedelissimo popolo, e con questo » ridotta di nuovo la città e regno a pace o quiete universale , mediante anco a la persona del detto Eminentissimo Cardinal Filomarino, quale a cavallo per » tutta la città andò assicurando esso fedelissimo popolo di detta pace e quiete, > seguendo dopo similmente altro soleane giuramento della detta Eccellenza sopra dette auovo grazie e privilegii dentro la Chiesa di S. Barbara nel castel » Nuovo di essa città ai 7 di settembre.

2 Ora appetandosi la confirma di dette grazie e Privilegii di detta Real Catiolicia Maetia, pol primo del presente mese di ottobre, escasio all'improvisso insorta roce, benebé par diabbia, che in questo porto con armata reale extrava ? "Alterna del fignor D. Giovanni d'Austria figlio di detta Maestia, concerne tutto giologo son inversale applianto esso popolo ansiono di reclere personaggio tale

s del sangue del suo amatissimo Re; e quando da giorno in giorno sperava vederlo, fu rappresentato che non volcva venire in terra, se esso fedelissimo popolo » non posava l'armi, quali subito furono deposte in loro case, ancorché non do-» vessero in conformità dei loro privilegii, talmente che sabato matino 5 dell'istesso mese non si vedeva persona armata, ma ci era universal quieto. E mentre pur > stava anelando la vista di tal principe, dal quale sperava altre grazie e favori, » all'improvviso su il mezzodi in un istante dai regii soldati da più parti dell'istes-» sa città a forza d'arme fu occupata, entrando in molti monasterii e conservatorii, violando vergini, e commettendo altri enormissimi occessi; e nell'istesso > tempo tutta la città assalita e battuta in ogni parto da più di tremila cannoni, » ed artiglicrie di tre castella , e di più da quaranta vascelli , e galere per molti piorni e notti continuc, e poi fino al presente da tempo in tempo, per quali a » quest'ora, conforme credevasi, doveva essere spianata tutta questa si vaga e no-» bil città, giardino dell'Europa, con tutti i suoi nobilissimi edificii, Chiese, Mo-» nasterii d'ogni sesso e luoghi Pii, ed i suoi abitanti d'ogni età atterrati senza > atto alcuno di pietà e religione. Ma Dio benedetto non ha permesso, che tali si o crudeli e fieri atti dei ministri di detta Real Macetà avessero in tutto l'effetto » da loro desiderato; per il che esso fedelissimo popolo è stato costretto ricorrere al natural rimedio della sua difesa, ed in quella conservarsi senza aver speranza di avere quiete, ne sicurtà delle persone, e beni di esso fedelissimo popolo, ne prestar fede alle promesse di detti regii ministri; onde ha giudicato pur bene e necessario ricorrere prima alla Divina Maestà, alla Gloriosissima > Vergine madre di Dio, al Glorioso S. Gennaro, ed a tutti gli altri Santi Pro-> tettori di detta città e regno, e quelli invocando e supplicando ad assistere alla detta sua difesa, aiuto o protezione, con pregare anco sicoome supplica, dimanda, e chiede con ogni interno affetto la Santità del Sommo Pontefice, suo > Sacro Collegio e prelati tutti di Santa Chicsa , le Macstà dell'Imperatoro , e dei Rc, Repubbliche, Principi, Duchi, Marchesi, Conti, Baroni ed altri qualsiy vogliano in dignità, titoli, e gradi constituti, e ciascuno fedel cristiano, che s tanto con l'orazioni, quanto in tutti li altri modi che potranno e conosceranno necessario, si compiacciano dare il loro agiuto e favore, e proteggere esso s fedelissimo popolo in detta sua difesa, che oltre la rimunerazione che potranno sperare dalla Divina bentà in atto di tanta giustizia e pietà, resterà esso s fedelissimo popolo perpetuamente obbligato di far il simile , o maggiore ses condo le sue forze in ogni loro occorrenza, Di Napoli li 17 ottobre 1647.

# LIBRO TERZO

#### ARGOMENTO

Erano fra questo mezo nuori accidenti occorsi nella città di Napoli, così degni di memoria come quelli che nel medesimo tempo avrennero fuori. Essendosi dunque risoluto il popolo dalla disperazione istigato, di mon Jasciara li più lusiagare dalla promesse degli seganuoli, giudicate affatto fallaci per l'esperienza delle cose successe: fece non solo lerachi totte le immagini degli autritaci, be estarano notto ricchissimi baldacenti affatto abliare per il luqqii principali della città, per argomento di voler affatto ablire la devozione che avreze con la fede tanti anni portata nel cuorer ma a peruatsione di alcuni, che poco amavano la quiete del regno, e supponenzano di canglari fortuna con il moto delle armi, inconincito a stringere con maggio anolettivila le perinte tenute sin dal principio con l'ambasciantore di Prancia. Era dunque l'intenzione del popolo, o per di medio il fina degli finquelet, conforme pubblicamente per la città propalavati, qii sottrarsi con titolo di Repubblica dalla doruta ubbidienza del Re Cattiloti o: ma ponderando, che le force di un naroro Princi-

pato, e con poca aderenza del nobili, non erano sufficienti a resistere alla potenza degli spagnuoli, le armi dei quali dovevano con l'unione del baronaggio stimarsi per formidabili, studiò di comprarsi, per mezzo del Marchese di Fontane, la protezione e li ainti del Cristianissimo: l'assistenza dei quale tanto più facilmente si promettevano i ribelli di conseguire, quanto maggiormente premeva agl'interessi della Francia abbassar la grandezza degli spagnuoli. Risedeva per tale effetto nella Corte di Roma Lorenzo Tonti popolare della città di Napoli, la destrezza e li ufficii del quale furono di tanta efficacia appresso l' Ambasciatore. che supposte le continue guerre e le inveterate inimicizle, che tra le due Corone regnavano, non fu difficile a conseguire ciò che seppe richiedere in nome del popolo. Pervenuto questo avviso tanto desiderato. nella città ribelle di Napoli, e promulgato dalle pessime lingue di coloro, che per fine di privati disegni abborrivano la quiete, fece tanta impressione negli animi di quei lazzari, che perduto affatto il rispetto, e la venerazione serbata sino a quel tempo al maestoso nome del proprio Principe, incominciarono pubblicamente ad acclamare il nome di Francia e della novella Repubblica di Napoli. Confirmò Gennaro Annese questa gravissima risoluzione del popolo con la stampa delle menete, sopra delle quali volse che s'imprimessero l'arme della Repubblica, figurata all'uso dei Romani nelle quattro lettere che segnono S. P. O. N. Quanto dispiacessero gli atti di questa nuova ribellione alle persone civili, che per effetto di mera necessità vivevano sotto la medesima ubbidienza del popolo , non è credibile a dirsi; perché oltre l'avversione che per antipatia di genio avevano al nome francese, incorrevano ancora in gravissime pene il sognarsi di persuadere o consigliare a chi si fosse il contrario. Andayano però destramente e con varii stratagemmi disseminando, che le voci che erano insorte della protezione di Francia , si dovevano stimare piuttosto per invenzioni dei lazzari che per vere promesse dell'Ambasciatore. Potevano questi artifiziosi susurri del popolo civile, accompagnati dalla sagace destrezza di coloro che sapevano somministrarli li fomento, partorire qualche effetto di ragionevole sentimento nelli animi di alcuni, e forse pella maggior parte, che per concomitanza o per timore segnivano il partito dei ribelli; ma l'arrivo di alcune lettere mandate dall'Ambasciatore di Francia a D. Luigi del Ferro fece immediatamente abortire l'ottima intenzione di costoro. Era il contenuto di quelle lettere la confirmazione delle promesse fatte ad istanza del Tonti al popolo di Napoli , e l'assignazione di mandarli fra poco una potentissima armata, con un milione di scudi per mantenere la guerra con li spagnuoli. Con l'occasione delle lettere si pubblico per ordine dell'Annese l'editto seguente.

#### GENNARO ANNESE GENERALISSIMO DEL FEDELISSIMO POPOLO DI NAPOLI E SUO REGNO.

» Essendo piaciuto alla bontà Divina per intercessione della Gloriosis-» sima Vergine del Carmine nostra Protettrice, e di S. Gennaro, e di tutti > 11 altri Patroni, d'inspirare all'Eccellentissimo signor ambasclatore di » Francia in Roma, che oprasse con Sua Maestà Cristianissima, che si a degnasse soccorrere le oppressioni incaplicabill di questa fedelissima eittà, per la compassione che ha suscitato il Manifesto di questo fede-» lissimo popolo a tutti li Principl, et in particolare a detta Maestà. Icri 23 ottobre 1647 comparvero lettere dirette a D. Gio. Luigi del Ferro » ambasciatore per S. M. Cristianissima al popolo di Napoli, il quale appeua aperto il piego, si conferi immediatamente dentro la Chiesa » della Madonna SS, del Carmine, e lesse ad alta voce la pronta offerta » che faceva l' Eccellentissimo signor Marchese di Fontané ambasciatore » eristianissimo in Roma, e fu con grandissima allegrezza accettata la » protezione di S. M. Cristianissima verso la Repubblica Napolitana. Per-» tanto si fa intendere a tutti li Titolati, Baroni, et Officiali maggiori » e minori di giustizia è di guerra del fedelissimo popolo di Napoli, che a da oggi avanti non ardiseano di ubbidire al Re di Spagna; suo figlio, o Vicere, et altri Officiali, e suoi Ministri, sotto pena di ribellione di n detto fedelissimo popolo, e della Corona di Francia. Avvertendo che a l'armata francese è di 50 vascelli d'alto bordo, e 24 galere, con soco corso di un milione per il fedelissimo popolo, oltre l'offerta fatta a > parte all'ambaselatore gallico , dall' Eccellentissimo Tafeo Barberini a di un altro milione, e l'uno e l'altro è stato accettato dal popolon e si contentano vivere cristianissimamente sotto la di lui perpetua no protezione; ne questo soccorso si può dire sia fatto per interesse d'acquistar Regni, ma per mera pietà, che à avuto la Cristianisno sima Maestà del patimento inesplicabile del detto fidelissimo popolo. Dato dal palazzo del Real Forte del Carmine questo di 26 di otto-2 bre 1647 2.

Dabitossi nultadimeno, per invenzione degli affecionati di Spagna, il disegno dei quali era di rendere poos stimabile il rigore di quest'ordine, che le lettere accennate fussero state artificiosamente fatte dal Ferro e non mandate dall' ambacciatore, mentre non venivano confermate dalli avvisi del Residente, che avveza trattato il negotio: ma per opera finalmenne di Francesco dei Patti, che fiu in Roma dal popolo a tale dificto spedilo, avverosis che realmente erano state erritte dal

- Dest Soll Cons

Marchese di Fontanè (1). Volse però l'Annese, per atterrire maggiormente li animi di coloro che detestavano l'erezione della Repubblica ed abborrivano la grandezza del popolo, che si pubblicasse il bando che segue.

### Gennaro Annese Generalissimo di questo fidelissimo Popolo, e del Regno di Napoli.

- » Perchè ci è venuto a notizia, che alcune persone inimiche di questa » inclita Repubblica Napolitana, vanno seminando molte zizzanie e in-
- (1) L'Ambasciatore francese inviava di fatti a Napoli, per mano del Patti, il seguente dispaccio, che fu pubblicato per mezzo della stampa, o che trovasi nella Raccolta del Duca di Cassano.
  - ALLA REPURBLICA SERENISSIMA DELLA PEDELISSIMA CITTA' E RECNO DI NAPOLI,

Sereniasima Repubblica - Quantunque con altre mie dei 28 del caduto abbia assicurato cotesto fedelussimo popolo della presta venuta dell' armata marittima del Re Cristianissimo mio Signore, in conformità dell'offerte già fattegliene con la viva voce del sig. Gio : Luigi del Ferro Ambasciadore Residente per la Maestà Sua appresso cotesta Serenissima Repubblica , non lascio tuttavia di confermarle mediante questa , di nuovo l'istesso , con l'occasione del ritorno a cotesta volta del Dottor Sig. Francesco de Patti, che avendomi a pieno rappresentato l'ardente desiderio di cotesta Repubblica Serenissima circa di questo , le testificarà , come in questo medesimo instante spedisco la felluca venuta di costi , assieme con Giovanni Airet al Sig. Duca di Richelieu Generale dell' armata suddetta , affine d'affrettar tanto più la sua zenuta costi ; la quale non dubito punto dover sentire ogni momento , con i successi e felicità solite dell' armi vittoriose della M. S. contro quelle di Spaana i mentre io dopo il primo avviso della risoluzione di questo fedelissimo popolo circa di questo gli ho sinora spedito quattro corrieri in diligenza, tenendo per sermo che all' arrivo di alcuno di questi si sarà senza alcuna dilazione incaminato a cotesta volta a combattere l' armata nemica , non meno per obbedire alli ordini molto stretti avuti da S. M. di assistere ad oani cenno di cotesto fedelissimo popolo, che per corrispondere all' ansietà non ordinaria che ne mostrano tutti i Capitani dell' armata suddetta : mentre riportandomi d'avantaggio al Sig. Dottor de Patti suddetto, a cui ho pienamente rappresentata la sincerissima intenzione del Re mio Signore in contribuire senza alcun risparmio tutte le sue forze per lo stabilimento di una ferma quiete, e sicura felicità di cotesta Serenissima Repubblica, offine d'imprimere indelebilmente nei cuori di cotesto fedelissimo popolo altrettanti caratteri della Sua Regia benignità e magnificenza, quanti sono i stimoli che ne riceve dalle tante memorie de' suoi gloriosi progenitori verso cotesta Città e Regno, le prego dal Cielo ogni vero bene. Roma il primo di Novembre 1647. - Di V. A. Serenissima-Umiliarimo Servitore-Il Marchese de Fontane Ambarciatore di Francia.

In Napoli per Secondino Roncagliolo Stampatore del fedelissimo popolo, 1647.

s quiteando la gente, dando ad intendere che le lettere reente dall'ampossciatore del Cristianissimo Re siano finte, e perciò non se li debba o dar credito, e questo lo fanno per mettere dissensioni e risse frai cittao fini. Però per evitare questi inconvenienti, si ordina, e comanda sotto pena della vita, e confiscazione dei benl, che da oggi avanti nessuna persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione si sia, ardisca di and dicendo simili cose, inquietando detto popolo ut supra, che altrimenti si eseguirà detta pena con dare la terza parte delli beni all'accusatore, che lo ponerà in vero. Datum in Napoli 29 ottobre 1631.

Ma siccome gli ordini del Duca d'Arcos, annessi con la speranza e col timore della pena e del premio, riuscivano poco fruttuosi per tirare al partito dei reali li animi dei sollevati; così quelli dell'Annese apparivano poco sufficienti per contaminar la fede delli affezionati alla Corona; ai quali non riuscendo, per la potenza degli avversarii che con vigilanza indefessa osservavano non meno le operazioni apparenti che li occulti pensieri dei regii, di esprimere ciò che per beneficio della comune quiete stimavano necessario, costumavano di ridursi in alcune case di confidenti , in cul solevano con li amici , detestando la tirannide del popolo, le comuni sciagure di quel secolo deplorare. Ma pervenuto anco l'avviso di simili radunanze alle orecchie del Generale . al quale per la vigilanza che usavano le spie, che con larga mercede teneva beneficate, poche cose non erano manifeste; per aggiungere maggiori afflizioni alli aderenti del partito spagnuolo, ordinò sotto pena della vita, che nessuna persona di qualunque condizione si fosse oltre il numero di due, ardisse con altri per l'avvenire in qualsivoglia luogo congregarsi; il qual ordine supposto la severità del castigo, che non aveva capacità di perdono, fu a viva forza da tutti ed in particolare dalle persone civili inviolabilmente osservato.

Ta l'infinita moltitudine del popolo, e fra coloro che più di ogai altro estinatamente impugnassero il veleno delle rabbiose lingue contro la Corona di Spagna (che nella corruttela dei costuni superavano la pessina condizione dei lazzari) si vederano non solo precipitare i preti, ma concorrere i fruti, i quali o per desio di selogliere l'Indissolubine dipo della ubbidienza dovusa al Vicanio di (RISTO), con l'introdoubine di nuori dogni nel regno di Napoli, o per desiderio di secondare la cuttiva inclinazione del genio, che col velame del proprio interesse offuscava la luce della giustizia, o per altra cagione che io diffido di rirovaria, la considera del principi del ridoti che evangelizzando per sante, con un Crocefisso nelle mani, le pretensioni e le cupidigie del popolo, andarano per le pubbliche piazze esortando i ribella il matritio, come se non per altra

cagione pugnassero, che per la fede. Quale impressione facessero gli esempli di costoro negli animi della plebe più bassa, e qual vigore soniministrasse al cuore degli erettori della nuova Repubblica, piacciati , cortese lettore, che io sospenda la penna, per non tacciarti, nella considerazione degli effetti che partorirono, di poco avveduto. Nè sazii con tutto ciò di suscitare con tali invenzioni lo sdegno dei popoli contro la Maestà del Principe naturale, e stimando simili esortazioni per arme poco bastevoli a difendere le ragioni della causa comune, tentarono alcuni preti, per essere anche essi a parte della crescente grandezza del popolo, armarsi di moschetto e di spada, e deposto il rispetto e la venerazione alla suprema dignità del Sacerdozio dovnta, impugnarle all' usanza delle altre milizie a danni dei regii. Ma prevenuti dalli ordini e dalli officii del Cardinale Arcivescovo, che opponendosi ai loro disegni, non volse che l'eseguissero ; furono dall'autorità del Pastore necessitati a sospendere la risoluzione di quel fatto così detestabile (1).

In questo medesimo tempo, che sottrattosi dall' obbedienza di Spagna, si era il popolo con titolo di Repubblica posto sotto la protezione del Re di Francia, fu dal Brancaccio rinunziata la carica che gli fu conferita di Tenente Generale dell' arme , nè per qualunque istanza, che glie ne facessero i popolari, volse mai ripigliarla. La cagione di ciò fu attribuita da alcuni al soverchio rigore che usava l'Annese nel comandare ; oltre che nella spedizione degli ordini militari, in cui era molto peco versato, rare volte avvalevasi dell'assistenza o del consiglio di lui , con l'accortezza del quale difficilmente potevano mal regolarsi le imprese. Però la più fondamentale di tutte, che Indusse a tale risoluzione il Brancaccio vogliono che fusse originata dalla lettera del Ferro; perche essendosi commesso alla Consulta, che dovesse, o la falsità o la verità di quella decidere, e parendo a Gennaro che tardasse più che non conveniva in attendere la decisione dei consultori, gli fece sdegnosamente intendere, che se non li fussero rimandate immediatamente le lettere, si sarebbe risoluto di volerle con atti di violenza. Il Brancaccio, ch' era anche egli della Consulta, vedendosi offeso non meno dall' importunità di quest' ordine, che dal disprezzo ricevuto negli altri passati, per non esporsi ad inconvenienti peggiori , che ragionevolmente gli potevano per l'avvenire succedere, si risolse con molta prudenza a deporre la carica.

Ma per molti provvedimenti che facesse l'Annese, e per gran seguito che avessero li popolari, non potevano però schermirsi dalle con-

<sup>(1)</sup> Vedi la nota a pagina 142,

tinue insidie e dalle macchine degli spagnuoli, che facevano con l'aderenza dei fedeli dentro al medesimo quartiere dei sollevati ; perchè avvisato il Duca della felicità del progressi che facevano l'arme del baronaggio, e della penuria dei grani che era nella parte del popolo , la cui gnantità ( conforme li veniva riferito da coloro che tenevano seco secreta intelligenza di dentro ) era appena per un mese bastevole; si studiava con simulati trattati di pace di fare artificiosamente apparire la declinazione delle cose del Re, e la necessità degli ainti necessarii che li mancavano; acciò insuperbendosi i ribelli di quel vantaggio, ed allettati da qualche nuova speranza, non si appigliassero a nuovi partiti, e trascurassero di fare i debiti provvedimenti per la difesa. Anzi per far cadere in simile credenza il partito degli avversarii, passarono con assentimento del Duca molti soldati spagnuoli e riformati sotto finta di fuggitivi dalla parte del popolo; I quali pubblicando non meno di essere strapazzati dal Governo del Vicerè, che dalla penuria del pane , fecero non solo credere al nemico per affatto abbattute e depresse le forze del regii, ma l'indussero a tirarli con il meritato stipendio al servizio della Repubblica, che era appunto il fine principale che mosse il Duca a mandarli. Imperciocche dovendo fra poco giungere la cavalleria con l'esercito dei Baroni a stringer l'assedio di Napoli, conforme gli avvisi che ne teneva dal Tuttavilla, persnadevasi il Duca, che con l'intelligenza di costoro, che stavano dalla parte del popolo , non fusse difficile volendo sortire dalla parte di dentro il farsi padrone di qualche posto. Il disegno del Duca poteva facilmente partorire per appunto l'effetto che ne sperava , ma caduti costoro, o per la frequenza di simili fuggitivi che dalla parte dei regii passavano a quella del popolo, o per altra cagione, in sospetto di alcuni che con avveduto accorgimento invigilavano agl' interessi della nuova Repubblica, restarono non meno deluse le speranze che le pretensioni del Duca, In vigore degli ordini che si fecero dall'Annese che l'impiegò nella guardia dei posti meno sospetti. Ma dando nulladimeno Gennaro una ferma credenza alle cose che asserivano i fuggitivi, avendole per il medesimo artificio del Duca presentite da più relatori, volse, avvalendosi dell'opportunità che gli porgeva la creduta necessità degli spagnuoli, provare con muovi ordini di tirare al partito della Repubblica alcuni di costoro, che non per zelo di servir la Corona, ma per tema di castigo non ricorrevano da lui, facendo pubblicare per tale effetto il bando seguente: pris literatura

----

#### GENNARO ANNESE GENERALISSIMO DI QUESTO POPOLO, E REGNO DI NAPOLI.

» Volendo questo fidelissimo popolo, come padre amoroso abbracciaper tutti di qualsroglia nazione, o officii, come Mastri di campo, Capilo fani, e chi si sia, ¿che rorranno venire a servire questo fidelissimo popolo, quali al presente si ritrovano combattendo dalla parte nostra contraria, tanto di terra, quanto di mare, che posano liberamente vemirence, che saranno cortesemente riceruti, e si darà loro un buon beveraggio, eccettuatine però quelli, che nell' nilma capitolazione > e bandi sono stati dichiarati per nemici di questo fidelissimo popolo. Napoli il 31 di ottobe 1647:

Ma crescendo sempre più in lui con la dolcezza dell'asolnio dominio che tenera nella muora Repubblica, l'avalida del regnare, qualità che per natura e dall'momo inseparabile, e con quella il sospetto che non si ordisservo macchine per abbattere la sua grandezza, e già non ignorara ch' era direntut abbominerolo ai primati del popolo: fece egià per togliere l'occasione a chi forse desiderara di congluraria contro di lui per insidiarii la vita, publicare un altro ordine, ch' è quello, che segue.

#### GENNARO ANNESE GENERALISSIMO DI QUESTO POPOLO, E REGNO DI NAPOLI.

» Acció sia nota a tutti la schieteza e efinerità dell' animo nostro, y quade airo not è, solo, che la liberazione di questo regno di Napoli 2 dalle tante gabelle dazit ed imposizioni e oppressioni degli spagmoti ed altri limitici. Per tanto invocato prima il nome di Dio, e della Giorio-sissima Vergio del Rosario, di S. Genaro, e di altri Santi nostri Pro-tettori, ordinamo, e comandamo sotto pena di ribellione del detto facilissimo popolo a tutti il Capitani dell' Oftine di guerra, e Deputatt, e altri Officiali, che non ardiscano radunanti, e far ragionamenti, o desterminar cosa alcana senza la presenza della nostra persona, dichiaran-a doci, che dovendosi trattar di guerra, si chiamaranno gil Officiali guerra, ce devendosi trattar di gressa, o d'altro si chiameranno il Ca-pi dell'Ottine. E tutto ciò vogliamo acciò comparisca la sincerità della prima di cascadeduno, e per evitare oggi frande, ingono, e tradi-mento, che possa nascere la questi tempi al perigliosi. Dato nel Torriore del Carmino di ciamie il 11 novembe 1647 3.

Dal rigore di quest'ordine, che fu fatto senza partecinazione dei cani dalla deposizione della carica che fece il Brancaccio per cagioni dell'Annese, e dal soverchio fasto che nsava nel suo governo, sdegnossi talmente contro di lui la maggior parte delli ottimati del popolo, che quantunque fussero in effetto di fazione francese, e zelosi di accrescere i vaotaggi della nuova Repubblica, tentarono ad ogni modo di sottrarsi al suo dominio, divenutoli per infinite cagioni abbominevole. Ma come che nel maneggio di un pegozio si delicato, in cui il minor male era la perdita della vita, s'incontravaco varie difficoltà per praticarlo, non volsero per allora ad altro risolversi, che di dare alcun cootrapeso all'autorità di Gennaro: e considerando che altro che il duca di Ghisa noo era abile a moderarla, per il riguardo della propria persona, e per l'osseguio che si deve alla Corona di Francia, inviarono, ancorche sapessero che era di prossimo la veouta di lui, Agostico di Lieto a sollecitarlo; il quale esseodo cogoato del Tooti, e mal soddisfatto delle operazioni dell' Annese, giudicavasi da chi lo mandava, che non dovesse partorire se non ottimo fine l'ambasceria di lui, conforme se oe vide lo effetto quaodo, con estremo contento di tutti, si scorse fra pochi giorni approdare celle rive di Napoli.

Si affrettavano tanto maggiormeote costoro, e l'Annese coo essi (benchè coo diverso fine ) a sollecitare la venuta del Ghisa, perche la fama della rotta successa nella Torre del Greco, e il terrore che generava io ciascheduno l'esercito del baronaggio, che non trovava chi potesse impedirli i progressi, aveva talmeote atterrito gli animi dei ribelli, che acgustiati non meno dal patimento del vitto che dal pericolo delle armi, iocominciavaco alcuni, meno colpevoli, noo soio a vacillar nella fede ma a tentare alcuo modo di passare dalla parte dei regii, trai quali solameote speravano di sottrarsi al castigo, che richiedevano i misfatti del popolo. Ond' era da loro sommamente desiderata la venuta di quel Signore, sì per la speranza che fondavano nelli aiuti di Erancia, come per inserirlo nel maneggio delle armi, chè non avevano capo d'esperienza. Nè si terminarono con la sola partenza dei cittadini le afflizioni dei popolari, perché spaventate dal medesimo terrore, che apportavano le arme dei Barool, poche terre restarono iotorno Napoli. che spontaneamente non si dichiarassero a devozione della Corona. E tra le prime che inducessero le altre ad imitar con la resa l'esempio, forono Angri, la Cava, e Salerno, città di momeoto e di considerazione non mediocre, le quali alia prima chiamata dei regii alzarono lo stendardo reale: Gennaro nnliadimeno, (che anco i plebei professavano la politica ) considerando, che la fama dell'assedio di Napoli tenesse per l'incertezza dell'esito sospese le provincie del regno, e dubbiose in so-

Ulo III Golly

stenere il partito del popolo, studiavasi occultando le angustice che giuassessiati pattivano, di far credere per mezzo di lettere che madava, ai suoi considenti, per vincitrici e onnipotenti le armi del popolo, e per deboli e abbattute quelle dei regii. Soministravano fio itre qualchatte quelle dei regii. Soministravano fio itre qualchatte quelle dei regii. Soministravano per operadell'Annese, le lingua di citoro che destro le medesime terre di millantavano per insuparabile la potenza del popolo, ne poterano contenersi di non discrettiare con simili susurri il concetto delle armi spagusuolo, che a mal grado dei nemici si erano impadronito della campagoa, e scorrendo impedimon tutti i soccosi del popolo.

Arvertito dopo l'Annese delle male soddisfazioni che ricovera il popolo civite dei suo governo, e fatto dai suoi condienti capace di nole che potera per simile cagiono arvecirne, lasciossi intendere, a contustone di coloro che emulavano la sua grandezza, con l'espi della
Consulta (che non solo intervenirano nelle cose di guerra che negli
altri affari della città) ch' egli non per ambisione di stenere l'assoluta
dominio del popolo, ma per evitar l'insidice che gli tendevano gli aversarii, si era mostrato desideroso d'intervenire nelle cose che si trattavano; e voloce ten si publicosse per tale effetto l'ordine che segue.

## Gennaro Annese Generalissimo di Questo fedelissimo Popolo.

» Perchè ci è parso molto espediente per li presenti bisogni congrega-» re un Consiglio di guerra così di Cappalunga, come di Spada, per at-» tendere maggiormente al servizio di questo fedelissimo popolo, e regno a di Napoli nelle cose concernentino a quello. Però congregati i Magiatrati consultori, Capitani d'Ottina, Deputati d'Ottina, e Officiali maggiori, e minori di detta milizia, sono stati eletti per detto Consiglio mill-» tare li magnifici infrascritti dottori e persone di spada. Il magnifico dottor Gio, Battista Costantino, il magnifico dottore Glo. Antonio Saa lone, il magnifico dottor Andrea d'Acunzo, il magnifico dottore Gioyanni Antonio Scoppa, il Mastro di campo Domenico Mellone, il Mastro di campo Vittorio Zappullo, l'Agiutante Onofrio Felice, l'Ala fiere Luise Volpe; alli quali se li sono attribulti tutti e qualsivogliano p negozii, governo, ed espedienti concernenti al vantaggio di detta mili-» zia, i quali si giuntaranno per detto effetto nel castello del Carmine di questa fedelissima città di Napoll, o altro luogo da essi deputando. Pereio s' ordina e comanda a tuttl, e qualsivogliano persone tanto milita-» ri, quanto extramilitari di quasivoglia stato, grado, o condizione si sla, > che da oggl avanti debbano obbedire a tutti li ordini, che per detto Coua siglio di guerra si daragno, sotto pena della vita, e confiscazione dei » beni alli trasgressori, applicandi a beneficio di questo fedelissimo po-» polo. Dato nel torrione del Carmine 8 di novembre 1647 ».

Oltre coloro, che per inclinazione di genio e per obbligo d'onore, esercitavano le armi per servizio della Corona, aderivano ancora al partito di Spagna alcuni particolari, ai quali per cagione di privati interessi patiti nell'abolizione delle gabelle, sopra le quali stavano situati gli effetti che possedevano, premeva con ogni ardore d'abbattere la grandezza del popolo, dalla quale dipendevano tutte le loro miserie, insinuandosi con tanto artificio e con tanto fervore appresso dei regii, che disminuendo il concetto delle forze del nemico, e ricusando i trattati di pace, l'instigavano a non decidere con altro mezzo la guerra intrapresa con li avversarii, che con quello delle armi. Gennaro per rimovere costoro dalla devozione degli spagnuoli, e per togliere simili cagioni che rompevano i disegni dei popolari ed impedivano lo stabilimento della nuova Repubblica, procurò di tirarli al suo partito con la pubblicazione del manifesto che segue, con speranza ancora d'indurvi qualche parte dei nobili, che per non aver goduto cariche e maneggi d'onore, si erano assentati dal popolo.

#### GENNARO ANNESE GENEBALISSIMO DI QUESTO FIDELISSIMO POPOLO, E REGNO DI NAPOLI.

» A nostra notizia è pervenuto, che molti creditori consignatarii sopra > li arrendimenti dismessi di questa Città, sospettando la perdita di detti » loro crediti, e per loro particolari interessi, non attendono, ne accudia scono con quella puntualità, che conviene nelli presenti bisogni del ocumun beneficio. Per tanto di comun consenso ci è parso fare il > presente bando, e per far quello noto a tutti detti creditori consigna-> tarii, e altri interessati, che nella total gniete di questo fedclissimo pono polo, come si spera, intende con modi già ritrovati, e altri, che magna giormente pareranno esserno espedienti, senza però imposizione di ga-Della, ne di gravezza alcuna, soddisfare, e rifare la legittima, e giusta na guantità, del credito di ciascuno di essi creditori, e interessati, quali si no sono dimostrati, e si dimostrano affezionati per il comun beneficio, e > hanno accudito, e accudiranno, secondo le loro forze alli presenti bi-> sogni, accettuandone sempre quelli, i quali hanno pigliato, e piglia-> ranno le arme, o in altro qualsivoglia modo si sono dimostrati, e si dimostraranno inimici di questo fidelissimo popolo. Ma se fra dne gior-> ni da oggi a rispetto di quelli che sono in Napoli, e suo distretto, a ria spetto degli altri, che si ritrovano fuori di questa città, e distretto,

a fra lo spazio di dieci computando da un giorno per ogni venti miglia. » accudiranno ad esso fidelissimo popolo con armi, ed altro che potran-» no , s'intendono ammessi , con ll affezionati di esso fidelissimo po-» polo, e aggraziati, e participeranno similmente della detta soddisfa-» zione dei loro crediti : altrimenti elasso detto termine , s' intendono ome nemici incorsi nella pena della vita, e confiscazione del loro » beni a beneficio di questo fidelissimo popolo, con darne la quarta parte al denunziante, o all'accisore. E perchè anco abbiamo inteso, che molti nobili, quali hanno goduto, e godono nobiltà separata in » questa Città, e Regno, sospettando d'essere odiosi a questo fidelissimo » popolo, e di non essere ammessi alli onori, prerogative, e officii di p quelli banno pigliato, e vanno pensando tuttavia pigliare le arme, o accudire con altri contro questo fidelissimo popolo; ci è parso similmente dichiarare, e far noto a tutti detti nobili, che se lasciaranno n fra Il detto termine le arme, e non occodiranno più con altri contro esso fidelissimo popolo, avranno da godere, e goderanno tutti gli onori e prerogative, e offici, che godono, e goderanno tutti li cittadini di » questo fedelissimo popolo, mentre il fine comune non è stato, nè è alp tro, che s'attenda al sollevamento ed Ingrandimento di questo fide-» lissimo popolo della Città e Regno, e che ciascheduna persona possa » rendersi meritevole di conservarsi, e ricevere quelli onori, che saranno loro dovuti. Ma se fra detto termine non lasciaranno dette ar-» me, e accodirano da pol coi nostri nemici, incorreranno nella pena n come di sopra n.

Non era il Duca d'Arcos dall'altra parte men sollecito dell'Annese in procurare li vantaggi della Corona, se pure tal zelo deve attribuirsi a chi dominato dal proprio capriccio accelerava le ruine e la perdita del regno, non perchè a tal fine tendessero i suoi pensieri, ma per esser di natura e di genio risentito , la forza del quale l' aveva tolto l'uso della dissimplazione, che è tanto necessaria a chi governa: lo testificarono non solo le sue opcrazioni negli avvenimenti passati, ma volse auco provarlo con l'immatura risoluzione che fece, nel caso che sogue. Avea egli fatto carcerare Andrea Polito, che gli diede il posto di Santa Lucia del Monte nel primo giorno che attaccossi la guerra, e Onofrio Caflero, che gli fece cadere nelle mani il quartiere di Chiaia conforme accennossi di sopra. E avendoli dopo alcuni giorni di carcere convinti di fellonia e d'intelligenza tenuta con li avversaril, al quali si erano esibiti ( conforme dicevasi ) di consegnare li medesimi posti . li fece contro ogni dovuta ragione di Stato pubblicamente morire, perchè essendo fra tutti gli altri rispetti che mantenevano la ribellione del popolo, la diffidenza di ottenere il perdono delle colpe commesse: venne egli con la morte di costoro (ancorche per altri misfatti meritata l'avessero) talmente a discreditar la sua fede, in sospetto della quale era appresso dei ribelli per altre occasioni caduto, che tutti li trattati di pace che propose per l'avvenire, restarono per la medesima cagione interrotti. Anzi Ippolito Pastena, nel tempo che si era impadronito della città di Salerno, al quale il Vicerè per tirarlo alla devozione di Spagna fece proporre per mezzo del Duca di Martina alcani partiti non disprezzabili , rispose che voleva pigliarne consulta dal Polito e dal Cafiero, che erano stati da lui con le medesime promesse ingannati. Oltre che l'opinione generale di tutti è, che il Vicere facesse morir costoro, non per nuova ribellione che avevano commessa, ma per vendicarsi del poco conto che fecero di lul prima che giungesse D. Giovanni nel regno. Altri asseriscono, che avendo il Polito promesso al Duca di darli nel primo giorno dell' assalto fra sel ore la città nelle mani, egli confidato nelle sue promesse ricusasse, rompendo la guerra, li trattati di pace che gli furono più volte proposti dal popolo. Ma comunque si fosse la risoluzione del Duca non fu lodevole, se pure li avvisi della sicura vittoria che giornalmente riceveva dal Tuttavilla, non lo resero impaziente nel vendicarsi senza badare agli effetti che ne potevano derivare.

Ma con tutto che di momento in momento crescesse la riputazione delle armi reali, e che fra poco dovessero soggiogarsi I nemiel della Corona, non però vedevasi il Duca non coltivare occulte intelligenze nella parte del popolo, stimando forse di non meritar quella gloria senza essere a parte delle fatiche che la producono : sapeva celi che il più acerrimo difensore del partito dei sollevati era l'Annese, il quale sì per la naturale avversione che aveva al nome spagnuolo, come per il supremo dominio che godeva in quelle rivolte, non solo rigettava qualunque trattato di accordo che gli fusse proposto, ma per le pene che v'imponeva, teneva in tanto timore gli animi di coloro che bramayano la pace, che non era chi avesse ardimento di farne parola. Per opprimere la potenza di un nemico così risoluto si era più volte il Duca provato di farlo morire, ma per molti maneggi che avesse dalla parte di dentro non fu mai possibile di vederne l'effetto, tanto era numerosa la fazione di Gennaro, e la vigilanza che usava in custodirsi. Ma non punto perdendosi d'animo per l'infruttuosa riuscita che facevano le sue macchine, volse ad ogni modo tramarne delle altre, e non desistere dall' impresa. Stavano in compagnia dell' Annese alla guardia del torrione del Carmine due fratelli carnali, l'uno Sacerdote detto D. Felice Giordano, e l'altro Francesco, persone degne

di qualche impiego, e abili a commettere qualsivoglia misfatto per temerario e pericoloso che fusse. Pervenuta la notizia dell'abilità di costoro alle orecchie del Vicere, per un tal confidente e conosciuto da loro, che per sotterranei condotti passava dal quartiere dei regil a quello del popolo, gli fece intendere che quando si fussero risoluti di toglier la vita a Gennaro, e dargli quel torrione in potere, oltre la taglia posta nel bando, nel quale fu promulgato per ribelle della Corona, sarebbe stato un così rilevante servizio con larghissimo premio riconosciuto da lui. I Giordani allettati dalle promesse del Duca diedero orecchio al trattato, e ne promisero l'effetto; supponendo siccome era facilissima cosa l'uccidere l' Annese per rispetto della continna conversazione che tenevano seco, così fosse agevolo ancora il farsi dopo la morte di lui padroni della fortezza. Ma incominciando a praticare così il negozio, incontrarono una troppo rilevante difficoltà nell'eseguirlo : perche dovendosi da loro prima di ogni altra cosa inchiodare le artiglierie per assicurare la venuta agli spagnuoli, che in tempo di notte dovevano con le galere sorprendere il torrione, non potevano cimentarsi all'impresa senza l'intendimento di un Prete propostovi da Gennaro, dell'opera del gunle dovevano necessariamente avvalersi. Persuasi però, che le mercedi promesse dal Duca, avessero forza ancora di espngnare la costanza di lui, tentarono palesandoli con poca avvedutezza il trattato di tirarlo alla congiura. La speranza del premio invaghi talmente l'animo di quel prete, che intricandosi nel medesimo laberinto dei Giordani, non mostro repugnanza in eseguirla: ma considerato dopo qualche intervallo con riflessione più ponderata il negozio, e atterrito dall'atrocità del castigo nel quale incorreva nel commettere un tale eccesso, scoperse nel medesimo giorno il tradimento all' Annese, il quale arrestati li autori della congiura, li fece dopo varii tormenti decapitare, benchè non altro confessassero, che di aver procurato di dare il regno alla Chlesa.

Ma non così tosto fu per opera del detto Prete scoperta la trama dell'accennata congiura, che il Duca richisismi di partil, e solletifo in procurare il totale esterminio dei sollerati, applicossi con mori artifizii al ordir la seconda. Supera egli: per lunga e generale intelligenza che tenera con le persone civili dalla parte del popolo , che furono (tramae alcune poche) semipre divote della corona, quante peranze areserro concepite di sottrarii dal dominio del popolari, alla vista dell' esercito del nobili che era in quel tempo composto (oltre un considerabile numero di pedoni) di ottonilia caralli. Nè ampoco ignorara quanto il fosse cara l'occasione di spendere no meno la rità che le proprie sostanze per servitrio del Re. Conoscituta dunque

dal Duca l'ottima disposizione di costoro verso le cose di Spagna, e la naturale antipatia che avevano con l'odioso nome della Repubblica, l'indusse, per mezzo di alcuni che a contemplazione di lui erano passati nel quartiere dei ribelli, a prepararsi con le armi per darsi mano col baronaggio nel tempo destinato dai regii a sorprendere i horghi di Napoli. Poteva per avventnra questo trattato del Duca partorire il successo non dissimile dal disegno; ma come che era troppo numerosa la moltitudine di coloro che erano a parte della conginra, in cui non ha luogo la segretezza che ricerca il maneggio del fatto, pervenne per opera della moglie di un mercante a notizia dell' Annese ; il quale dissimulando per allora il castigo che meritavano i colpcvoli si assicurò dell' imminenza del male con disarmarli. Fnrono questo le nuove macchine di conginra ordite dal Duca, ma come che era scritto negli annali del fato, che le sue disavventure fussero istromento da ingrandir le gloric del Conte d'Ognatte, non produssero mai fine se non contrarii alli suoi disegni,

Erano fra questo mezzo varie fazioni seguite tra gli spagnuoli e popolari che stavano alla difesa delle tripcere, nè senza qualche poca effusione di sangue, ma come che furono di poco momento, e fatte dai soldati più per ostentazione di vigilanza che per desiderio di sortire, ho piuttosto voluto rimetterlo alla considerazione del giudizioso lettore, che occupar la penna in descrivere successi di non molta importanza. Parmi però necessario di non tralasciare il racconto di un assalto marittimo, che diedero li spagnuoli al capo di Posilipo per impadronirsi di quella costa. Due miglia discosto e a mezzogiorno della città di Napoli , piegando qualche poco verso occidente , siede la deliziosa rivicra di Posilipo, nella estremità della quale si sporge a guisa di nn angolo una piccola collinetta che chiamasi volgarmente il Capo di Posilipo, dalla cui sommità si scopre tutto quel tratto di mare che si comprende tra Nisita e Posilipo, e tra Posilipo e Napoli. Onde avviene. che non possono passar barche da Napoli a ponente, o da ponente a Napoli, che non soggiacciono all' invasione del presidio di quel posto, quando per alleviare il travaglio dei naviganti non volessero con faticoso viaggio dilatarsi a sinistra. Quivi non solo si erano fortificati e provvisti i popolari di arme necessarie per la difesa del passo, avendovi condotto insino il cannone, ma con una grossa squadra di feluche che vi tenevano, infestavano talmente quel tratto di mare, che non era harca nè brigantino del regii per ben armato e provveduto che fosse, che potesse passarei senza il convoglio di qualche galcra. I patimenti le l'angustie che da si fatte incursioni di marinari sentiva il quartiere degli spagnuoli, che non avevano altri rinfreschi che quelli che li ve-

Goovle

nivano dalla parte del mare, affliggevano talmente li abitanti e le soldatesche del presidio regio, che ridotti In estrema penuria, non era tra loro chi apertamente non biasimasse il governo del Duca, querelandosi di lui, che a vista di D. Giovanni e dell'armata reale, non ardisse di reprimere l'insolenza e gli oltraggl che ricevevano dalli corsari del polpolo. Il Duca per ovviare quel male, per cagione del quale poteva agevolmente nella città qualche nuovo tnmulto originarsi , vi spedi col calore di tre galere una squadra di feluche con duecento nomini armati, con ordine che procurassero in ogni modo di scacciare il nemico. Ginnti costoro nel capo di quella costa , e smontati senza verun ostacolo a terra, s'avanzarono con ammirabile intrepidezza all'assalto, il quale, ancorche fusse con molto valore sostenuto dai popolari, poteva ad ogni modo, per il danno che nel medesimo tempo facevano le artiglierie delle galere con farli soccumbere, cagionare la perdita del posto: ma calate in soccorso degli assediati le milizie di quei viclni villaggi, che avevano da varie parti presentita la mossa dell'esercito reglo, rinvigorissi non meno negli animi loro la speranza della difesa, che l'indubitata certezza della vittoria. Non intiepidissi però con la venuta del nnovo soccorso l'ardimento dei regil ; perchè zelosi di non denigrare l'onorato concetto che si aveva del valor loro con la perdita dell' impresa, si ostinarono con niù fervore al combattere; ed avrebbero forse potuto, benchè con molto sangue, trionfar dei nemici , ma soggiungendo nuove genti la aiuto degli avversaril, e infestati anco dai sassi dall'altezza di alcune colline dai popolari occupate, furono finalmente costretti di ritirarsi, abbandonando, con quattro soldati che vi morirono, infelicemente l'assalto. E a me si conceda fra tanto, dalla cortesia di chi legge, che ritorni la campagna,

Tra le piazze che la poca diatanza dalla città di Napoli restavano, più per efictu di conginutra ne he per violenza di genio, a divozione del popolo, mantenersai ancora quella di Somma, che è la mia partira i la quale sesendo non meso per la fertilità del suoi campi, che per le rulne di tanti incendii famosa, poco sarebbe di mestieri di essere con nuovi escomii celebrate; ma perche ion restil i candore della sua fede contaminato dalla fellonia di alcuni pochi, che sortiti dalla più succida pibebe del popolo carono di sollerarai, beneché mal contro Spagaa, mi al conoceda che lo giustifichi con la verità dell'istoria le calumine, che fore appoggiane sopra le sinster relationi d'altruti, gli sarebbero attribuite dai posteri; oltre che la rotta che sotto le sue mura ricevernou dai regli la sarai del popolo, potrà i più di ogni altra cagione renderia memorrabile. Siede la istera di Somma sopra le faide del Vestivo (da chi prende il somes) pon mem di otto miglia lontanza dalla parte

prientale di Napoli, in sito piuttosto collinoso che piano. Dividesi in tre quartieri di moderata grandezza: in due si comprendono i borghi di Pliniano e Margarita, i quali non essendo per l'apertura di molti luoghi che gli danno l'ingresso capaci di presidio. Il farne menzione sarà di poco profitto. Il terzo che è da mura considerabili circondato, è detta la Terra, di figura pluttosto tonda che quadra, e gira un lungo quarto di miglio, però la moltitudine degli edifici che gli stanno vicini lo rende men forte di quello che potrebbe stimarsi, ma sono così alzate le mura, che con il calore di un castello, che sta fuor del recinto dalla parte della montagna, potrebbe per qualche tempo difendersi. Sollevatosi il popolo di Napoll, e uscito per ordine di Tomasaniello d' Amalfi Onofrio della Pia per le terre del regno, astringendo con intollerabile violenza la fazione dei regii alla osservanza delle capitolazioni fatte col Duca d'Arcos, li primi vassalli di Sua Maestà, che mostrando finezza di fede se gli opponessero, furono i cittadini di Somma, I quali trovandosi affatto scemati di forze, e in maniera abbattuta la potenza degli spagnuoli, che dissimulavano con necessaria connivenza qualunque sorte d'eccesso senza castigo, osarono nondimeno d'uccidere sette compagni d'Onofrio, e di arrestarne non meno d'altrettanti prigioni, nulla o poco stimando per si fatto servizio del Re l'indignazione del popolo, che poteva in quel tempo ad un minimo cenno opprimere l'intlere provincie, non che una piccola piazza. Cagionò questa risoluzione dei cittadini di Somma tanto sdegno negli animi dei popolari di Napoli, che se li amorevoli ufficil, che furono interposti dal Duca, non sospendevano la vendetta, sarebbe difficilmente restato impunito l'eccesso degli uccisori. Rimasero però tanto atterriti dalle minacce del popolo offeso, che quantunque la più ricca industria dei Sommesi consistesse nel ritratto che cavano dalle condotte di varii frutti che portano in Napoli, soffrirono piuttosto di vivere nella povertà della patria, lasciandoll marcire su gli alberi, che riporre la vita in mano dei lazzari per desiderio di venderli, ritirandosi con le intiere famiglie per molte notti a dormir nella campagna; in tale stato di fedeltà si sarebbero senza alcun dubbio mantenuti insino all'arrivo del baronaggio, ma siccome furono diversi per la varietà del tempo gli accidenti che occorsero, così restarono ancora, con esito diverso dalle speranze, vanate le cose. Regnava una particolare ed inveterata inimicizia tra la famiglia del Majoni, e quella degli Orsini, l'una e l'altra nobile di quella terra, originata parte dall'emulazione della stima, e parte dalla forza dell'interesse nato forse tra loro o per cagione di parentela o per altro immaginarlo rispetto. Aderiva al partito degli Orsini Orazio Strambone con Pompeo e Muzio suoi fratelli, per avere il primo qualche anno avanti

del tumulto ammazzato Matteo Majone, ch' era dell' istessa famiglia. Prevalevasi dalla parte dell'ucciso più di ogni altro in quel tempo Carlo Maione, il quale per l'esperienza che si aveva del sno valore, era non solo stimato sufficiente a contraporsi alla potenza degli avversarii, ma tenuto da loro in maggior concetto degli altri. Gli Orsini, che erano più sagaci di lul, e consideravano il male che poteva col tempo apportarli un siffatto nemico, si risolsero d'ammazzarlo, e ne segui l'effetto, con ritrovarmi ancor io per accidente a si funesto spettacolo presente. Morto Carlo, e considerando i suoi parenti che li avversarii erano con l'unione degli Stramboni divenuti più potenti di loro, e difficile il tentare con le proprie forze la vendetta di questa offesa, applicarono il pensiere a trovare altri mezzi per risentirsl. È perchè tanto gli Stramboni, quanto li Orsini si erano ingeriti, e con le armi e col consiglio, nella morte dei compagni di Onofrio, che morirono (conforme accennai) nel principlo della sollevazione di Napoli, ebbero ricorso al popolo, col quale talmente s'insinuarono, che ne ottenero un ordine, in virtù del quale furono dichiarati ribelli del fedelissimo, con promissione di grossissime taglie a chi l'avesse, o morti o vivi, pigliati. La esecuzione di questo bando fu commessa ad alcuni lazzari del quartiere di Margarita, i quali ancorche temessero il medesimo male degli uccisori, per essere comune la causa e complici nel delitto, si avevano però col mezzo degli stessi Maioni comprata la perduta grazia del popolo. Ma come che costoro aspiravano piuttosto a componere gli Orsini in qualche somma di denari, non ebbe altro fine la sollevazione di questo quartiere che a servire i nemici che l'istigavano, e ne furono quelli da loro immediatamente avvisati. Alla prima notizia di quest'ordine, Giuseppe Orsino, che reggeva il peso di tutta la mole, ottenne, per mezzo della corrispondenza che teneva ancor esso col popolo di Napoli, non solo la revocazione del bando, ma per abbattere maggiormente le macchine dei suoi nemici, che con assidua vigilanza attendevano alla vendetta, fece in virtù di nnove commissioni dichiarare un sno confidente per capopopolo della terra, con le quali ordinavasi, che non ad altri che a quello dovesse per l'avvenire obbedirsi. Ma non così tosto fu publicato costui per capo del popolo, che pochi giorni dopo in vigor di nuovo ordine spedito ad istanza degli stessi Majoni, depose la carica, sostituendoglisi un altro del medesimo quartiere di Margarita. A questo ne successe per opera di Giuseppe un altro in contrario, che per la diversità dei voleri che governavano le cose del popolo, non era difficile a conseguirsi, tanto da questi quanto da quelli, qualunque cosa sapesse desiderarsi; e così di mano in mano talmente procurò ciasenna delle parti avvantaggiarsi nei suoi interessi, che con la frequenza di tanti

ordini, e con l'ingordigia del guadagno che ne traevano gli esecutori, in tal maniera si domesticarono col popolo di Napoli, che anche l nobili divenuti nell'apparenza esteriore per necessità popolari, furono costretti di soffrire le continue insolenze dei lazzari, che condotti a squadre intiere sin da Napoli a Somma, ora all'uno, ora all'altro partito aderivano. Ma non parendo alle persone civili, che fusse rimedio bastevole al male che minacciavano i lazzari patriotti, il farsi conoscere popolari, Incominciarono a prepararsi con le arme alla difesa, dissimulando con molta prudenza la pessima intenzione di alcuni, che da varii andamenti chiaramente appariva. Ma come che la fazione del nobili era più numerosa che ricca, e le case nelle quali abitavano erano per la grandezza della terra molto distanti, riusciva di molto incomodo il potere un congresso di tante persone mantenersi non separato. Non fu però bastante il difetto della lontananza a dividere l'unione degli animl, perche radnnatisi insleme, concertarono fra loro, che dividendosi in tante squadre secondo la vicinanza dei luoghi dovesse clascuna per la sua parte immediatamente accorrere dove per avventura si fosse lnteso tumulto. Questo buon ordine tenuto dal nobili, raffrenò talmente l'insolenza dei popolari, che insino a quel glorno che fu rotta la guerra dal regli, non fu cosa operata da loro che apportasse alcun pregiudizio a gl'interessi della Corona. Rotta la guerra, e prevalendo in quel tempo per l'aderenza che aveva del popolo di Napoli la fazione dei Maionl, Antonio dell'istessa famiglia, e il maggior nemico che avevano gli Orsini, fattosi non per altro effetto che di vendetta capo d'alcuni lazzari di S. Anastasia e di Napoli, venne a Somma, ed unitosi con altri che il medesimo partito seguitavano, pose in tanta confusione i seguaci del Re, che avviliti dal timore che apportavano le armi di tanti nemici, si studiarono piuttosto di mettere la salvo la vita, che sostener senza profitto la difesa della Corona. Trovavasi in quel tempo a governar la piazza di Nola, lasciatovi nel passaglo del Tuttavilla in luogo del Marchese del Vasto che condusse seco a Scafati, D. Ferrante Caracciolo. il quale avendo parte col trattato, e parte col terrore delle armi molte terre e villaggi di quel contorno ridotti a devozione di Spagna, fece anco per mezzo del Principe di Ottaiano, che era seco rimasto con le sue genti, intendere alli Eletti di Somma, che mandando alcuna persona confidente da lui, a trattare alcune cose che doveva per servizio del Re conferirle, sarebbe stato di notabil beneficio a quella terra. Costoro considerando il tenore della proposta, e allettati dalle promesse del Principe, mi chiamarono segretamente, e m'imposero, che conferendomi in Nola, udissi ciò che mi proponevano quel signori. Io (no'l nego) per non cadere in sospetto del popolo, l'ira del quale rare volte con la ragione si affrena, riensai dal principio l'impiego, ma assicurato poi dal cousenso universale di tutti, che non men con preghi che con violenze m'indussero, ricevendo le Istruzioni da loro di quanto doveva operare, mi risolsi ubbidire. Ma come che l'uomo è sempre facile a cadere nelle cose che piacciono, perchè quantunque la ragione sia repugnante, rare voite non resta della forza dei senso abbattuta, non fu maraviglia se dal governo di Somma, che fu tumultuariamente eletto in tempo di Tomasaniello a voci dei popolari, mi fassero date commissioni affatto contrario al servizio del Re, ordinandomi, che io ricusando quajunque condizione mi fusse da regii proposta, aitro non mi obligassi a promettere, che la neutralità della terra, con la quale siccome non si proibiva agli abitatori il portar rinfreschi nella città di Napoll, così non s'apportava giovamento all'arme del baronaggio, che la tenevano assediata per angustiarla di viverì, lo conoscendo nulladimeno, che le indiscrete pretensioni degli Eletti (due dei quali erano pertinacissimi popolari) non potevano se non rendermi diffidente dei regil , ed infruttuosa la fatica del mio viaggio, non mì arrestal però di proseguirlo, col disegno di trattare alcun modo col Principe per abhattere la potenza del popolo, ed introdurre se fusse possibile nella piazza qualche corpo di genti. Non fu diversa dal fine l'opinione che io feci di quel viaggio, perché proponendomì il Principe che la terra si dichiarasse a devozione di Spagna, ed lo ricusandolo in conformità delle commissioni avute da quel Governo, mi soggiunse che lo riferissi a chi mi mandava, che l'arme del Re sarebbero state sufficienti a conseguire con la forza ciò che per termine di piacevolezza gli veniva negato. Io che non avevo altro fine, che di vedere la mia patria liberata dalla tirannide dei popolo, che non era sorte d'empietà, che non commettesse : gli replicai che quando si volessero l regii impadronir delia piazza, io confidato nell'intelligenza che teneva con la maggior parte dei nobili, gli avrei somministrato un facilissimo modo di conquistarla. Udimmi il Principe, ed Insieme D. Ferrante che vi era presente, e restò non meno appagato del mio parere che dell'offerta, dicendomi che si sarebbe fra pochi giorni, con darmene avviso per mezzo di persona di fede incorrotta, avvalnto del mio consiglio. Ritornato che fui esposi agli Eletti, con quella sincerità che l'intesi, l'ambasciata del Principe, la quale essendo direttamente contraria alia perniciosa Inclinazione dei popolari, che allettati dalla dolcezza del dominare , abborrivano il governo dei nobili , non è possibile a dirsi quanta commozione cagionasse negli animi loro, e lo sdegno che contro me concepirono; asserendo che io per tirarli al partito dei Re, figurava le proposte del Principe così minacciose. Quello che per tal cagione jo soffersi nella vita e nei beni , per non esser causa comune, e per non provocare con tragico racconto a commiserarmi chi legge, tralascio di scrivere, rimettendolo a coloro che per lungo tempo vedranno le ruinose vestigie della mia casa. Fece il popolo immediatamente sonar le campane all'arme, serrò con altissimi ripari tutte l'entrate dei borghi, fece, per corriere a posta spedito, intendere all'Annese la dimanda dei regii , inviandoli nota di tutti coloro che aveva per diffidenti e sospetti, ed ordinò che sotto pena della vita, non fusse alcuno che ardisse uscir dalle trincere. Queste deliberazioni del popolo accoppiate con un bando così rigoroso atterrirono in maniera li affezionati della Corona, e in particolare coloro che erano più degli altri stimati per tali, che appigliatisi al mlo cousiglio, e prevenendo gli ordini che si attendevano dall' Annese, ad onta della vigilanza di coloro che guardavano i posti, partirono nel medesimo punto per Nola, dove con l'unione di molti altri gentiluomini, che erano per la medesima cagione dalla lor patria fuggiti, formarono una compagnia di cavalli sotto al comando dell' istesso Principe d'Ottaiano. I nomi delli quali, acciò non restino sepolti nell'obblivione del tempo, furono il Sergente Maggiore Gio. Lonardo Orsino capo degli altri, Giuseppe, e Antonio suol fratelli, Pompeo, Orazio, Muzio, e Scipione Stramboni simllmente fratelli, Gio. Berardino di Stefano, e Giuseppe suo padre, Giuseppe Capograsso, Gio. Battista di Tommaso, e Gio. Angelo suo figlio, Francesco Russo, ed lo, Carlo delli Franci di Palma, Vincenzo Vaccaro di Castellamare, ed altri dei quali per essere in quel tempo distolto dalla novità di varii accidenti non tenni memoria particolare ; è però vero che trapassarono il numero di 40. Costoro desiderosi di mostrare non meno il zelo del servizio del Re, che della libertà della patria, che era oppressa in quel temno da tanti tiranni, si esibirono al Governator della piazza, che dandoli 200 fanti, si sarebbero senza perdere un sol soldato impadroniti della terra; promessa in vero che poteva facilmente affettuarsi per la secreta intelligenza che avevano con quelli di dentro. Fu l'offerta dal Caracciolo sommamente gradita, ma scusossi di non potere del richiesto aiuto servirli insino al ritorno del Tuttavilla , la venuta del quale stava colà da Scafati di momento aspettandosi. Fratanto accortosi il popolo di Somma , poco dopo l' effetto seguito , della fuga di costoro, i quali conforme agli ordini venuti dall' Annese erano nella medesima sera destinati al macello; ammazzo per sospetto che avesse intelligenza col Principe di Ottaiano l'accennato Francesco di Tommaso , con tre altre persone stimate con affettato pretesto dello stesso delitto colpevoli. Indi persuadendosi che l'assenza dei fuggitivi, non poteva se non che macchinare la depressione dei popolari , rinforzo quel presidio con un grosso di cento fanti, che gli furono da Gennaro mandati da Napoli; trai quall assisteva, se non come capo, aimeno come partecipe del governo dell'arme l'accennato Antonio Maione. Ma trascorsi non più che tre giorni dalla venuta di costoro, un tale che risiedeva sopra la soldatesca con patente di Mastro di Campo. avendo richiesto al governo di Somma il consueto stipendio che gli spettava, ed essendogli da quello negato, con dire, che in quel tempo non si badava ad altro interesse che al servizio del popolo , carcerò l' Eletto del quartiere di S. Margherita, volendo per via di tal violenza tirarlo alla soddisfazione pretesa. La temeraria importunità di costni concitò talmente il popolo di Somma a difendere l'Eletto, che per liberarlo dalle sue mani, e prevalendo, con l'accrescimento di nuove genti armate che concorsero al tumulto, la fazione dei terrazzani, si udi immediatamente gridare ii desiderato nome di Spagna, incalzando con l'armi e con l'iterazione di simili voci i popolari di Napoli. Gio. Antonio di Palma, che non era fuggito con gli altri, per dar libera entrata al ritorno dei fuggitivi con la venuta dei regii, conforme il convenuto fatto tra loro quando partirono per Nola , essendo accorso al tumulto, e conosciuta la disposizione generale dei cittadini a favore della Corona, non perse l'occasione, ma chiamati gli Eletti, gli disse, che prima che da Gennaro Annese fussero nuovi ainti mandati in soccorso dei Napolitani (che si erano salvati nel Monastero di S. Martino ) era bene di prevenirli con la chiamata dei regii, i gnali , egli , se ne restassero contenti , avrebbe fatto da Nola immediatamente venire. Fu in un medesimo tempo approvato ed eseguito il consiglio del Palma; perché ricevutone gli ordini dalli Eletti, e giunto nella città di Nola nel medesimo punto che arrivò l'esercito del Tuttavilla, ottenne dalla magnanimità del generale quanto seppe desiderare; ordinandosi ad istanza di lui, che marciassero in quel medesimo istante, con la scorta di Fra Gio. Battista Caracciolo e del Principe di Ottaiano, trecento cavalli e duecento fanti alla volta di Somma; dove entrati, non fu Chiesa che col suono delle campane non manifestasse gli eccessi dell'allegrezza.

Sì erano fratanto al terrore , che col solo nome apportava il Duca il Castel di Sangor, resi no solo alcuni villaggi che stavano alla parte occidentale di Nola , ma quante terra e castelli si contano della tenta di Nola verso oriento issino alla città di Avelliano, compresori anco la terra di Palma , che gli siede per fianco dalla parte di mezogiorno. Ne restava altro da renderta a devocione del Re , che quelle di Marigliano e di Lauro , le quali persistendo nella solita contumacia, non volsero man appigliaria alle cortesi offerte del Duca, o per ca-

gione della fidanza che avevano nella fortezza del sito, o perchè fosse troppo pojoso l'ubbidire a chi Incominciava a godere la dolcezza del comandare. Ma come che l'acquisto di queste due piazze premeva grandemente al Caracciolo, si per la vicinanza che avevano con quella di Nola, come per gli aiuti, che di genti e di viveri somministravano agli assediati di Napoli , non lasciò cosa Intentata, ne trascurò diligenza per ottenerle. Avevano le sue persuasioni, accoppiate con alcune promesse non disprezzabili, fatta qualche apertura nel petto del capopolo di Lauro, ma vennto finalmente al ristretto di perfezionare il trattato, non trovò D. Ferrante la medesima disposizione negli altri; i quali ricusando qualunque offerta per vantaggiosa che fusse, gli fecero assolutamente intendere, che non erano per partirsi dalla devozione del popolo. Non meno pertinaci di costoro si mostravano nel rendersi i popolari di Marigliano all'istanza di D. Ferrante; perchè divenuto, per il troppo rigore usato contro i ribelli nel principio del suo governo, odioso al partito dei sollevati, era non solo da loro generalmente abborrito il suo dominio . ma quanto poco intese , tanto meno credute le sue promesse, nè per qualunque partito che gli facesse, fu mal possibile di tirarli al suo disegno. Ma come che li animi ostinati, per mostrar di non cedere, più facilmente sogliono piegarsi alle scosse di una cortese piacevolezza che alle minacce di un rigoroso comando, quel fine che non furono bastevoli a conseguire le forze e la potenza del comandante, partorirono gli amorevoli ufficii di Monsignor Lancellotto Vescovo di quella città, dal quale furono fra pochi giorni con la forza delle lettere, che qui sotto si vedono, indotti alla resa, ma con condizione però, che non altri dovesse governare quella piazza che Cesare Zattera loro antico padrone, il comando e la benevolenza del quale avevano, nel tempo che gli furono vassalli, con estremo contento provato.

## LETTERA DI MONSIGNOR DI NOLA AL POPOLO DI MARIGLIANO.

» Dilettissimo popolo di Marlgiano, e Casali. Jo come vostro padre 3 amorerolissimo, prevedendo il danno e male, che vi può succedere, e o considerando, che con la vostra pertinacia non potete soccorrere al- 111, ne ricevere soccorres, e alitub, e che fate la guerra a voi tessi: vena 29 oad essortari con oggii sincevo affeto a deponere la propria passione, o e con maturo consiglio ponderare il fine del vostro procedere, acciò con qualcho busono, o enesto temperamento vi rendale scienzi con le vostre o case, mogli, e figli. I o sono quà dove si trattano simili negozii, e molte terre, c città sono venute all'ubbildiezza, fanto potenti quanto voi e

» più. Prego Dio, che esandisca, le mie orazioni, e a voi conceda lume » di vedere la verità, e la sua santa grazia, con darvi la mia Benedizio-» ne. Nola 6 novembre 1647 ».

Questa medesima lettera scritta dal Vescovo al popolo di Lauro noa partori il medesimo effetto, perché essendo più numeroso di genti, e composto coaseguantemente di diveri voleri, che difficimente s'accordano in uno, non fu meraviglia se trorò disposizioni differenti pel animi. Ma come che il fine di quel prelato, non era altro, che il sertizio di Dio e del Re, non solo non mostrò segno d'alterazione per la Repubblica, ma riteniò di tirril il aptettio di Spagnac con l'esagerazione di molti inevitabili mali che espresse nelle due lettere che seguono, con tutto che di niuna ne riceresses risposta.

### AL MIO DILETTISSIMO POPOLO DI LAURO.

» Non avendo ricevuto risposta alla mia , stimolato dal zelo e af-» fetto, che vi porto, non posso mancare d'avvisarvi quello, che passa. Buona parte della cavalleria regia, e fanteria tra quali sono duemila caa labresi, dell' ottomila che il Duca di Monteleone ha mandato al signor Nicerè, verso la Torre del Greco l'altro giorno assaltarono selmila fanti a del popolo di Napoli, e dopo gran hattaglia, l'hanno tutti uccisi, e levatogli molti, e bnoni cavalli, che si vendono qui oggi a prezzo vilissimo, essendo qui tornati li vincitori: donde è nato, che il popolo di Somma spaventato di tanta perdita, si è dichiarato per il Re, avendo ama mazzati molti del popolo di Napoli, che erano stati chiamati in loro aiuto, e ha mandato qui messi a dare ubbedienza a Sua Maestà, i quali sono stati ricevuti dal signor D. Ferrante Caracciolo con ogni benevolenza, e amore; e io ne ho veduto alcuni, che sono parenti del mio Ara ciprete di Somma, che è quà in mia casa. Vedete in che termine siete. » e vedete anco il fine di Marigliano, se per tutto dimane non s' arrende. e dichiara per Sua Maestà. Vi prego a non fidarvi sopra le vostre forze, » perchè a comparazione di tanta cavalleria, e fanteria regia, sono debilissime, e stimate nulla. Ma di grazia considerate se voi difendete Lau-» ro , come potete difendere Marzano, e gli altri casali, che sono aperti, e nella pianura? lo per me li vedo perduti, e pure sono vostri fratelli. » e confederati; li vedrete tutti consumati, arsi, e spogliate le case, e de-» solate. Questa notte vanno a Somma trecento cavalli, e duecento fanti » per assicurarsi della terra, in caso venisse altro soccorso di Napoli, ai » molti che stanno assediati, del popolo Napolitano. Io dico quello, che yedo, e per amor di Dio pensate a casi vostri, e abbiate compassione di quelli poveri casali, che non hanno forza di difesa, e Dio vi guardi.
 Nola 10 novembre 1647 ».

Questa seconda lettera del Vescovo pareva che fusse bastante al debito Pastorale universalie: un apercicò inte giù tifficii, che si debono in simili casi interporre dal Prelato, preueva a lui di ridurre quel popolo alla devizono del Re, per doverne conseguentemente alla resa di quella terra succedere la liberazione del Marchese suo nipote, che per sospetto che non seguise si li partito spagnondo, era satuo nel principio di quella guerra ritenuto dai suoi vassalii: non ricusò con la terza che segue di reiteraribi di autovo.

#### DILETTISSIMO POPOLO DI LAURO, E CASALI DI TAURANO, MOSCHIANO, E QUINDECI.

Mi tenerete per importuno, scrivendovi la terza volta. Non è importuno chi fa il suo debito, come faccio io con voi, che vedo siete ingannati, e male informati di quanto succede, ed è successo sin ora. Sappiate dunque, che da Scafati sino alla Torre del Greco inclusiva stà in » ubbidienza di Sua Maestà, e da Santa Maria dell'Arco sin quà è l'Istes-» so. Voi siete solo li contumaci ed ostinati. Venne il popolo di Napoli » unito con quello di Santa Anastasia con duecento cavalli, e mille e » trecento fanti ad assaltar Somma. Pigliarono li borghi, e da quelli li di-> fendevano, si ritornò nella terra murata dove si fecero forti. Venne poi » Il soccorso , e ammazzò grau quantità di popolo di Napoli , del quale » molti pochi si salvarono: la cavalleria solo di ducento si è salvata fug-» gendo. Si diede la mattina seguente il sacco a S. Anastasia crudelissimo, fierissimo, e tutto è andato a fuoco. Per questa rotta sono prigioni n cento settantaquattro del popolo di Napoli: ieri ne furono scoperti qua p tre, ed altri alla Cerra dal signor Principe di Montesarchio. Quarantanuattro ne sono rimasti a Somma per curarsi le ferite, e gli altri furono condotti a Marigliano dal Tuttavilla, e avranno il lor fine, o di » morte o di galera. Non vi dico bugie, se non credete, mandate a vederlo » vi prego quanto posso a risolvere di tornare all'ubbidienza di Sua Maesta, e mi protesto avanti Dio, di aver con questa soddisfatto al debito a di Pastore, essendo voi miei figliuoli spirituali, che come padre tratto on vol. Ma perchè non basta il pregare, ed esortarvi a dar consiglio, a se non si mostra il modo, che dovete tenere, e tenerei io, se fussi in » voi. Vi propongo dunque, che chiamate Spagna, e vi diate al signor » Principe di Montesarchio, dal quale vi prometto, che riceverete ottimi

» trattamenti, e sarete protetti. Per amor di Dio vi prego di nuovo a ri-» solvervi. E Dio vi guardi. Nola li 18 di novembre 1647 ».

Queste sono parole del segretario, ma quelle che seguono sono di proprio pugno del Vescovo.

» Se non credete a quanto vi avviso, eleggete tre o quattro, che vadano » a vedere le terre, che gli farò avere il passaporto. Ma con ragione posso

a vecere le terre, cae gu laro avere u passaporto. Ma con ragione posso
 lamentarmi dl voi, perche avendo scritto al popolo di Marigliano, non
 solo mi rispose con cortesia, ma si rimise a me, e l'ho accordato, e

s vive quieto; e vol, con i quali ho maggiore interesse, e affetto, non volete ascoltarmi: almeno rimettetevi a me, con farmi questo onore, che

riceverò per grazia e vi procnrerò ogni bnon partito a.

Dopo la caduta di Marigliano, essendo sollecitato il Tuttavilla con replicati messaggi dal Duca d'Arcos a conferirsi la Aversa, per di là passare all'attacco dell'accennato passo di sopra, ch'è tra la città di Pozzuoli e quella di Napoli, partissi con un corpo di 400 fanti e 4000 cavalli a quella volta. Nel medesimo tempo, che fu dal Tuttavilla soccorsa la Torre di Scafati, entrò con mille e duecento uomini il Conte di Conversano nella provincia di Terra di Lavoro ; il quale desideroso, mentre marciava alla volta d'Averso, di mostrar qualche effetto del suo zelo in scrvizio del Re, si presentò con disegno di tirarla per via di trattato all'ubbidienza di Spagna sotto Fratta Maggiore; la quale terra quantunque non sia circondata di mura, era stata però così ben fortificata dal terrazzani che si poteva per qualche giorno agevolmente difendere. Ma troyandosi colà D. Antonio Gattolo cavaliere della Piazza di Portanova e parzialissimo del partito reale, il popolo che molto si riferiva al suo consiglio, diede a persunsione di lui subito orccchio alla chiamata del Conte, mandandovi in nome degli assediati l'Abate Durante fratello del Capitano Gio. Domenico; il quale si era con tanta destrezza insinuato nella grazin del Conte, che quando li terrazzani si fussero contentati di ricevere il presidio delle sue genti, era senza alcun dubbio per seguirne l'aggiustamento; ma ricusando i popolari d'ammetterlo, e persistendo il Conversano nel volerlo introdurre, fu sciolto II negozio civile col trattato delle armi; perchè sdegnatosi il Conte, che alla vista di un esercito armato, presumesse un popolo, ayvezzo più tosto (come egli forse credeva) al mestier della vanga che all'esercizio delle armi, di venir seco a contesa, e praticar con vantaggio, vogliono che dicesse; Dunque permetterò che questa vilissima canaglia riceva tante soddisfazioni dal Conte di Conversano? e dato immedintamente

The try Go

il segno della battaglia, si mosse con le sue genti all'essalto. Ma essedori nel prindi colopi che si tiranzon cadatu un suo figlio, e conosciular. Primpresa per difficile a prosecuirsi senza notabilissima perdita (se pure era maggiore della morte del figlio la sconfitta di quella gente) resò non prima principitata che derettita, lassiandori anco la vitta dalla parte del popolo l'Abate Durante, che trovatosi fuori delle trincere, fu pluttosto per effetto di sidegno, che per ragioni di guerra ammazzato.

Attendeva fra tanto con indefessa sollecitudine il Priore Fra Giovabattista Caracciolo a fortificar le mura della piazza di Somma; le quali si per la voracità del tempo come per le ruine dell'incendio si vedevano in molti luoghi abhattute, e già con la vigilanza che usovvi il capitan Gio. Domenico Durante, lasciatoli dal Tuttavilla per la molta esperienza che aveva nelle cose di guerra, se n'era huona parte rifatta. Quando la mattina del terzo giorno dopo la resa, che fu ai 13 di novembre s'insorse una voce, ch'erano usciti di Napoli con disegno di venire a sorprendere la terra di Somma mille e duecento uomini del popolo, con i quali s'era congiunta una quantità di banditl, che ricusando le grazie del Tuttavilla, volsero piuttosto fuggendo aderire al partito dei ribelli. che restando con li altri godere i comodi della patria. Il Caracciolo oltre i soliti cavalli che avevano incombenza di battere le strade per noa trascurare le diligenze che si devono usare in tempo di tanta rilevanza, spedi anco per simile effetto Gio. Berardino di Stefano, commettendoli, che in tutti i modi procurasse informarsi del vero. Fu l'ordine da costni Immediatamente eseguito, ma non riportò alcuna certezza del fatto, che la relazione di un contadino di Santa Anastasia, il quale condotto da lui prigione avanti al Priore, riferi di non sapere altra cosa di nuovo eccetto che di aver inteso per mezzo d'alcuni passeggieri che venivano da Napoli, che Giuseppe Palombo fingendo di andare all'assedio di Somma, si era ribellato dal popolo, e passato con cinquecento uomini nella Torre del Greco. Se la relazione di costui fusse dettata dalla semplicità contadinesca, o dall'artifizio di un nuovo Sinone, io non ho argomenti di poterla attribuire alla prima cagione senza far pregiudizio alla seconda, prevalendo in quella la schietezza d'un discorso non affettato, e in questa l'astuzia d'un tradimento ordito. È però vero. che l'ottima opinione che si aveva in quel tempo delle armi del baronaggio, lo stato calamitoso del popolo, e l'essere il Palombo in concetto di regio, fecero non solo le parole del contadino credere per vere, ma trassero il giudizio di più d'uno in far cogettura, ch'egli per non provocare li effezionati del popolo a prothirli l' uscita, l' avesse con guel titolo figurata. Ma come che anco i più savii sogliono talvolta ingaunarsi, resto poco dopo l'opinione di costoro dall'esito delusa; per-

che prima delle 20 ora, quando ogni altra cosa pensavano i regii, videro il nemico presentato in ordinanza di guerra sotto le mura. Ritornata che fu la piazza di Somma all'ubbidienza del Re, alcuni lazzari dei quartiere di Margarita, temendo più lo sdegno del nemici, ch'avevano offesi, che la giustizia dei regii, dai quali erano stati perdonati. ricorsero insieme con quei popolari di Napoli che carcerarono l'Eletto, a gnerelarsi con l'Annese; al quale diedero a credere, che concedendoli un corpo di genti avrebbero con l' intelligenza di dentro, e con l'unione del popolo di S. Anastasia, quella piazza indubitatamente ripresa, e figurarono per tanto facile ii terminar l'impresa, che Gennaro convinto dalle loro dimande, vi spedì con la scorta di Giacomo Rosso ottocento fanti e duecento cavalli, i quail uniti con il terrazzani dei vicini villaggi, fecero un grosso di mille e cinquecento nomini, oltre li cavalli, che non comparvero sino alla mattina segnente. Ai primo grido d'allarme, che s' udi nella piazza, non fu soldato del presidio, ne cittadino che non corresse intrepidamente alla difesa delle mura: sopra le quall accorse moltitudine così grande di difensori, che non resto parte o luogo di quel recinto in cul superando il bisogno non si vedessero di vantaggio. Marciava il nemico iontano dalla muraglia non più d'un piccolo tiro d'archibngio, con tanto disprezzo degli assediati, che pareva che supponesse, o che le armi del realisti non sapessero colpire, o che la vita dei ribelli avesse del fatale: ma avvedutisi finalmente del danno che riceveva dal moschetto del regii, avanzossi piegando alla destra ad occupare un casino ch'era poco distante dalla parte occidentale della piazza; con disegno di travagliar di là dentro i difensori della muraglia: però non li fu conceduto di conquistarlo senza perdita di molto sangue, perchè essendo l'ingresso di quello patente alle mara, ed esposto alle offese, vi restarono parte feriti, e parte morti non meno di quindici soldati prima che l'occupassero. Tanto prezzo dunque costo l'acquisto di quel casino a Giacomo Rosso, e nondimeno dono averio tennto per la decima parte di un'ora, conosciuto, seguita la morte di tante persone, quanto fosse il poco profitto, l'abbandono saccheggiato dai suoi; e considerando che non era impresa da popolari l'investir le muraglia s'incamino con le genti all'invasione dei borghi. VI furono alcuni di genio spiritoso, che nel partir del nemico, si offersero di sortire, e travagliario alla coda, ma dal Duca di Castel di Sangro, che cra pell' istessa mattina, poco prima dell'arrivo del popolo, venuto da Nola, nou gli fu concednto. Io, che insino allora faceva somministrare munizione di guerra ai difensori della muraglia, in vedere il nemico accingersi all'occupazione dei borghi, proposi al Priore, che sarebbe stato di molto vantaggio dei regii il mandare nu cor-

po di genti a difendere il monastero di S. Martino, il quale essendo col giardino contiguo alla muraglia della piazza, poteva, divenuto che, ne fosse padrone, il nemico stringer più d'appresso l'assedio senza esporsi all'offese. Mi udi cortesemente il Priore, e considerata l'importanza del posto, mi comando che andassi con dicci soldati a difenderlo: ma stimando più d'uno pericolosa l'impresa, non troval se non einque soli, che mi seguissero, trai quali furono Pompeo Strambone, e Vincenzo Vaccaro. Arrivato appena nel monastero, comparve il nemico a vista d'un piecolo posto guardato dai medesimi cittadini del borgo: ma salutato dalle palle dei moschetti che grandinavano , non ardi d' inoltrarsi all'assalto eon tanto pericolo, restando non meno scoperto dalle finestre di S. Martino, che dalle guardie della trincera. Tentò nulla di meno di avere l'ingresso dalla porta del giardino del monastero, ma fu tale il valore di alcuni cittadini che la difesero, che con la perdita di molti popolari ehe vi morirono riusci l'esito dell'assalto non meno fallace del primo. Da principii così funesti, e da difese così gagliardi, restando Giacomo Rosso non solo confuso ma spaventato , pareva che vacillando incomineiasse a disperar dell'Impresa; quando aleuni lazzari del quartiere di Margarita, che non ad altro aspiravano, che a rapine ed a saccheggiare le case dei nobili. l'introdussero per altra strada nel horgo, la quale per essere conosciuta da poehi non era guardata dai regii. Entrati finalmente e divisi in più squadre, il primo atto d'ostilità barbarica che usassero i nemiei, fu d'ardere e rubare indifferentemente le case dei cittadini più comodi, i quali nel ritirarsi dentro al recinto per assieurarsi la vita, l'avevano laseiate esposte al furore degl'invasori, che non sazii solamente di saccheggiarle si pregiavano ancora grandemente di vederle incenerite: ma non potendo la facoltà di pochi cittadini, che abitavano in quel piccolo angolo di borgo, saziare l'avarizia di molti, si avanzò una grossa squadra di lazzari verso il monastero di S. Martino, in cul non solo supponeva il nemico che vi fussero i migliori averi degli abitanti riposti, ma sapeva che li stavano vicine alcane case delle più facoltose che fussero nella terra. Non sarebbe stata fallace l'opinione del popolo, se dalle genti del monastero non li veniva impedito l'accesso; le quali scoprendo dall'altezza del sito tutto quel tratto di borgo, non era luogo in cui s'avanzassero i popolari, che col tiro degli archibugi non li colpissero. Aggiungesi, che essendo arrivato colà di rinforzo la squadra di Giovanbattista Panico, con quella del principe d'Ottaiano, con Teodoro Mazzocca, e Ottavio di Angelo. che n'erano capi, fu talmente infestato il nemico dalle genti di costoro, che ritiratosi con molta perdita dalla impresa, non ad altro in tatta quella notte applicossi, che a rendere più gloriosa la fama di tanta barbarie, con le fiamme di molti edificii che incendiarono, scorgendosi nulladimeno frai popolari un silenzio così continuato, che se io non avessi creduto che ciò derivava dalla tema di qualche assalto Improvviso, mi sarei facilmente persuaso, che raccolto il bottino si fussero partiti. In quel poco di tregua (se pure è tregua il non riposare) che godemmo la notte, considerai il sito di una casa che stava all'incontro del monastero, dalle finestre della quale poteva talmente, accupandola il popolo, infestare le genti del Re, che rimaste senza difesa, conveniva loro necessariamente di ritirarsi. Io per riparare all'urgenza di questo pcricolo, deliberai d'introdurvi un corpo di gente prima che mi prevenisse il nemico; ma perché non poteva scemare il presidio del monastero, che era molto debole in riguardo alla grandezza del recinto che aveva, mi risolsi quando appena fu giorno di riferirlo a D. Ferrante Caracciolo. Udi cortesemente il Duca le mie dimande, ed approvò per lodevole il disegno, ma non volse compiacermi delle genti (che non più che dieci soldati ricercai ) dicendo che non conveniva di sguarnir la piazza murata per difendere un borgo. Gli replical, che la piazza allora è maggiormente difesa, quando più n'è lontano il nemico che può stringerla con gli assalti : oltre che avendo la ritirata sicura poteva in eveuto di vedermi soccombere, e sopraffatto dalla moltitudine degli aversarii , ritornare con la medesima gente che mi sarebbe concessa dentro le mnra. Ma nè per queste nè per altre ragioni di non minore eficacia che io l'apportassi, volse mai il Caracciolo ritrattarsi. Mi sogginnse bensì, che io non più che per altre tre ore attendessi a difender quel posto, perchè sarebbe fratanto venuto il soccorso ch'egli indubitatamente aspettava; (ne aveva, nel comparire il nemico, avvisato il Tuttavilla e D. Pietro Carafa) ed io uniformandomi al suo volere, mi offersi di mantenerlo per sei, siccome per appunto successe, Era fratanto comparsa col sole del nuovo giorno la cavalleria del po-

Era fratanto comparas coi sote dei nuovo giorno la cavalleria del popolo di Napoli, composta di 200 cavalli, la quale credendo di aver libera l'entrata nel borgo, si spingera-verso quel posto, che la sera anticoedente era stato con posa fortuna assalato dal Rosso: ma salutata dalla torre di S. Martino con alcuni tiri di scoppette rigate (armi consaste alle genti di synudra) toruto di nuovo alla larga. Non così fecero il popolari alloggiati nel borgo; perché risoluti di roler ad ogni modo impazionisi del monastero, il ne cui forso crederano di trorare la criccheza della città riposto, principiarono nn riparo in mezzo alla piazza a dirittura delle finestre del monastero, alto non più che quanto bastava a coprili tallo offisse dei nostri rivitoto a perfezione sufficiente al bisopo, incominciarono non meno di dicci passi più oltre ad alzare il seccodo, portando riparati dal primo le materio per fabbricarlo: al se-

condo successe il terzo; e finalmente facendo di mano in mano nuovi ripari, s'avanzarono verso le ventiquattro ore di quel giorno, non più che un tratto di mano lontani dal monastero. Li regii si erano, prevedendo il disegno degli aversarii dalla fabbrica di tanti ripari, provveduti di una gran quantita di sassi e d'acqua hollente, affine d'infestare il nemico con tal sorte d'offese, in caso che presumesse di attacar fuoco alla porta, ma li assalitori più sagaci di loro, temendo per appunto le insidie che potevano in quel caso macchinarsi dai nostri, prima che ad altro si cimentassero, s'impadronirono di quella medesima casa, che introducendovi gente, aveva io disegnato levarli; la quale occupata che fu dal nemico, non ebbe fine l'impresa diverso da quello che nella notte antecedente fu da me preveduto; perché scacciati, dall'altezza delle finestre superiori a quelle del monastero, li regii dalle difese; i lazzari, che stavano su l'avviso dietro al riparo, attaccarono immediatamente fuoco alla porta. Gli fu dal nostri per qualche tempo contesa l'entrata; ma inoltrandosi a guisa di diluvio ondeggiante la moltitudine del popolo, che anche dalla parte del giardino si aveva aperto l'ingresso , si ritirarono, abbandopata l'impresa, nel recinto della piazza,

Preso in un medesimo tempo e saccheggiato il monastero, invigorita dal calor della vittoria si avanzò una squadra di 50 lazzari verso le mura, più con disegno di far mostra di valore, che con speranza di buon effetto : perche sapeva il nemico , che oltre il presidio ordinario della piazza, ch' era più di duecento soldati, v'erano più d'altretanti cittadini accinti alla difesa, e distribuiti dal capitan Durante in diverse parti del muro ; oltre altri che nella piazza d'arme accudivono alla persona del Comandante. Il primo assalto che dessero più con grida che con valore i popolari, fu dalla parte di tramontana in un luogo detto la Cupa, dove per la frequenza delle acque che calano dalla montagna, vedevasi una patente rottura nella muraglia, ma fatta quasi inaccessibile dalla profondità d'un fosso cavato dalle lave, per la quale si figuravano forse di penetrare nella piazza: ma venuti al cimento, e tentato con più mosse la costanza degli assediati, fu così ben difeso quel posto dai cittadini che lo guardavano, che non ebbero mai ardimento d'inoltrarsi a strettezza dell'assalto. Anzi Giovanbattista Panico, che stava similmente alla difesa di quel posto, conosciuta la viltà degli aggressori, che non ardivano di avanzarsi, sorti con un altro compagno, e troncata la testa a un di coloro che avevano sotto le mura lasciata la vita, la portó dentro la piazza ad onta di una infinita moltitudine di lazzari.

Ma contuttocché il vantaggio del sito, la fortificazione dei posti, e il valor degli assediati rendessero inespugnabile la piazza, perché soglio-

no gli nomini il più delle volte non ingannati ingannarsi, il Caracciole incominciando a disperare il soccorso, vedendo mancata la munizione da guerra, ch'è l'anima della disesa, e persuaso più dalla tema che dalla ragione d'un cavaliere, il cui nome per degno rispetto tralascio, si risolse d'abbandonarla. Un cittadino (1), che presente la risoluzione del comandante non arrischiandosi, per essere di natura troppo severo, di consigliarlo alla difesa, rivolto al Priore suo fratello, ch'era di genio più dolce, gli disse non convenire abbandonare una piazza non meno cinta di mura, che piena di difensori, lasciando all'arbitrio dei popolari le sostanze e la vita di coloro che avevano con tanta allegrezza ricevuto il presidio di Sua Maestà; e se dal valore di pochi era stato difeso per 27 ore 11 monastero di S. Martino, luogo per la grandezza e per le aperture che tiene poco abile a mantenersi, potersi benanco conservare con minor travaglio una piazza, non solo difesa da gagliardissime mura, ma dal valore e dalla fede di tanti soldati. E dato che debba eseguirsi il parere e la risoluzione di D. Ferrante, essere miglior espediente, per non atterrire li abitanti, e accrescere l'ardire al nemico, tentar la fuga di notte, perché potrebbe fratanto la piazza liberarsi con la partenza del nemico, o con la venuta del soccorso. Udi le ragioni di costui il Priore, e mostrò segni di non disprezzarle; ma conferitele con D. Ferrante, divennero infruttnose; perchè temendo, che dalla cavalleria nemica non gli fusse tagliata la strada, sollecitossi con maggior fretta a partire : benché com' egli mi disse la più potente cagione che a ciò l'Inducesse, fu la penuria della munizione, ch'era affatto mancata, avendo lo medesimo veduto quando Fra. Giovanbattista Caracciolo fondeva le patle degli archibugi col piombo delle vetrate. Usci dunque il comandante dalla porta della montagna, non da altri seguito, che dal Principe, dall'istesso Priore, e dalle genti familiari di casa, lasciando quasi tutto il presidio nella piazza, benché poco dopo susurrandosi la partenza di lui, non fu chi restasse a difenderla. Fratanto Giacomo Rosso conosciuto per impossibile l'acquisto della piazza, ed afflitto per la perdita di più di 40 soldati , morti nella presa del casino e del monastero, aveva raccolta la maggior parte dei suoi, e squadronatili fuori del borgo, con disegno d'incaminarsi verso S. Anastasia, dove faceva pensiere d'alloggiar quella notte; ma come che n'erano ancora molti occupati nel saccheggiar la case e nell'assalto delle mura, lasciata la gente raccolta sotto al calore della cavalleria, era tornato nel borgo per sollecitaril alla marciata; e già li assalitori della piazza, ricevuti

Al margine del manoscritto si legge la seguento nota — Fu Giocanbattista Piacente questo cittadino, autore di questa istoria.

gli ordini suoi, abbandonavano l'impresa, per eseguirli, quando dalla parte di dentro alcuni della fazione del popolo fecero segno al nemico, che s'accostasse alla porta; sospettarono li popolari nel principio di qualche Inganno, ma chiamati con segni più certi, ed assicurati della partenza del regii, non ricusarono l'invito, nè s'ingannarono, perchè avendo il presidio, seguendo l'esempio del capo, abbandonato la piazza, e rimasta senza guardia la porta, quel lazzari, che più per timore che per affetto erano con la venuta delle armi reali tornati all' abbidienza della Corona, l'aprirono immediatamente all'appressarsi del vincitore. Entrati appena poco più di 25 soldati del popolo nella piazza, un lazzaro del quartiere di Margarita incominciò, gridando, a persuadere i compagni, che si mettesse fuoco al monastero delle monache, che stava appunto nell'entrar della terra , incolpandole d'aver cooperato all'esterminio del popolo. per avervici tenute le soldatesche spagnuole: ma non proferi lutieramente queste ultime parole, che quello scellerato disegno fu non meno prevenuto che castigato per le mani dei regii dalla giustizia del Cielo. Nel medesimo punto che ginnse l'avviso a D. Pietro Carafa dell'assedio di Somma, fece mettere in ordine per la mattina seguente duccentocinquanta cavalil, con due compagnie di fanti spagnuoli, i quali partiti nel tempo prefisso, ed unltisi con altri 100 cavalli nella Torre dell'Annunziata. marclarono alla volta di Somma, Arrivato verso le 22 ore pella Chiesa di S. Maria del Pozzo, luogo non più che mezzo miglio lontano dal nemico e daila piazza, fecero, col calor d'una grossa squadra di cavalli. avanzare i pedoni verso le mura, e nel medesimo tempo certificati del luogo la cui si era squadronato il nemico, si spinsero in più truppe divisi per attaccarlo. Pervenuta la fantaria senza verun ostacolo sotto la piazza, e visto il nemico che disordinato e confuso s'affrettava ad entrare, non fu lenta nel prevenirlo; perchè spintosi avanti ed occupata con la morte di molti popolari la porta s'impadroni della piazza, facendo risonare, con giubilo universale di tutti coloro che dovevano sagrificarsi in quella sera all' ira del popolo, il reverito nome del Re. In questo medesimo tempo le monache cantavano le Litanle, e nel proferire S. Maria li spagnnoli entrarono nella terra, proferendo similmente S. Maria, ch'era il nome datoli dal capo di quel soccorso. Onde evidentemente si vide il miracolo della Beatissima Vergine, che così opportunamente esaudi le orazioni delle monache. Gli altri lazzari che sopraffatti fuor delle mura dall' improvisa venuta del regit non ebbero tempo d'entrare , furono mandati a fil di spada dalla gente a cavallo, ch' aveva seguito i pedoni. lasciando lastricato quel vuoto che si vede avanti la porta di tanti cadaveri. Ma strage assal più funesta e miserabile fu quella, che fece dei ribelli nel piano della campagna il grosso della cavalleria dei Baroni, la

quale siccome superò tutte le altre vittorie che ottenne in quella guerra, così fa di mestieri che con distinzione differente dall'altra lo la descriva.

Aveva il Rosso, disperato affatto (come accennai di sopra) d'impadronirsi della piazza, squadronata la fanteria verso Napoli in luogo piano, e non più che un lungo tiro di moschetto lontano dalle mura, per calore della quale stava in più truppe divisa la cavalleria nemica dalla parte di Somma , di modo che volendo marciare alla volta di Napoli. conveniva di occupare la retroguardia; e altro non si attendeva per dare il segno della mossa, che le reliquie dell'esercito. Condottiero dei regil era D. Michele Almeyda, seguito dal Principe di Forino, dal Duca di Cerifalco, dal Marchese di Bracigliano, dal Duca di Elsi, dal Principe di Valle, dal Duca di Sciano, dal Duca di Cinquefronde, e altri spagnuoli di portata non disuguale, i quali inoltratisi con la debita ordinanza di guerra verso il nemico, non molto si spinsero innanzi, che avvisata dell'arrivo dei regli, dalle solite sentinelle di guardia, la cavalleria del popolo si mosse intrepidamente per incontrarli. Alla vista del nemico che s' avanzava, i baronali che non avevano altro fine che di combattere, non ricusando l'incontro inviarono a sostenerlo non più che tre trunpe di cavalli. Ma avvicinatisi a segno da potersi investire, il nemico ch' aveva la sollta codardia per unturalezza annessa all' animo, fatta la prima scarica in tanta distanza che fu vuota d'effetto, voltò vergognosamente le spalle ; e perchè non se gli apriva in quel caso più comoda la strada per agevolarsi lo scampo, che quella in cul stava formato lo squadrone del fanti, disordinandolo con la fuga che prese, lo pose tutto a scompiglio. Arrivate colà in siffatto disordine le genti del Re, che incalzando seguirono i fuggitivi, incomiuciarono senza ue anco ayvalersi delle pistole a far con le spade orribile strage dei popolari ; i quali credendo che fusse la medesima cavallerla della Repubblica, si dichiaravano del partito del popolo, e si delevano degli uccisori come fussero amici. Ma irritati per vecchle e nuove cagioni i regii alla vendetta, e banditl affatto dal core li affetti della pietà, fu tale e si grande il macclio che fecero del pemici, che fra tanti soldati non ebbe un solo fortuna di potersi salvare. Solo nel petto di Cerifalco, in tempo di tanta fierezza parve che qualche raggio di pietà rilucesse; perchè mentre ogni altro cavaliere sacrificava col ferro la vita dei popolari alla giustizia del Cielo, egli divenuto piacevole fra i rigori delle armi, non era avaro iu donarla, a chi rendendosi prigione, gli chiedeva supplichevolmente la vita, godendo non meno di vincere con la grandezza dell' animo che col valor della mano. Restarono morti in questo conflitto più di 400 uomini del popolo, e sopra 200 prigioni, senza perdersi un sol soldato del Re, eccettuandone D. Andrea d'Eboli, che mori fuori della battaglia. Questo cavaliere seguendo nel princépio dell'attacco le trappe fuggitive de oppolo, e mischiandosi in una fila dei cavalli nemici, da lui creduti per regli (era egli di pochissima vista) lo spines tant'oltre lo zelo del serizio reale, che allontanto dal suolo,, ed arrivato nel viluggio di S. Anastasia gli fu da coloro tagliata la testa, nel quale atto mi riferiscono alcuni, che disse: lo moro contento, perché moro per vi fle mio.

Il Rosso, che avera di già radunato le reliquie delle nu genti, accrotal della catalleria ventat in nocoros degli assediati, e vista con gli occhi proprii, e con estremo terrore di se medesimo, che non cas gli occhi proprii, e con estremo terrore di se medesimo, che non car notio lontana la miestabile targe dei suoi, si trattenne denro I ri-pari del borgo occupato Insino alla notte. A due ore della quale, uscito dalla parte orientale di quello, che era la più lontana dai regii, e voi-ando a sinistra, marciò con na corpo di 130 soldati, avanzati per su-premo favore della fortuna da quella sconfitta, verso il convento di S. Vito, luogo non più discoto de Marigliano, che un lungo tiro di moschetto dalla parte di mezogorno. Undivi volgendo il cammino, silminente a sinistra, al condusse finalmente do sover traversate infinite campagne nel villaggio di S. Anastasia, conducendo seco più di 20 prigioni, che avera nel giorno precedente fatti nel lorgo di Sonnas.

La mattina seguente comparve per il medesimo effetto di soccorrer la piazza il Tuttavilla ; il quale per ristorare i fanti dalla stanchezza del viaggio, si era nella sera precedente alloggiato con tutto l' esercito nella terra di Marigliano Inogo due sole miglia lontano da Somma dalla parte di tramontana. Udita in arrivando, e vista l'uccisione di tanti nemici fatta dai regil, drizzò le armi e il cammino a danni di S. Anastasia, villaggio un grosso miglio lontano da Somma dalla parte di Napoli. Siede Santa Anastasia nell'estrema falda della montagna, e in sito non differente da quello di Somma. Dividesi in due quartieri di moderata grandezza; il maggiore è quello che è detto la piazza di S. Maria, e ha di lunghezza un piccolo gnarto di miglio, che col tratto di una pubblica strada, che si stende tra levante e ponente, vicn misurato. L'altro che chiamasi il Ponte, slede nella parte più alta, ed è più montuoso e men praticato dai viandanti : ma tanto questo quanto quello non avea altro muro per la difesa, che fortificazioni fatte dai terrazzani. Arrivato dunque il Tuttavilla , e considerato il sito dell' uno e dell'altro, deliberò di assaltare l ripari del primo, perocchè sedendo nel piano, ed locludendo strade più larghe, potevano in esse più liberamente rotti che fussero giocare i cavalli. Però prima che ad alcuno atto di oatilità si venisse, tentò, con la chiamata fatta per via di un trombetta, di tirare gli animi degli assediati alla resa, offerendoli vantaggi e condizioni non disprezzabili ; ma ricusando coloro qualunque partito

Total California

gli fusse proposto dal regii, ml riferiscono alcuni che vi furono presenti, che Inginoccchiatosi il Generale avanti l'immagine della miracolosa Madonna dell' Arco, si protestasse con sentimento di cristiano zeloso, che egli non era caglone delle ruine che ne dovevano indubitatamente avvenire. Fatta questa protesta, e condotto i' esercito a vista del nemico, ordinò che si avanzassero ad assaltare un riparo che era sotto la Chiesa di S. Maria due compagnie dei fanti del terzo di D. Prospero; l quali mentre ubbidienti si mossero ad investire, e furono dagil assaliti gagilardamente respinti, li Principe di Montesarchio smontato da cavaiio, quasi sdegnoso di non essere a parte dei primi pericoli, con una squadra delle sue genti, rotta una porta che per via di un giardino s'apriva l'adito nella piazza, portossi così d'Improvviso alle spalle del difensori, che diffidati di mantenersi, e abbandanata la difesa del posto si ritirarono nel campanlie della medesima Chiesa accennata, con disegno di non rendersi al vincitore insino all'ultimo spirito della vita: però, entrando per l'abbandonato riparo e per altri che nel medesimo tempo restarono senza presidio di terrazzani, che per la medesima cagione avviliti si erano finggendo in varie parti saivati, quasi tutto l'esercito del baronaggio, uccidendo e tagliando a pezzi chiunque ancorchè supplichevole se gli parava d'avanti, furono finalmente costretti di rendersi a discrezione del Generale, il quale disfatte in tal gnisa le forze dei ribeili , dato a sacco il viliaggio, e fattone 80 prigionì , marciò con tutto l'esercito alia volta di Somma. Morirono in questa sorpresa più di 40 del popolo, e dalla parte del Re un capitano, ed un alfiere di fanteria nel primo assalto del posto.

Giacomo Rosso, abbandonati i prigioni che fece nel horgo di Somma, per supplizio dei quali aveva piantato le forche, fuggi pel quartiere del Ponte, e ritirossi finalmente ferito pella città di Napoli : dove, solendo la fama apportatrice degli avvenimenti sinistri precorrere i messaggieri che recano la certezza del fatto, non fu meravigiia se prima deil'arrivo del fuggitivi giungesse all' orecchie dell'Annese, il quale quantanque restasse grandemente atterrito al primo avviso che ne ebbe, si studio nulladimeno (divenuto statista) di nascondere gnanto più poteva li timore, diminuendo con varii artifizii il divuigato grido della vittorla del regil : ma ricoverandosi con continuato concorso nella città non soio li avanzi dell' esercito vinto, ma le intere famigije dei villaggi vicini, che per tema di non essere invase dal vincitore, poco enravano di lasciare le proprie case in abbandono ed esposte aile prede, ingrandirono taimente la fama della sconfitta, che non era popoiare fra loro per coraggioso che fusse, che non la stimasse due volte maggiore , persuadendosi di vedere di ora in ora il nemico sotto le mura. Li villaggi di Portici, di Resina, della Barra, di Ponticello, di Massa, ed altre terricciuole, che dalla parte orientale di Napoli fanno quasi corona alla montagna di Somma, stimavano così per sicuro che li regii seguissero la vittoria, che rimasero affatto vuote d'abitatori, portandosi le cose di maggior pregio che avevano nella, città.

Il beueficio di questa vittoria, abusato o non conosciuto dal regli, sepure non militavano più per ambizione di gloria che di profitto, provocò talmente a sdegno la fortuna delle armi reali, che volgendo affatto le spalle a chi sinora si era mostrata propizia, fece conoscere quanto sia grande l'imprudenza di coloro, che fuggendo l'opportunità che essa prepara non sanno del suo favore avvalersi : Imperciocche avvilendosi il vincltore nell'ozio, e non correndo, come egli doveva con tutto l' esercito alle porte di Napoli, il cui popolo atterrito dalla disfatta di tanti soldati, altro non temeva di spaventevole che l'irata faccia dei regii; e quasi che, non dico, stimavasi dentro la città poco sicnro, perse non meno l'occasione di vincere e debellare in pochi giorni il nemico, che gli opori e le glorie in quella guerra acquistate : dando, col trattenere il felice cerso alla vittoria, occasione all'abbattuta fazione degli avversarii di rimettersi in piedi e di formare eserciti non solo potenti per la difesa dei vinti, ma bastevoli ancora a raffrenare l'ardimento dei vincitori.

Nella consulta che si tenne sopra tal materia nel convento di Santa Maria del Pozzo, dove con li capi dell' esercito era montato il Tuttavilla. alcuni che col parere di Conversano, di Montesarchio, e d'altri di genio spiritoso, sostenevano che si dovessero immediatamente assaltare i borghi di Napoli , dicevano , non doversi ritardare il corso della vittoria . occupando l' esercito nell'acquisto di picciole terre , perche dando tempo al nemico di rifarsi , potrebbe facilmente la fortuna che ora si mostra favorevole, dipingersi d'altro colore la faccia per cagione della imprudenza dei capi che governano le armi: che queste portandosi vittoriose alla vista di Napoli, potrebbe il timore già penetrato nel core dei sollevati, e per la recente sconfitta confusi, tenerli piuttosto applicati alla custodia delle mura che alla difesa dei borghi , i nobili e la civiltà dei quali , essendo non meno per avversione nemici del popolo che per simpatia affezionati alla Corona, non è dubbio che saranno i primi a rimuovere li ostacoli, sollevandosì, per preparargli l'ingresso: che fatto l'acquisto dei borghi, che stimavasi indubitato, non sarà terra e villaggio del partito contrarlo che non debba cadere in mano dei regii , perchè la cavalleria che sarebbe in quel caso padrona della campagna, potrebbe non solo con la violenza dell'arme, ma anco con l'opera di officiosi mezzani guadagnarsi l'affetto

- কে কে

dei popoli convicinì, i quali trovandosi privi del commercio della metropoli onde cavano con la frequenza delle condotte che vi portano il ritratto del vivere, verrebbero alla resa piuttosto dalla necessità che ll muove che dalla forza che li costringe; che potrebbero i regil fabbricando un forte reale nel ponte della Maddalena, e un altro la Poggioreale su la strada di Capua, non solo impedire la comodità delle vettovaglie e d'altri rinfreschi che riceve il nemico dalle terre vicine. ma somministrare per la via del mare ciò che avessero di bisogno gli assediati del quartiere spagnuolo, i quali più di ogni altra cosa nativano di frutti, di legne, e di verdure; conseguentemente potevasi con tale strettezza di assedio, togliendoli affatto i soccorsi del vivere, ridurre il nemico fra pochissimo tempo in estrema agonia. Soggiungevano inoltre, che occupandosi in altre imprese di minore importanza l'esercito regio. e portando in lungo la guerra, si potrebbe per mancamento di paghe agevolmente dissolvere; perché consistendo la magglor parte, e forse tutto in cavalli, che ricercano spesa intollerabile, non poteva dai Baron), ai quali incominciava a mancare il danaro, essere per lungo tempo mantenuto, ed in tal caso sarebbe non meno irreparabile il danno della vergogna.

Ma tutte queste ragioni ; benche fussero essenziali , venivano rigettate dall'opinione del Tuttavilla, e di molti altri signori di contrario sentimento : i quali asserivano non potersi pegare , che il fine dell'armi regie ad altro non tendesse che a stringer l'assedio di Napoli, dalla di cul sollevazione derivavano i tumulti del regno, ma non esser prudenza di un Capitan Generale impegnarsi all' attacco di qualche niazza col nemico alle spalle; perché oltre il pericolo al quale soggiacciono le terre devote, che lontane dall' arme spagnuole restano con poco presidio , ne segue necessariamente che i viveri, che si ricercano ner mantenimento degli assediati, non possono senza grosso convoglio condursi all'esercito, potendo il nemico con poca fatica sorprenderli: che Marano S. Antonio, Giugliano, Melito, la Fragola, e altri villaggi confederati del popolo, che si frammezzano tra la città di Napoli a quella di Aversa, dalla quale devono portarsi le vettovaglie nel campo, devesi credere, che persistendo nella medesima ribellione di prima , pon tralasceranno atto di ostilità per ridurre l'esercito regio in estrema penuria di vivere : che non deve fondarsi la speranza nel grano della provincia di Puglia, perchè convenendo condursi a forza di soma, oltre il pericolo che porta d'essere invaso dai popoli, all'assalto del quall è grandemente sottoposto il viaggio, sarebbe anpena bastante al presidio delle terre fedeli, per il mancamento che ne hanno : e finalmente dicevano che essendo l'esercito regio composto di

gente collettiva, e scarso di fanteria, col valor della quale sogliono facilitarsi le imprese ed espugaarsi le plazze, aon può sperarsi felicità di successo nel cimentarla agli assalti; perchè sciolta, e non avvezza alle leggi della milizia, sarà sempre scorta per poco ubbidieate in eseguire gli ordini dei capi. Ma di tutte queste ragioni da costoro apportate, non fu se noa quest' ultima sola giudicata coasiderabile anco da coloro che tenevano l'opinioae contraria; perchè essendo la città di Napoli assai numerosa di gente, non potevano le trincere guardate dalla soldatesca del popolo superarsi senza un grosso corpo di fanteria veterana, ed abile per lunga esperienza alle sorprese. Fu però risoluto, che trattenendosi frataato l'esercito nella piazza di Maragliano, luogo dalla parte di levaate non più che due ore di cammino lontano da Napoli, si scrivesse al Vicere, che cavando claquecento fanti dal presidio del quartiere spagnuole li mandasse per la strada di Castellammare all' esercito. Udi con sommo dispiacere il Duca la dimanda del Generale, perché troyandosi circondato da infinita moltitudiae di nemici, e scarso di genti in riguardo della graadezza del recinto e di tanti posti che gli coaveniva aecessariamente guardare, noa poteva, seaza esporsi a qualche pericolo, di si grosso numero di fanti spropriarsi; pareadoll troppo duro che dovesse in quel bisogno soccorrere con le soldatesche di dentro l'arme di fuorl, nelle quali aveva soprattutto fondato la speraaza della vittoria. Deliberò nulladimeno, per la premura che teneva di dar fine alla guerra, di soddisfare, se aoa appieno, in qualche parte al desiderio del Tuttavilla, ma come che bisogaava supplire con nuovo numero di geati alla difesa di quei posti , onde faceva peasiero di cavare trecento fanti spagnuoli, si trattenne in escoulrio niu che non ricercava la necessità della richiesta , e ne successe fiaalmente conforme appresso dirassi la disfatta totale dell'esercito regio.

Non erazo fra questo mezzo state ozione la arni dei sollevati nella città di Napoli. Avera presentito l'Aasne, che nel posto della Salata, luogo coatiguo a S. Lucia del Monte, erazo lavece di una quanti di gaspunosi, levati per masadri al ec anomp del baronaggio, subestrate alcune squadre dei calabresi condotte dal Duca di Monteloprava egli, che assalazado quel posto non fusse difficile ad ottenera, le quali non conseguentemente pedrone di tutto il quantirer fedele, perchè essendo dall'aflezza di quel sito non meso la città donianta, che l'intesse, acastella, conveniari di cadere per effetto di mera necessità nelle manii del popolo. Stavano di presidio nel quariere del Sangue di Cristo, luogo non molto lontano dal posto accenanto, alcuni

Ungit ed of Cal

soldati della città della Cava, i quali avendo in più di una fazione seguita con gli spagnuoli mostrato segni di provato volore, non volse Gennaro ad altri che a loro commettero l'impresa. Ricevuto l'ordine da costoro ed accettato l'impiego, si spinsero con altri duccento soldati delle milizie del popolo all'invasione del posto. Ma perchè potevano i regii, non solo dalla porta dello Spirito Santo ma anco da quella di Medina, uscire in soccorso degli assaliti alle spalle dei cavaioli, ordino Gennaro, per evitare il pericolo, a Matteo Carola, divenuto da guantaro capitano dei cavalli, che fermandosi con la sua compagnia a vista dell'una e dell'altra, dovesse in tale occorrenza ed impedire la sortita agli spagnuoli e darne nel medesimo tempo con un segno concertato fra loro l'avviso agli assalitori, affinche prima che fussero posti in mezzo dal nemico potessero ritirarsi. Venuti dunque al cimento si pugno per qualche ora dagli uni e dagli altri con valore non disuguale; quantunque per il vantaggio del sito prevalessero i calabresi, facendo dalla cortina della trincera non mediocre strage dei popolari: si erano questi tanto ostinati nella contesa, ed inoltrati tanto vicino al riparo, che già la fortuna incominciava a scoprirsi parziale degli aggressori : quando non so da quale impulso fusse mosso il Carola .. fece, nel punto che stima vasi terminata l'impresa a favor del popolo il segno della ritirata, la quale essendo per la tema, come avviene in simili casl, fatta dal cavaioli con qualche disordine, riceverono notabilissimo danno dai regii . che avvalendosi dell' occasione sortirono dal posto a travagliarli alla coda. Calati poscia nel piano, ed avveratasi la certezza del fatto, e che non era ne da Porta Medina ne da quella dello Spirito Santo uscito il nemico, arrestarono il Carola, incolpandojo non meno di codardia che di perfidia, e quantunque fosso dall'autorità di molti personaggi protetto, fu l'infelice finalmente necessitato a pagar con la testa la pena dei suoi delitti, facendolo Gennaro per mano del sno ministro decapitare avanti la porta degli Studii, insegnando con la sua morte qual fine sortisca la temerità di coloro, che per applicarsi senza merito a cose maggiori lasciano l'escrcizio consueto.

Questo successo però fu compensato con l'acquisto che fecero alcuni soldati del popolo di molte some di farina, con la distitati di più di dicci soldati spagnuoli; i quali conducendole con un convoglio di cinquanta cavalii da quella d'Aversa alla città di Pozznoli, furono dai popolari sopra al villaggio di Quarti con tanto valore, ce coi d'improvviso assaliti, che lasciando in poter dei nemici ciò che portavano, chbe appena tempo chi sopravises all'assalto di salvaria in Aversa.

Non meno fortunate succedevano al popolo le imprese di mare, per-

ché non era feluca, né brigantino, per bene armato che fusse che potesse senza convogiio di qualche galera da Castellaumare o Pozzuculi passare al quartiere degli spagnuoli, e non esporsi all'invasione delle barche nemiche; le quali non meno dal Capo di Posilipo, che dalla spiaggia di Reiana uscirano con tanta franchezza ad incontrarii, che l'armata reale, che torpera in quel Porto senza daril soccorso, era divenuta in quel tempo quasi farola di ognano.

Di questi e di alemia vivenimenti poco fielici, benchè non fussero di momento, pervenuta la notizia all'orecchio del Vicer\(^\*\), inconinciò a quidicare l'esito di quella guerta assati più inago di quel che nel principio si avera-forse immaginato. Sapera ben egli, che sopra tutte le cose delle quali patirano i popolari, penuiravano grandemente di pane, e che misturavano le farine con vettovaglie di poca valuta (1): ma non erano però tali i patimenti che si potessero fra poco e totalmente domare con la fame; perché non era villaggio del contorno che per incordigia del guodagno, che era ensasi maggiore della valuta della roba, non il somministrasse alcuna cona da vivere. Si conocera ben egli protente con l'armi di fitori - da bile non meno a reorimere la notenza

(1) Per essersi deviale le acque dei molini, e per gli ostacoli frapposti dai raggii al trasporto dello granaglio dalle provincie, si pativa nella città tale difetto di pane che fu mestieri di fame la partizione giornaliera per mano dei Capitani delle Ottine, come si rileva dal seguente Bando che leggesi nello annotazioni del Marchase Cranito al Diracio del Capecchia;

## GENNARO ANNESE GENERALISSIMO DI QUESTO FEDELISSIMO POPQLO R REGNO DI NAPOLI.

Per il preente Bunde si ordina a lutt'i passitieri di questa fedeliziana città di Nopoli, che estito pena della vita, non articano cendere pana tutti elemente di Nopoli, che estito pena della vita, non articano cendere pana tutti elettima di Pera questa fedeliziana città, dalla quali surdi conseguata il prezza di detto pana vanta di cara di pera della pana città, della non confuera mella detti pana tutti in esta fedeliziana città, che non confuera menuali detti farna di mosti para della disti farna di compare pana, non confun alla cosa della franca contine alla della disti farna di mederima pena, non confun alla ensila per la compara della farira, ma la-scino quella dividere dalli Consoli dell' arte delli paratteri, e de nizano si face ci (contravo sinto la recebera pena Dattona dalla fortezza del Terrinan el que con consiste si contravo prena. Dattona dalla fortezza del Terrinan di que ta federiziano popula e reggo di Napoli. D. Luigi del Ferre prima Consistere e Generale della significiara della significa della significa

In Nopoli per Secondino Roncagliolo stampatore di questo fedelissimo popolo 1647. quasi abhattuti in quel tempo dei sollerati che di qualunque altro numico della Corona, sì grande era l'opinione che avera delle forze del barouaggio: ma non ignorava, che ciò non potera eseguirsi con quella presiezza che ricercava il hisogo, e che portandosi in lungo la guerra, o dovera per manamento di paghe disfasi l'esercito regio, o ricevere i ribelli qualche soccorso straniero di gente ausiliaria. Vesto dunque dall'agitazione di cure cesì noisee, e pentito forse di non essersi appigliato al consiglio che gli propose il Toraldo per la quiete chi regno, tentò di rinovare col popolo qualche lunura pratica di pace.

Teneva Monsignor Altieri Nunzio di Napoli facoltà dal Pontefice di potere in nome della Sede Apostolica ingerirs) alla composizione delle differenze del popolo con i regii , quando però gli fusse stato dall'occasione concesso. Ma perchè pareva al Duca, che fusse troppo vantaggio del popolo, e poco convenevole alla riputazione della Corona di Spagna, che con l'autorità del Papa tornassero i sollevati all'antica obbedienza del Re, o pure, che supponesse di poterli domare con la forza dell'arme, non volse mal permettere che gli ufficii dei Principi stranieri s' interponessero a tale effetto. Ma avvedutosi poi che le turbolenze di quel tempo non potevano tranquillarsi per via di violenza, con la quale tanto più s'inasprivano gli animi dei popolari, procurò cangiando pensiero che il Nunzio, in conformità degli ordini che teneva da Roma, incominciasse a farne le pratiche. Mosso dunque quel Prelato dall' istanza del Duca, e zeloso non meno del servizio della Sede Apostolica che di quello della Corona di Spagna, vi spedi immediatamente ( ottenntone passaporto dal popolo ) Antonio Biangi suo auditore. Giacinto Aurelio cameriere, e Giovanbattista Lacedonio, i quali superato nel passaggio una infinità di pericoli per l'odio intenso che portavano i lazzari a coloro che trattavano d'aggiustamento, furono finalmente introdotti nel torrione del Carmine, dove con i primati del popolo risedeva l'Annese; il quale udita l'ambasciata del Nunzio con animo la questo particolare molto composto, rispose, che al popolo premeva grandemente di non poter servire sua Signoria Illustrissima perchè trovavasi impegnato col Re di Francia, sotto la protezione del quale aveva deliberato di vivere con titolo di Repubblica : esibivasi però , che quando non avessero effetto le promesse del Cristianissimo non avrebbe consentito, altro Principe che il Pontefice, che trattasse l'aggiustamento del popolo con li regii-

Licenziati che furono dall'Annese gli ambasciatori del Nunzio, insorse immediatamente per la città un nuovo susurro di pace, il quale crescendo di momento in momento per opera ed artifizio degli affezionati alla Corona, era a tal segno venuto, che pareva, che non fusse l'effetto molto lontano: quando Gennaro, che aveva risoluto di non deporre se non con la morte il supremo governo del popolo, fece per atterrire gli antori di queste voci, prima che più si disseminassero, uscir dalle stampe l'ordine che segue.

# GERNARO ANNESE GENERALISSIMO DI CESTO FIDELISSIMO POPOLO, E RECON DI NAPOLI. > Abbiamo inteso, che alcuni particolari, e forse anche alcuni pochi cani di milizia. non molto amorevoli di questo fedelissimo po-

> polo, per loro particolare interesse, e contro il comun volere, vanno seducendo molti di questo fidelissimo popolo, in trattato voca di pace, con Ministri spagmoli, per così distraerii dalla comune difesa, e ainto 3 di questo fidelissimo popolo, per farlo ricadere nelle mani, ed ira inestinguibile di detti Ministri ; quali è ben noto per l'istoric che con

- altri popoli, con li quali ebbero forse minor differenza, dopo una conclosa, e lunga pece di più ani si fogarona la loro tra, e vendetta, con I farne ammazzare più di quarantamila persone, e con puttir sigitulo di quelle nascono tanta crudettà, con fari calpetare dalla cavalleria, che il sentirlo non che il vederio atterrisse: nè hanno mostrato minor atto di crudettà contro questa citis, e fidelissimo popolo dopo di dupicati giuramenti di pace. Al che volendo or provvedere e rimediare, di comme consenso ordiname e comandamo, che nessuna persona di qualsivoglia stato, grado e condizione si sia artisca, nel pressana di trattare o nominare pace, con detti ministri spagnuoli 3 sotto pena della vita, ed essere impune ucciso, con perdita del suoi beni. coi anolicarii i metti di essi al desungariante o uccisore che beni. coi anolicarii i metti di essi al desungariante o uccisore che

» lo ponerà in vero, e l'altra metà al benefizio del fidelissimo popolo.
» Dato nel Torrione del Carmine. Il 12 novembre 1647.

Col rigore di quest' ordine, in cui ma manifesta mentita contonerasi, perchè mai s' udi che la nacione spagnola usasse cradeltà così barbara ) i desiderii della pace che tattavia pullularano nel conre dei benaffetti s'intiepialirono ma non si estinsero; perchè oltre le voci che con l'occasione dell'ambasceria del Nunzio insorsero, alcuni affezionati della Corona, che col pretesto dell'indulto concedutoli dall'ancese carno dalla parte spagnolto passati ad abitar nel torphi di Napoli, e in particolare in quello del Vergini, persuadevano le persone civili a non sottoporsi ad altro dominio che a quello di Spagna. Ma come che non potevano costoro per le pone imposte dall'Annese, proplatre con la tocca il desicierò della pace che coliviravano nel petto, disposero

7-30760

e sedussero le mogli a pubblicarlo, le quali istigate dell'esortazioni dei propri marti, di applicato per naturale inciliaziona alla quiete, fecero per tante lingue risonare il nome di pace, che portato di quartitere in quartiere, fecero non piccola impressione nell'animo di Genaro; il quale credendo, che fusse concitazione generale del popolo, disponerasi con le sue genti a prepararia alla difiesa. Certificato poi onde avera portata l'origine di quel grido, e considerando che fin la molitudine di tanti del partito spagnuolo era difficile a distinguere l'autore, si risolse di topliere la cacione con l'ordine che seene.

#### GENNARO ANNESE GENERALISSIMO DEL FEDELISSIMO POPOLO, E REGNO DI NAPOLI.

- » Perchè a molte persone, ch'erano dalla parte del nemico, e hanno
- no voluto passare dalla parte del fedelissimo popolo, e in virtu del non no stro bando se l'è dato quartlero, e adesso è pervenuto a nostra no-
- n tizia, che dette genti a chi se l'è dato quartiero, sono andate ad abita-
- » re negli borghi di questa fidelissima città. Perciò ordinamo, e coman-
- a damo a dette gentl, che subito dopo la publicazione del presente
- » Bando, sotto pena della vita, e confiscazione dei loro beni , se ne deb-
- » bano entrare nella città, e lvl abitare, e dare nota distinta alli Capi-
- atani dell' Ottine delli loro nomi, e cognomi, e anco delli padroni
- 3 delle case dove vanno ad abitare, e il tutto per alcune cose moventia no la nostra mente.
- and in mostra mense

E perché era stato avvertito l' Aurese, che molti officiali delle miliei tenerano intelligenza col Duca per mezo d'alcuni, che cor dal l'una ora dall'altra parte passarano rapportando ciò che facevasi nel quartiere del popolo, egli per togliere la facoltà di potere, col cocasione della dimora che facevano per più d'un giorno gli officiali in un posto, far qualche macchina in pregiudizio della Repubblica, ordino che al sopradetto bando s'aggiunguescro le seguenti pasole.

- > Et essendoci anco pervennto a notizia, che il stare li soldati per spazio di molti giorni, e notte in un posto, ne nasce inconveniente
- prande, e disservizio del fedelissimo popolo. Per questo el ha parso con il presente Bando ordinare a tutti i magnifici mastri di Campo
- Sargenti maggiori, Capitani, e altri Officiali della milizia, che sotto
- pena della vita, confiscazione dei loro beni, e privazione dei loro of-
- » fici, subito dopo la pubblicazione del presente Bando, ogni di debbi-
- » no mutare li soldati delli posti di questa fedelissima città, e non si

1 faccia al contrario sotto le sudette pene e disgrazia del fedelissimo 1 popolo. Dato nel Torrione del Carmine 14 novembre 1647 2.

Avvertio poi l'Annese, che deutro al medesimo quartiere del popolo ahivavao, a contemplazione del Duca, moite persone congiurate contro di lui, e che quantunque sortissero le macchine degli spagnuoli esto per oficieo, dagli affezionati nondimono della Corna giornalmente sue facerano delle nuove; e perché anche il Vicerè aver a prumesso grossime taglie a chi si fusse condidato d'uccledrei; cegli non soda occreb-le le guardie della sua persona, ma fece per ordine del popolo pubblicare il seguente bando contro la tint del Duca.

#### IL FIDELISSIMO POPOLO DI NAPOLI.

2 Convenendo a questo fedelissimo popolo, e Regno di mantenere e dia fendere le persone, che svisceratamente si faticano per la difesa di p esso, ponendo a pericolo la vita, le robe, e quanto banno per servizio » di questo fidelissimo popolo; e perchè li giorni passati dopo la morte a del Toraldo, elessimo di comun consenso a viva voce Gennaro Annese nostro vero et amatissimo cittadino, persona commodissima e s fedclissima nostra per nostro Generalissimo. E vedendo che questa » elezione sia dispiacluta assai al nostri nemici per non potere usare con s esso nessun termine ingiusto in nostro pregiudizio, e non bastando » al Duca d'Arcos, olim Viceré, d'avere due volte falsamente giurato so-» pra li santi Evangeli di osservare quanto nelle capitulazioni si conn tiene. Il primo giuramento sopra il sangue di S. Gennaro, mentre lo s teneva nelle mani l'Eccellentissimo è Reverendissimo signor Cardinale Arcivescovo Filomarino dentro al Tesoro del detto Glorioso S. Gennaro in presenza del popolo, il secondo giuramento sopra il SS. Sas cramento a S. Barbera dentro al Castelnuovo. Non hastandoli d'aver > traditorescamente fatta venire nna armata a nostri danni : non bastans doli d'aver tirate a questa bellissima Città centocinquantamila cannonate: non hastandoli d'aver visto, e sentito, che la protezione di MARIA VERGINE, e.S. GENNARO, e di tutti li Santi nostri protet-» tori, han difeso e difenderanno questa Città e Regno da tanti tradis menti da esso orditi, e che in tanti tiri d'artiglierie non hanno ama mazzato venti persone per grazia di Nostro Signore : non bastandoli guanto di continuo fa e pensa di fare, che il tutto li viene al contranio, e che non contento di tutto questo, voglia arrabbiatamente ponere le mani sopra la testa del fedelissimo nostro Generalissimo, con » aver posto di taglia diccimila ducati. Onde noi tutti di commun con-

- » senso uniti siamo condiscesi (per vendicarci di tante malvagità di
- » un tanto traditore e nostro e dei suo Re ) d'induitare quattro case » degli incendiati, e darli una terra dei ribelli nostri in premio a sua
- » elezione a chi ci porterà la testa di detto duca d'Arcos, o ci farà co-
- » stare vera la sua morte, o a chi altro si fusse, che farà l'istesso, e
- » voiesse aggraziare la sna persona se li daranno cinquantamila du-
- » cati di contanti (accettnando però di tale induito il duca di Maddalo-
- » ni) oitre che ne saranno maggiormente da Dio premiati, chi leverà
- a da sopra la terra un tanto iniquo, e crudele tiranno, che fa andare
- » sperse per la Città tante verginelle sue spose, devastando, e profa-
- » nando li sagri Templi, che per ginsta vendetta questo fedelissimo po-
- » poio ha fatto il presente indulto, con giurata fede di osservarlo. Dato » nel Torrione del Carmine li 14 novembre 1647. »

Ma per tante e siffatte diligenze che usasse l'Annese in servizio del popolo, e per essere generalmente creduto da tutti acerrimo difensore del partito ribelle, non ebbe però fortuna di schermirsi dall'emulazione degli aversarii, nata per milie cagioni neili animi di più d'uno, i quali esacerbati per la troppo alterigia ch'usava nell'amministrazione del suo governo, non tralasciavano occasione di morderlo, e di renderlo odioso alle genti del popolo, detestando le sue operazioni come troppo licenziose, e indipendenti dal consiglio di guerra, a chi doveva in ogni caso prima di farie deferirsi (1). Si offendevano principalmente del suo

(1) Le prepotenze e l'alterigia detl'Annese erane giunte a tal segno che, alta occasione dei sospetti interno alla falsità delle lettere che dicevansi spedite dall' Ambasciadore di Francia, dei quati si è discorse a pag. 183, non ebbe ritegno di minacciare e di commettere vietenze al Tenento Generale Brancaccio ed alfa Giunta di guerra riuniti in S. Lorenzo, imperiosamente chiedendo la restituzione di quei dispacci. Fu chiamato a render conto di tanta baldanza, ma trascorse egli in eccessi maggiori, i quali seno così narrati dal Capecelatro.

Ferono ancora i capi raunati del popolo citar Gennaro Annese a dire avanti loro le sue ragioni, volendolo privare del carico, apponendoli che ei era assunta quell'autorità che lui non aveva; alla qual citazione rispose bravando l'Annese, che quel che egli avea fatto, era ben fatto e che così lo avrebbe mantenuto, e tagliato a pezzi chi lo avesse contradetto. Onde impauriti coloro vollero la seconda volta, quando si raunarono in Santo Agostino duemila uomini in lor guardia, e fatto da capo citar Gennaro, rispose ancor minacciando; ma alla terza volendo i capi di strada privarle del suo carico, disee che non volcu comparire in S. Agostino, ma a S. Lorenzo, ove o sarebbe venuto, o avrebbe inviato suoi nunzii a dire le sue discolpe. Ed unitisi i capi del popolo col Brancaccio, e coi duemila uomini in lor guardia, poco stante sopravyennero cinquecento moschettieri delli abitatori della contrada del Mercato inviati dall' Annese,

dominio piuttosto assoluto che limitato molti capi delle milizie, come sopra accennai, i quali venivano alle volte da lui più per capriccio che per necessità comaadati, dal che ne succedevaao molti disordini , che non sarebbero seguiti se le risoluzioni che si facevano fussero state regolate col giudizio degli altri. Di ciò se ne dolsero apertamente con esso, noa solo coloro che abborrivano di vederlo sormontato ia quella grandezza, ma aaco i suoi più confideati, che avevano coa mille artifizii cooperato all'iagrandimento delle sue fortuae, parendoli che coa i suoi andamenti volesse non meao riprovare il parere di chi concorse ad eliggerlo, che a darc occasione al popolo di farlo deponcre coa l'elezione di nuovo capo; il quale per essere ad altri obbligato, noa gli avrebbe conceduto quelle medesime grazie che si promettevano di ricevere dall'Annese. Contuttociò egli risoluto ad ogni modo di non ammettere chi si fosse per compagno al governo, e di aon volere da altri che da se stesso dipeadere, dispoaeva col proprio arbitrio le cose, nulla o poco stimaado i cicalameati degli altri, tanta era la confideaza che aveva nelle genti del suo quartiere. Mosse però questa sua pertinacia la fazioac degli emoli, che noa aveva potuto con simili dogliauze moderare l'alterezza della sua natura, a procurare altro modo di maligaarlo : e comecchè aveva egli trattato il negozio della pace coa li ambasciadori del Nunzio senza parteciparlo con li altri, fecero insorgere una voce, ch'egli per accomodare i suoi proprii iateressi trattava di aggiustarsi coa Spagaa seaza saputa del popolo. La fama di questo grido, che si era in breve per tutta la città propalato, trafisse inconsolabilmente l'animo di Gennaro, parendoli, che con tali dicerie si poteva scemare grandemeate il concetto della sua fede e l'opinione nella quale viveva in quel tempo appresso del sollevati, nei quali potevaao facilmente far qualche valida impressione i fomenti che suggerivano i malaffetti. Egli dunque per troncar la cagione di questo male, che serpeado negli animi dei popolari, incomiaciava a contaminarli, fece pubblicare il aegoziato di quella ambasceria con il manifesto che segue, col quale, quantunque ebbe fine di giustificare l'imputazioni che l'erano dai suoi acmici attribuite. volse nondimeao far credere che fusse per altro effetto emanato, conforme si compreade dalle parole che seguoao.

che posti in fuga senza far altro contrasto i duemila popolari che colà erano, si dispersero e fugarono parimenti i Capitani di strada e gli altri capi del popolo colà raunati.

United To Good

#### GENNARO ANNESE GENERALISSIMO DI QUESTO FEDELISSIMO POPOLO E REGNO.

» Essendoci stati inviati questa giornata 14 del corrente più ambacciolo friper parte di D. Giovanni d'Anatria, e di Mossigno Nunzio, e tutti 2 con trattamenti di paco, ove riconocendo Noi che le paci passate siano o quelle state a nottra rovina. Con il presente Bando ordianno a tutto che non ardiscono di trattare o parlare di detta pace con simili Nazioni stante la chianta di nora protesione, e quelli che incorreranno in simili trattamenti, si debbano impune uccidere una con la pevilta dei lori beni servata la forma degli attri Bandi da noi emanati. Ne si faccia il contrario, atteso con è la volonia del fedelissimo popolo. Dal Torrione del Carmine, li 14 convente 1647.

Con la pubblicazione di quest'ordize, non meno sì acchetaruno il amici and sodistitti, che it emoi dell'Annesce, parendo a quelli che con l'emanazione di tal hando si toglicese il sospetto nel quale era forse catuto appresso del popolo. Però la caginos prizicipale che sospendesse l'avvenione del suoi nemici in detestare le suo eperazioni, fu l'avvino, ce il carrivo del quale moesimo giorno della resulta del Duca di Giuni, con l'arrivo del quale non solo speravano di abbassare con la competenza d'un tal perconaggio la granderza dell'Annese, ma di reggere e regolare con muoro modo di governo le cose della Repubblica: e nell'asticuzione di ciò, perchè con l'assistenza del Chian more cone successori, io per potere con maggior soddistazione di ciò, lagge spiegarle, al muovo Libro e arimisto il racconto.

### LIBRO QUARTO

#### ARGOMENTO

L'arrivo in Napoli del Duca di Ghisa: si narrano le accoglienzo fattegli dall'Annese, o gli apparecchi di guerra per useire in campagna-Raccontasi il giuramento date nel Duomo di proteggere il popolo, e la deliberazione d'invadere Aversa - Descrivesi il sito d'Aversa : ineaminasi il Tuttavilla a quella volta - Il Duca di Martina s'azzusta presso Cardito col popolo, o vi muoro D. Carlo Acquaviva - Inclina Giugliano alla resa, ma l'useita del Ghisa rompo le pratiche, combatto con l'esercito del baronaggio, e si ritira con perdita - Ippolito Pastena assedia e prende Salerno - S'impadronisce Paolo di Napoli della città d' Avellino-Si avviliscono per tante perdito i realisti; si scopre il tradimento ordito dal presidio di Baia-Compare l'armata francese, batte la città di Castellammaro, cimentasi con la spagnuola, e si ritira - Muoro D. Ferrante Caracciolo nella sorpresa di Tofino-Si narrano i progressi di Papone con la presa di S. Germano e di Sessa - Giuseppe d'Arezzo assedia Fondi, e so ne impadronisce con la caduta di Sperlonga-D. Giovanni fa nuove pratiche di pace col popolo-Il Ghisa vien aletto per Doge della Repubblica; se ne turba l'Annese, e si acqueta -Raecontasi la prigionia del Duca di Tursi con la caduta di Aversa in mano del popolo, l' assedio di Nola, e la partenza da quella città del presidio regio - Si partono molti Baroni por mancanza di denaro-Muoro il Principo di Macchia: sollevasi quasi tutta la Puglia - E deposto il Tuttavilla: Luise Poderico succede al comando delle armi.

Sollectiato Irattato ii Duce di Ghisa non meno con leitere che con messaggi del popole di Napoli da Apostino di Licto e dal Residente del. la Repubblica a partirsi de Roma, e ricerute le istruzioni dall'Ambasciatore, e dalla Constitu di Francia di quanto dorca operare, si mise finalmente con 16 feluche in viaggio. Passasi ii monte Gircello, che sie de all'incontro dell'isola di Ponza presso i confini dello Stato Eccisatico, se gli mossero contro tre galere, che vi furmon, reglotte dagli avvisi del Conte d'Ognate, mandate dal Vicerè: ma favorite dal vantaggio del tempo e da una picciola burrarea cdi mare poco opportu-

na al cammino delle galere, e facendo artificiosamente l'altre feluche, divise în più squadre, în varie parti fuggire con disegno di confondere i regii nel dargli la caccia, diede in terra con tre sole di quelle che lo seguirono. Quindi imbarcatosi e proseguendo nella medesima notte il viaggio, giunse finalmente, ad onta delle istesse galere che lo tracciavano, nella riviera di Napoli. Però la tema dell'armata roale che ingombrava tutto quel seno di mare lo costrinse, pigliando la voga alla larga, a costeggiare la parte destra del lido non senza pericolo di lasciare la vita, per le molte cannonate che presaghi della sua venuta gli tirarono l vascelli. Appena uscito di barca fu immediatamente incontrato dai Consiglieri di stato e di guerra (1). Seguito dagl' istessi e da moltitudine infinita di popolari, entrò nella Chiesa del Carmine, avanti alla cui Sacratissima Vergine avendo orato per qualche spazio di tempo, nsci nella piazza del Mercato, e montato a cavallo in compagnia dell' Annese fu per tutta la città, con manifesti segni d'allegrezza e con applanso universale dei lazzari , acclamato per difensore del popolo. Fu la sera da Gennaro condotto e alloggiato nelle sue stanze, che stavano dentro al medesimo monastero del Carmine. dove come foss' egli dall' indiscretezza di quel zotico trattato, e con quanta sofferenza dissimulasse Errico (tal'era il nome del Duca) l' Inurbanità dell' Annese, per essere avvenimenti succeduti in personaggio, che armato non meno d'arteficii che di corazza, guerreggiò per lo spazio di 5 mesl nel regno di Napoli contro la Corona di Spagna, mi conceda il cortese lettore che io non lo trapassi in silenzio. Entrato il Duca nelle stanze di Gennaro, che non erano più che due, fece seco sederlo senza veruna distinzione di grado, e senz' atto convenevole al merito d'un tanto ospite. Nel medesimo tempo che discorrevano tra di loro di varie cose concernenti all'interessi di quella guerra, si alzò l'Annese, e tolto un berrettino di tela bianca, che si avea posto in testa quando entro nelle stanze, lo mise per termine di compitezza in testa del Ghisa levandogli di propria mano il cappello, ed accompagnando quell'atto con queste precise parole: Quando Vostra Altezza farà un figlio maschio, io glielo farò d'oro. Anzi soggiungono alcuni ohe Genuaro alzasse nel medesimo tempo la gamba destra sopra la sbarra della sedia ; ma perchè ciò mi fu riferito da persone , che non vi furono presente, lo lo stimo per invenzione di lingue sfacendate. Venuta l'ora di cena, non fu meno indiscreto in arrogarsi la maggio-

<sup>(1)</sup> Il Duca di Ghisa, Eririco di Lorena, sharoò alla foce del Sebeto ove ebbo luogo il ricevimento narrato dall'Autore. Lo seguivano un tat Fabrani in quatità di segretario, ed il P. de Juliis Carmelitano. Vedi il Capecelatro ed il Donzalli.

razza del posto nel sedersi al capo della tavola. Il pasto fa più comodo che suntroso, accondando cosi nel mangiare come nella giraazioni l'inicitilià del suo genlo. Ma quello, che più di ogni altra coas ferisse maramente l'animo del Duca, fu la comunanza del trop,
perchè credendo il Ghist, dopo che fu coricato, che Gennaro uncisse
fuori e se ne passasse in altra stanza a dormire, egli posta una piccola sedia di paglia dalla sponda sinistra del letto, spogliossi, e melcatosi alla presenza del Duca il cauterio, si mise nel medesimo di
a dormire. Quanto e in che maniera restasse mortificato da tali accogilenze il Duca di Ghista, in no posso misurario colla basserza dei miei
natali, e lo rimetto alla considerazione di coloro che nacquero nella
serie del Principi. Ma conseché l'ambisino de terpaner insegna ancò
ai grandi a soffrir con doterza le punture dell'indecenza, il Ghisa dissimulò quegli atti non convenero il a suo deveno l'associato
simulò quegli atti non convenero il a suo deveno l'associato
simulò quegli atti non convenero il a suo deveno l'associato.

(1) Lo stens Duce di Ghin zelle une Memerie, pubblicate in Parigi en 1688, descrire minntanente i particolari del suo incontre con Genanco Annese, come fia da costui sopitato, e quanto altro avvenue nei primi due giorni datuno arrivei in Nugoli. E picicle frattati di circontanza curinosissione, di parte retificano le narrazioni del nostro Autore, così abbiana creduto di darno qui la trascrisione.

Comme j' achevais d'entendre la Messe , le beau frere de Gennaro Annese me vint faire un compliment de sa part , et des exeuses de n'être point venu me recevoir , ne se croyant point en sureté hors du tourjon des Carmes , ou il m' attendait avec une impatience extrême. le m'y rendis aussitôt, et le trounai sur une petite terrasse à l'entrée de son legement, ou par un compliment ussez mal arrangé, il me témoigna autant que son ignorance el son incapacité lui purent permettre la joie qu'il avait de me voir... Cétait un petit homme de fort méchante taille, fort noir , les yeux enfoncées dans la tete , les chexeux courts, qui lui découvroient de grandes oreilles, la bouche fort fendue, la barbe rase, qui commencoit à grisonner; le son de sa voix était fort oros. et fort enroue, ne pouvant dire deux poroles de suite sans hésiter, continuel-Jement en inquietude, et si rempli d'appréhension, que le moindre bruit du monde le faisait tressaillir. Il était accompagné d'une vingtaine de gardes, dont la mine n' était pas plus relevée que la sienne. Il avoit un collet de bufle, des manches de velours cramoisi, des chausses d'écarlatte, un bonnet de toile d'or de même couleur sur la tête, qu'il eut assez de peine de m'ôter en me saluant ; une esinture de velours rouge, garnie de troit pistolets de chaque eolé ; il ne portait point d'epée, mais en récompense il tenait un gros mousqueton dans la main. La première exercise qu'il me fit, fut de m'ôter mon chapeau, et pe me faire apporter en sa place dans un bassin d'argent un bonnet tout pareil au sien, et me prenant par la main, il me conduisit dans la salle, don il fit en diligence fermer les portes, defendant à ses gardes de ne laisser entrer per sonne. . . . Aussiddt que nous fames assis, je lui présentai la lettre que MonLa mattina seguente chiamato il Ghisa nella consulta, che si tenne nel torrione del Carmine sopra gli affari correnti, ed informato appieno

sieur le Marquie de Fostenay afamili chargé de lui randre ... Agunt ouver la letter, que le dia euxis rendre ... Il parcomut l'oude de la eux, et fisional la même chose aprée l'avoir louriée de lou le quatre cotes, d'un els rejettes am est donn qu'il un eavoir pas intes, et un ne princit de leu le contenu. Sur ces enterfailes, l'ou vioui heurier à la porte ... et la cois é étant elécte de deberg que é étail Moisseur l'enfance par nois é étant ellecte de deberg que é étail flouvier l'enhanteur de France, qui nou considérat de cet de deberg que étail flouvier de l'enhanteur de France, qui nou charge en la contrain de l'entre pour le fair et fout et pour le papel; qu'il es conchant fout de son long , et jettant son épée, vint embraseer mes jambes, pour me dutter les piets de

Nous ainmines un grand brait, dans la rest, du hamile du peuple, qui demandail de nev joy pour estifigire de a curiotit de me mis d'un si neliter, et Genurer mispoul fait apportré dans deux bassins, un son de cequite, et un autre de monage blanche, y les géstim sus le pouple, et douaret qu'îl éte de balainet pour les monages les constants de la propunció demander d'unes, qu'inquispour les monages de la company de demander d'unes, qu'inquispour les monages de la company de demander d'unes, qu'in per ser la uner. Commann me fi des excuses de la michaels chiere qu'il me frenit, n'ouent, de peur d'îles empoienmé, es servir pour cuitinier, que de sa famen, quari mad-adrié de ce mitier, qu'il faire la perenne de qualité. Elle apperta le prémier plat, habilité d'uns robbs de brevard bins, un broduci de regest, acces un gard fisfat, une chalme de pierrerie, un banc cellire de peixe, sent de la commanda d

Je fue assez surpris, quand j' appris de Gennaro, qu'il voulait que je couchaese avec lui. A quoi m'étant opposé autant qu'il m'était poesible, ne voudello stato delle cose; tra le imprese che si proposero, volevane risolutamente alcuni officiali delle milizie, che con ogni prestezza pos-

lant point donner d'incomodité à sa femme, en prenant sa place: il me dit qu'elle coucherait sur un matelais decant le feu avec sa soeur, et qu'il importait à sa surste qu'il me donnat la moisié de son lit . . .

Il me conduisit pour me coucher dans sa cuisine, ou je trouvai un lit fort riche, de brocard d'or , et au pied dans un berceau un petit esclave noir doé de deux ans, tout couvert de petils verole : force vaisselle d'argent, et blanche et vermeille dorée qui était en pile au milieu de la place ; plusieure cassettes à demy ouvertes, dont sortaient des chaines, des bracelets, des perles, et autres pierreries ; quelques sacs d'argent , et d'autres de sequins à demi répandus ; des meubles fort riches, et quantité de beoux tableaux fettés confusément, faisoient assez voir combien il avait profité dans les pillages de maisons des personnes les plus riches, et les plus qualifiées de la ville, sans que de toutes ces richesses, il ait voulu jamais assister le peuple de la moindre somme . . . L' on voyait de l' autre coté de la cuisine en grande quantité , toutes les choses qui y peuvent être necessaires, et qui avaient été pillées en différens endroits, avec toutes sortes d'armes, le tout dans une extraordinaire confusion. Les présens et les contribut ons qu'il recevait tous les jours de toutes sortes de chasses, de gibier, de volvilles de chairs salées, et de toutes les choses que l'on peut manger, en tapissoient les muroilles. . . Luigi del Ferro ne voulut pas souffrir que personne m'approchat pour me débotter, maintenant qu'il n'appartenait qu'à lui de me rendre jusqu'au moindre service; je le refueai : mais Gennaro m' exhortant à le laisser faire, s'en fit déchausser pour me montrer l'exemple . . . Gennaro aussi-tôt se vint mettre auprés de moi, et mettant une chandelle sur le lit , et se débandant une jumbe pour la penser, je lui demandai si c'était quelque blessure ; il me répondit, qu' etant renlet naturellement, et chargé d'humeurs, un médscin de see amis lui avoit ordonné de se cervir d' un reméde que je ne nomme point, de peur de donner autant de dégoût , qu' il me fit de mal au coeur ....

Le Samedi on main, des que je fue leré, je m' en allal avec Genano este dreit a messe en l'Égile des Comes, qui ne nosqual pònit pour tent son vang de Giráral du pepile, de presulte toigivar le droite tur moi, Lueji del Ferro marchal devant nous sans chepona, l'égé nus, et pour paritire mieux à la l'empoise, nece de grandic checunz il avait une perrèque noire de crin de chevel, presile na creffiere que noue donnous aux putries, dans nos halets, et crisis incessamment: vivo le pouple, le Gobetal Genaro, et le Duc de Guise et transporté, ou de joie en de fibre, il froppais d'apraise copul de transporté, ou de joie en de fibre, il froppais d'apries, cha le comment est enverent es son chemin, et bletas tant de geus, qu' il fuliti d'avarirem ne desseuis. Is fue contrait, pour n'en différir, de lai donner une rommissien. Je froissoit à la grande porte de l'Égiles les Religieux de Carmes acces la sevie et l'en abreil; et le Frieur m'appar fait une haranges, on commange d'edundre le To Dunn, et je fue conduit dans le balurte du grand unel, pour y catendre la messe une môrqué pe que fait une haranges, on commange d'edundre le To Dunn, et je fue conduit dans le balurte du grand unel, pour y catendre la messe une môrqué pe qu'qui n'a soult ét prépa-

sibile ne doresse, ia vendetta della sconfitta ricevuta dal popolo sotto le mura di Somma attacare quella piazza prima che fusse maggiormente fortificata dai regli. An egli, che per allora non avera altro facendo, che l'armi non doveano in altra parte portani che all'espugacione di quelle piazze, dalle quali si potera per allora ricevere qual-che soccorso di grani per mantenimento del popolo; il cui beneficio non potera conseguirsi dall'acquisto di Somma, terra non d'altro abbondante che dei vini e di frutti, di quali non avea in quel tempo la città mancamento. Concorsoro in questo parere del Duca, non meno la maggior parte del Consiglio di guerra, che Vincenso d'Andres provediore generale del popolo; il quali conocendo, che lo stabillimento

ré , ou Gennaro se mit à genoux à ma droite. La messe stant achevés, je fus reconduit de la même foçon avec un grand applaudissement, et des bénédictions de tout le peuple, jusques hors de l' Eglise, ou je trouvai un cheval que l'on m' avait amené pour aller me fairs voir par toute la ville, et en vieiler tous les quartiers . . . Apres avoir fait le tour du Marché , ou quantité de monde Stait accouru pour me voir , j' allai visiter le quartier de la Concherie, ou je trouvai Peppe Palombo à la tête de tous ses gens sous les armes ; qui m'ayant fait un grand compliment, me temoigna beaucoup de deplaisir de n'avoir pu me venir rendre ses devoirs , n' entrant point dans la maison de Gennaro, pour qui il avait une inimitié extrême . . . Je le fie sur l'heure même maître de camp du regiment d'infunterie que je voulais lever sous mon nom, et lui ordonnai de se tenir auprès de moi pour porter mes ordres par tout, en qualitè de mon Aide de Camp général . . . Il me protesta qu' il dépendroit toute sa vie aveuglément de mes volontée : j' enfis l'épréuve sur le champ, en lui commandant de bien vivre avec Gennaro, et de se raccommoder avec lui, qui le craignant, comme le plus dangereux de ses ennemis, fit paroitre une extrême jois de cette reconciliation; et pour la rendre plus assurée, la femme de Peppe Palombo etant accouchee le jour même, je l'obligeai d'en tenir l'enfant sur les fonts. Je fie en même temps abattre les retranchemens qu'ils avoient fait faire l'un contre l'autre.... le visitai ensuite tous les quartiers de la ville, suivi de plus de oinquaite mil personnes. Vincenzo d'Andrea, Provediteur general, me dit alors qu'il n' stait pas raisonnable qu'il restat dans cette rejouissance pubblique, des miserables dans la ville, et qu' il falloit faire ouvrir toutes les prisons; ce qui s'exècuta des que je passai devant la port de quelqu'une, et principalement à la Vicairie. . . Dans toutes les rues, ou je passai, je les trouvai toutes tapissées, les fenêtres garnies de fammes qui me jettoient des fleurs, des sauz de senteurs, et des dragées, accompagnant ces témoignages, de respect at de joje de mil benedictions. . Les gens qui sortoient des portes, venoient étendre sous les pieds de mon cheval des tapis, et leurs manteaux, et les femmes avec des cassolettes venoient brûler des parfums au nez de mon cheval, et les pauvres gens de l'encens sur les tuiles,

della loro nuova Repubblica consisteva nel portare in lungo la guerra, e che ciò non poteva succedere senza provvedersi prima sufficientemente dei grani, per tenere con tal provvisione, temporeggiando, i regii lontani da Napoli insino all' arrivo dell' armata francese: proposero, che si tentasse l'impresa d'Aversa, dentro la quale nel principio della guerra erano state dal Tuttavilla riposte tutte le vettovaglie di quei villaggi. Approvato dunque per ottimo il sentimento di costoro, e commessa al Ghisa la cura dell' impresa, si conchiuse che la mattina seguente dovesse con 6000 nomini incamminarsi all'attacco di Aversa. Ma fatti notificare i capi delle milizie, e venuto al ristretto della marcia, non si trovò tra 40 mila persone che aliora stavano armate in servizio del popolo, chi volesse seguirlo, tanto era il terrore che avevano della cavalleria del baronaggio. Ma Enrico che era ricchissimo di partiti, e conosceva che siffatte milizie non potevano, per la disubbidienza che portavano ai capi, se non confusione e danno partorire in pregiudizio della Repubblica, e perche desiderava per gii occulti fini che avea di tener soldatesca dipendente dal suo comando , persuase l'Annese e gli ottimati del popolo a fare una nuova levata di fanti, dei quali avesse potuto avvalersi in quell'occasione tanto pecessaria. Fu il consiglio d'Errico quanto più conosciuto per opportuno, tanto più volentieri abbracciato: ma perchè non avca egli denaro per assoldarli , fu per tale effetto sovvenuto dall'Annese di 7000 ducati, con la forza dei quali accoppiata alla piacevolezza dei suoi costumi domò talmente l'ostinazione del lazzari, che (oltre 3000 fanti che si arrollarono) fu seguito da numero non minore dalle milizie sciolte, tirate dal desiderio di servirlo. Ma prima che gli fusse dato dal popolo il supremo governo dell'armi (1), e che incominciasse ad esercitare il comando, promise con solenne giuramento per se suoi eredi e successori, di proteggere e difendere la Real Repubblica di Napoli, non solo con l'arme, e con gli averi , ma con il sangue , e con la vita conforme potrà vedersi dalla forza del giuramento, che in quel tempo usci dalle stampe. Entrato pol nel medesimo giorno con Gennaro che li andava a sinistra, e segnito dai capi della Consulta nell'Arcivescovato di Napoli, fu ricevuto nella porta della Chiesa dal Cardi-

<sup>(1)</sup> Questo supremo guerno delle armi del popolo venne sificia ol Dace ai dicisa con pastare l'inaciategli di Gennavo Annese nel giorno 19 novembre 1647, intese il Supremo comiglio di guerra; e preché fosse egli riconoscinte in tutto i regono nel grado attivistiggi, it pubblicate un Blanch nel giorno medesimo. A piens intelliganza dell' uno e dell' altro documento, abbiam credato utile di riportati entenati in fine di questo Quarto Libro.

nale Arcivectoro, dal quale dopo le debite cerimonie, c. le în simili funzioni soțilono usarai, qii în ad istanza dei popolari henceletto lo stocec (J). Useito fuori del Duomo, ed acclamato con generale applauso al 1 popolo per difensore della Repubblica, ai ritirò nelle solite stanze del Carmine dando ordine preciso agli officiali delle milizie che si preparassero per l'impresa d'Averti.

Di questi preparamenti e disegni del popolo avvisato il Duca di Maddaioni, che allora governava le armi nella città d' Aversa, ne diede subito parte al Tuttavilla, sollecitandolo a passare con tutto l'esercito a quella volta. Il generale, che stava ancora nella terra di Marigliano aspettando l'accennata fanteria del Duca d'Arcos per assaltare i borghi di Napoli, vedendosi, per la tardanza usata dal Vicerè nel mandarla, prevenuto dalla sollecitudine del nemico, e considerando di quanto pregindizio fosse alle cose del Re la caduta di quella piazza, si mosse immediatamente con tutta la gente a soccorrerla. Arrivato sotto Caivano, e fermatosi a vista di quelle mura , intese non meno dagli abitanti del luogo che dai battitori delle strade, che il nemico nscito da Cardito, villaggio non più che un lungo miglio lontano dall' esercito regio e due picciole leghe da Napoli, scorreva liberamente prendendo bovi ed altri animali per quelle campagne. D. Vincenzo, che fu sempre avarissimo della vita dei suoi soldati, nè voleva avventurarli in fazione di poco momento, come era quella che portava l'occasione presente, e conoscendo che in quel caso era difficile a contenersi la generosità di quei figlinoli che militavano seco nell'esercito, ordinò, sotto rigorosissime pene, che nessuno avesse per qualunque cagione ardimento di partirsi dal suo posto, ma pregato, con deliberazione risolnta di volersi battere, dal Duca di Martina e da molti altri cavalieri, fu finalmente costretto di darli licenza. Partiti questi figliuoli

(1) Narza lo siesso Duca di Ghisa netto sue Memoric che la spada, benedetta da Cardinale cot formotario del rituale, gli fu cousegnata da Gennaro Annese dopo che eggi ebbe prestato ad alla voce il giramentot, tenendo la mano dritis sut theo degli evangell. Il teranino di questa corrimonia fia acclanato dal popolo sistano nel Tompio con grida entusiation dei gionijo, e da tutti coloro che tro-varani stoto le armi si fece una satva di mochetteria, alla quale corrisposero le artifecire del terimere e del castello del Carmino.

sotto la condotta del Martina con 200 pedoni del terzo di D. Prospero, con la compagnia di Sua Eccellenza, e con altre tre di cavalli, s'incontraro no con 200 fanti del popolo in luogo non molto discosto dal-

Riportiamo in fine di questo Quarto Libro al n. 3,º la formola dell'atto del giuramento prestato dal Duca di Ghisa,

l'accennato villaggio. Alla vista dei regii s'accinsero i ribelli intrepidamente alla difesa : ma comecché si trovavano in pianura , nella quale potevano facilmente restare dalla furia dei cavalli disfatti , s'andarono con tal ordine ritirando verso il villaggio, e con la perdita finalmente di pochi si posero in salvo : però quanto questi , resi dal pericolo accorti, usarono prudenza nel ritirarsi, altrettanto quei fanti, per la troppo generosità inavveduti, mostrarono poca accortezza nello inseguirgli; perchè le stesse trincere, ché chiudevano gli aditi del villaggio, non furono bastevoli a ritenere l'impeto e l'ardimento di quei figliuoli, i quali rotta con l'opera dei fanti a viva forza la prima, e superata la seconda, entrarono incalzando i nemici con l'istessi cavalli dentro la terra : dove non trovando i pedoni chi gli contendesso l'entrata, e credendo che se ne fosse affatto partito il nemico, si posero disordinatamente e senza precetto dei capi a saccheggiare le case degli abitanti. I popolari che, oltre il riparo della terza trincera che ritardava il vittorioso corso dei regii, si erano fortificati dentro al castello, incominciarono talmente a travagliare col moschetto la cavalleria dei Baroni, che dopo avervi perdnti da cinque in sei soldati senza potersi difendere, furono finalmente costretti a ritirarsi, restando ferito in un braccio il Marchese di Grottola, e nella testa D. Carlo Acquaviva. che ne perse fra pochi giorni la vita.

L'infelicità di questo successo afflisse grandemente l'animo del Tuttavilla, recandosi quasi a vergogna di perdere i migliori cavalieri del campo in fazioni di poco merito nelle quali anco le vittorie si stimavano di poco profitto. Era egli tanto geloso della vita del suoi soldati, che quantunque trovavasi allora poderoso di genti, e con esercito non meno valoroso che formidabile, ambiva ad ogni modo di tirare pluttosto le terre ribelli alla devozione del Re con la forza dei trattati, che con quella delle armi; il che tanto maggiormente promettevasi, perchè ritirandosi in Aversa, che era piazza murata e facile a potersi difendere, supponea ohe tntti quei villaggi che le sicdevano intorno seguendo il partito del popolo , dovessero atterriti dalla vicinanza delle armi reali, che con continue incursioni devastavano quelle campagne, cadere necessariamente nelle sne mani senza arrischiarsi agli esiti, che per il più sono lucerti, delle battaglle; siccome gli cra felicemente avvenuto con le terre che stavano dalla parte orientale di Napoli. Conferitosi dunque in Aversa da simili speranze nodrito, nella mattina del giorno seguente non ad altro applicossi che a fortificare con sollecita vigilanza le mura della piazza. Siede Aversa, non più che due leghe e mezzo lontana dalla parte occidentale di Napoli, in sito tanto piano, che senza l'erezione di qualche forte non vi è luogo da

-\_ --

potersi cannonare. È di tanta grandezza che fra le città che siedono intorno Napoli altra non può trovarsi che la pareggi, girando sopra un miglio e mezzo di circuito. Le mura che la circondano sono così deboli che difficilmente potrebbero per qualche tempo resistere agli assalti di un esercito veterano; perché, oltre che si scorrono in più di un luogo rovinate dalle rosure del tempo, non hanno fosso intorno al recinto che possa ritardare l'inoltrarsi degl'invasori. Siede però dentro la parte occidentale della piazza, e poco lontano dalle mura, un castello così ben situato e così forte, che essendo provvisto di viveri e di munizione da guerra potrebbe per lungo tempo dagli assalti di qualsivoglia nemico difendersi ; perché , oltre che signoreggia la città con l'altezza del sito, viene circondato da fosse così profonde, che qualunque assalto che si tenti per occuparlo riuscirebbe infruttuoso. Risarcite ch' ebbe le mura il Tuttavilla , presidiati i luoghi più soggetti all' invasione con nuovi corpi di guardia, e serrati con ripari considerabili l'ingressi del borgo che si stende verso oriente, fece per un lungo miglio fuor della piazza (perché non d'altro era ricco che di cavalleria) spianare alcuni luoghi collinosi, ed aprire alcune chiusare dei vadi per togliere in occorrenze d'assalto l'impedimento alle sortite dei cavalli, i quali si sarebbero facilmente potuti per la strettezza del luogo sopra le medesime truppe dei regii caricare.

Nel medesimo tempo che fortificavasi la piazza, non era men sollecito il Tuttavilla nel far pratiche di ridurre all' ubbidienza del Rc le terre del partito nemico. È perchè fra tutte quelle che allora seguivano la fortuna del popolo, chi con maggior pertinacia delle altre si opponesse ai disegni degli spagnuoli era quella di Giugliano, D. Vincenzo non tralasciò diligenze da farsi per tirarla con via di trattati alla devozione della Corona. Ne perche scorgeva in quelli abitanti, armigeri per natura, una ostinazione troppo indomabile, si vedeva egli meno assiduo del solito in procurare con la piacevolezza degli pfficii la resa di quel villaggio, il popolo del quale, vedendosi finalmente non meno angustiato dalle continue scorrerie dei eavalli che allettato dalle cortesi promesse del Generale, pareva che incominciasse a non displacereli le pratiche dell'accordo che era senz'alcun fallo per seguirne l'effetto. Ma pervenuta la notizia del trattato, per via d'alcuni che poco inclinavano alla quiete, all' orecchie del Ghisa, sollecitò immediatamente la marciata, e portossi in quella terra con 5000 fanti, e 400 cavalli (1).

(1) Il Duca di Ghisa, prima di uscire in campo ed impegnarsi in fazioni guerresche a pro della Repubblica, volle per via di un Manifesto far noto alle popo-

Sconcertati con l'opportuna prevenzione del Ghisa i disegni del Tuttavilla, e dissipate affatto le speranze d'impadronirsi di Giugliano per via di negozio, incominciarono non solo a mutar faccia le cose, ma quasi che si videro ancora le armi del baronaggio prepararsi piuttosto alla difesa che agli assalti; perchè supposta l'estrema penuria dei viveri che pativano i popolari di Napoli, si persuadevano i regii che le armi della Repubblica non avessero altro fine per oggetto, che d'impadronirsi d'Aversa, nella quale non solo di grani, ma di ogni altra cosa necessaria poteva il popolo provvedersi. E comecchè in ciò non punto s'ingannava il Tuttavilla, e considerava che la fame era non meno bastevole che l'arme a debellare il nemico, deliberò di non volerlo combattere e di stancarlo, temporeggiando con l'istessa penuria del vitto, eccettuandosi però la occasione di un notabile vantaggio il quale era indubitatamente per nascere nelle occorrenze degli assalti che si movevano dal Ghisa. Risolutosi dunque di avvalersi di tal benesicio, e di non cimentare gl' interessi della Corona con un esercito disperato, che non per altro effetto pareva che provocasse le forze dei baroni, che con disceno di rimettere in piedi, con l'eslto favorevole d'una battaglia, la depressa fortuna del popolo: non volse ad altro applicarsi, che alla difesa della città, ricusando il consiglio di alcuni che , prevedendo dal mancamento del denaro la dissoluzione dell' esercito regio, erano di contraria opinione. Avea però stabilito il Generale di tenere quanto più fosse possibile lontano il nemico dalla piazza, e di contendergli con ogni sforzo l'accostarsi alle mura, si per non iscemare l'ottimo concetto in che stavano in quel tempo le armi reali, come per non perdere il vantaggio che potevano godere i cavalli fuor del recinto.

Giace non più di mezzo miglio lontano dalla porta orientale d'. versa una Cappella situata in nezzo la strada di Napoli, dalla quale in evento che volesse da Giugliano sortire il nemico, era per l'apertura di quelle campagne facilmente veduto, oltre gli avvisi che se a severano insion alle prime case del villaggio. Quivi a tat defetto po-

lazioni del regno le circostarse che lo averan determinato a secondare, le richieta dei capi del popolo recandosi in Mapoli, e lo tato in cui avera trovato le cese, per nulla corrispondente a tatto quello che erasi dato ad intendere in Romata ini, al Carcinia d'Ais, e dal "Almassicador Marchece di Postenay. Foste imperanto che egli ora determinato ad asordere il suo compito, mettendo a servigio della Repolible la sua vita e le suo sostanzo, Questo Manifetto, che inbilicato a stampa nel 4 dicembre 1617, vice da uni riportato tra i documenti storicia fina di operolo Quarto Libro a la 1. 5.º.

--- - There Can

se il Tuttavilla di guardia tre truppe di cavalli, con ordine che osservando gli andamenti del nemico, che non era più che mezza lega lontano, dovessero immediatamente mandare di ogni picciolo motivo la notizia in Aversa. Il medesimo precetto con simile incumbenza fu dato da lui ai battitori delle strade, i quali scorrendo per varie parti di quelle campagne , non era tentativo fatto dai popolari , che non osservassero. Collocate in tal maniera le guardie per la difesa della piazza, e dati gli ordini necessarii agli officiali di guerra da osservarsi in occorrenza d'invasione, trascorsero tre giorni senza che succedesse alcun fatto di ostilità d'ambe le parti : quando ai 15 di dicembre essendosi provveduto il Ghisa di tutto ciò che stimava necessario per l'assedio, si mosse con 5000 fanti, e 400 cavalli alla volta d'Aversa. Il Duca d' Andria, che era in quel giorno di guardia alla Cappella, avvisato dalle sentinelle della venuta del nemico, in un medesimo tempo ne diede parte al Tuttavilla, e si spinse a riconoscerlo. Sostenne egli colla spada alla mano ed intrepidamente il primo Impeto delle truppe del popolo, ma caricato finalmente dal grosso della cavalleria nemica incominciò caracollando a ritirarsi c a porsi in qualche disordine : però sovvenuto poi dalla compagnia del Marchese di S. Giuliano, mandatagli In soccorso dal Tuttavilla, e da quella del Capitan Latino, che si teneva dietro in poca distanza, si sottrasse dal pericolo la cui, come vogliono alcuni, per colpa del Tattavilla che per far piazza d'armi all'avviso della mossa del Ghisa era stato tardi a soccorrerio, poteva facilmente cadore. La cavalleria del popolo alla vista del Montalvo, e di alcune altre truppe regie che le venivano incontro, mostrando poco cuore di sostenerle, voltò immediatamente le spalle ponendosi piuttosto in sembianza di fuga che in atto di ritirata. Il Marchese, che era non meno dotato di generosità che di valore, non potè contenersi di non seguirla, ed aveva di già preso tanto vantaggio sopra i nemici, che incalzandoli alla coda, n'era più di uno rimasto sotto l colpi della sua spada privo di vita. Ma giunto finalmente al ponte di Frajano, lnogo non più che mezza lega lontano dalle mura di Aversa, e posto fra mezzo a due picciole osterie nella medesima strada di Napoli, fu da un grosso numero di moschettieri del popolo, che vi stavano in aguato, assaltato così d'improvviso, che con la perdita di cinque o sei soldati dei suoi restò da più colpi di moschetto mortalmente fcrito, e ne perse fra pochi giorni la vita. Il Latino che veniva Immediatamente dietro di calore, essendo per la medesima strada costretto a seguire il nemico per evitare quanto più si noteva la disgrazia succeduta al Marchese, si strinse e chiuse in manicra con la sua truppa, che facendo forse nuova scarica la fanteria dell'imboscata, si persuadeva che fusse con poco o con non molto danno delle suc genti. Ma avendo i fanti del popolo fatto l'ultimo sforzo nell'assalto del Marchese , e scaricati tutti i moschetti , s'avanzarono senza ricevere offesa dall' altra parte del ponte. Monsieur d' Orillac, condottiero della cavalleria della Repubblica, viste avvanzarsi tanto lontano dalla piazza com si poco numero di cavalli le truppe dei regii, che non erano più che di nuovo rimesse in ordinanza, designò d'investirle persuadendosi di potere agevolmente conseguirne indubitata vittoria : ma venuto al ristretto dopo aver persuaso i suoi con generoso discorso all'acquisto di quella gloria che poteva in quel fatto d'armi ottepersi, e spintosi con tutto il grosso della cavalleria al cimento, restarono le sue genti talmente atterrite dal valore dei regii i quali incominciarono non meno con ardimento che con impeto ad assalirle, che postesi con la perdita di molti soldati a fuggire, l'abbandonarono nel campo. Rimasto l'Orillac così derelitto dalle sue truppe, in tempo che dovevano, reprimendo il vittosioso corso delle armi reali, accreditare con la prima battaglia l' opinione dell'esercilo popolare, e fattosi avanti all'istesso Latino che l'avea pria di ogni altro investito, se gli resc prigione consegnandogli l'arme. Ma voglioso il Latino di proseguire il corso della vittoria e d'incalzare il nemico che disordinatamente finggiva, lo diede in potere d'alcuni soldati che lo guardassero, e fu l'infelice da un tale che sopravvenne barbaramente ammazzato (1). Il Duca di Ghisa, che scorreva intanto alla testa dell'esercito, conosciuta la piega della cavalleria del popolo dalla propria viltà cagionata , usò tutte le diligenze possibili e i modi che convengono ad un perfetto Capitan Generale per rimetterla di nuovo in ordinanza; ma avvedutosi finalmente che in essa prevaleva molto poco la tema della vergogna, e che gli ordini suoi non crano ubbiditi, deliberò di ritirarsi; però non fu possibile di farlo con tanto ordine, che non vi perdesse, tra gli uni e gli altri che vi morirono, più di 200 soldati, oltre i prigioni che non furono meno di 80.

(1) Ducciore dell'Orillac, come fa conoccer il Gapochatro, fi. D. Diego dell' P. Talano caralizero aggiundo, chi a organgiando colla contro ogni dell'i dell' getti iniquamente si fece a tordo di vita. Non ande ganri però e neggiungo anche cepir a morte violenta, escendo stato tempo dal Carriglio, camero del Principa D. Gioranni d'Austria, nei giardini del Real Palazro per cossa di anore di adama. Sopa si cadarree del Orillate si riavenemero costo della corregio, camero del Descripa del Carriglio, camero costo della consecuente del Carriglio, camero del observa della capelli mulichri. Furon fatti al medesimo selemi resquie dalla China dell'Ammunista al Domos, con accompagnamento del ciero, dei canonici, del Mastro di Campo Prospero Tuttavilla, della meggior parte del Sarosi, e dal libre pressonarei rescuratero il chi provensasi in Arrero.

1100ce (+000lc

Mi riferiscono alcuni, che tacciano il Tuttavilla di negligente, che se in quell' occasione che era disordinato l'escreito del Ghisa, l'avesse egli caricato con altri 500 cavalli , cra probabile che in quel medesimo giorno poteva con la total disfatta del nemico impadronirsi dei borghi di Napoli ; perchè avendo il popolo, per formare un esercito contrappesato a quello del baronaggio, diminuito fion meno i presidit delle trincero, che le ordinarie milizie della città, ed essendo cresciuto l'ardire negli animi della fazione spagnuola per la lontananza della contraria che era uscita col Ghisa, avrebbero senz'alcun dubbio, seguendo le armi dei regli il favorevole corso della vittoria, trovato piuttosto aiuto che impedimento in occuparli. Ma comecchè era scritto nel Cielo che in questa picciola fazione dovessero terminarsi non meno le sue glorie che l'ottima opinione insino a quel giorno tenuta dall' esercito dei Baroni: l' occasione non conosciuta, il beneficio della vittoria abusato, e la negligenza dei realisti, sollevarono alle stelle l'abbattuta fortuna del popolo, e precipitarnno agli abissi tutte le speranze della Corona. Altri però, che difendono il Tuttavilla (ed è discorso più regolare ) dicono che egli non volle impegnare maggior numero di cavalli contro al nemico per ritirarlo con la speranza della vittoria tanto fuor di Giugliano, che caricandolo pol con nuove truppe che egli teneva precipite, non fusse più in arbitrio del Ghisa il potersi ritirare, e che tali erano gli ordini dati al Marchese di S. Giuliano, il quale per mostrarsi in quell' occasione più generoso che ubbidiente sconcertò con la sua morte il prudente disegno del Generale, che non poteva partorire se non felicissimo avvenimento.

Considerando il Ghisa che la viltà della cavalleria del popolo, conosciuta nella passata fazione tanto svantaggiosa per lul, avevá impedita l'esccuzione dei suoi disegni, c che non era abile a cagionare se non danni e disordini di conseguenza nell'esercito della Repubblica, deliberò, anche egli temporeggiaodo, d'impedire i progressi delle armi regie, e di non cimentarsi a battaglia campale insino all'arrivo dell' armata francese che, com' egli diceva, di momento aspettavasi, con risoluto disegno di avvalersi (arrivata che fosse) d'alcun grosso di fanteria veterana, e riporla a cavallo. Fatta dunque questa deliberazione, quanto risoluta tanto necessaria, e diviso l' esercito in diversi villaggi che circondano Aversa per angustiare maggiormente il nemico, fece intendere al Tuttavilla che gli sarebbe assai caro abboccarsi con qualche personaggio di stima dell'escreito regio, e che volendolo compiacere, si sarebbe per tal effetto con reciproca sicurtà conferito nel convento dei Cappuccial, luogo che con pari distanza si divide dalla piazza d'Aversa e dalla terra di Giugliano. Udita dal Generale la proposta del Ghisa, e giudicata con l'assenso dei Baroni che non dovesse ricusarsi, ne diede, tra molti che erano meritevoli dell'impiego, commissione di andarvi al Duca d'Andria.

La certezza di quello che tra questi due Principi si trattasse in quel congresso non ho mai pottu per molte diligenze che usassi penetrare, in maniera che non mi restasse nuovo dubbio di saperta. È però vero che si propalò dalla parte del popolo, che il Gisia avesse trattato con l' Andria di unire la nobiltà con il popolo, ma trai regii si 
disse che Errico vedendo declinare le cose della Repubblica aresse richiesto al Tutavilla facoltà e sicurezza di partirsi. Io ancorché non 
abbia per falsa la fama divulgata trai popolari, e molto per dubbio di 
grido insorto trai regii, non artisco però d'ingerirmia da gridudio di 
cose che dipendono dalle congetture, non avendo sinora trovato chi 
sappia di tale daboccamento darmi notizia migliore (1). Ma è tempo or

(1) Ciò che dal Piacente s'ignorava, intorno allo scopo di quel convegno ed ai particolari dello abboccamento tra il Duca di Ghisa ed il Duca d'Andria, fu invecc ben noto al Capecelatro, trovandosi allora in Aversa insieme con altri Cavalieri e Baroni - Narra egli di fatti nel suo Diario, che giunti entrambi presso il convento dei Cappuccini, accompagnato ciascuno da una compagnia di soldati e da dieci compagni d'arme, e riconosciuto il luogo da ambe le parti se vi fosse stata insidia alcuna, e fattosi innanzi il Guisa con due francesi, si affrontò col Duca, e cortesemente raccoltisi, smontati da cavallo entrarono in Chiesa; e favellandosi in terza persona, dimorarono per più di un' ora; essendo state le parole del francese affatto diverse da quello che aveva da prima chiesto, perciocché cominciò a dire che la renuta dell'armata francese gli areva fatto cungiare pensiero di pigliare il passaporto, essendo affatto migliorati gli affari del popolo, ed all'incontro le armi spagnuole ed il loro stato in questo regno non era più in speme alcuna di riaversi, e per l'umore dei popolari, e per lo arrivo dell'armata; e che era tempo che la nobiltà ed il Baronaggio si unisse col popolo , c che se volevano vivere a Repubblica , la nobiltà vi avrebbe avuta la migliore e più stimata parte, ma che se avessero voluto concorrere in creare lui Re ( e questo fu il principale scopo di cotale abboccamento ) come già la plebe areva voluto acclamarlo, e lo areva lui rifiutato, perché se ciò areva da essere, voler cotale onore ricevere dalla nobiltà e non da altri, che li avrebbe in tal caso stimati e premiati come si conveniva, e particolarmente a lui, a chi aveva particolare affetto; e che se in ciò fossero stati d'accordo ne avrebbe fatta tornare indietro l'armata senza sbarcar gente in terra, ed avrebbe composte le cose secondo il loro polere: e che cotal risoluzione la doverano pigliare allora, perché in altro tempo sarchbe stato tardi, e non avrebbero potuto godere dei partiti avvantaggiosi che lui gli avera proposto, non lasciando particolarmente offerta indietro da fare al Duca per tirarlo al suo partito. Alle quali e più altre parole rispose magnanimamente il Duca, che la potenza e le armi del eno Re non erano altrimenti nello stato che egli diceva, nel che vivera maltssimamai ch' io lasciando l'esercito dei Baroni racconti qualche avvenimento notabile succeduto in altre provincie del regno.

Dopo la prima e seconda rotta, che diedero i regii alle genti del popolo sotto le terre di Scafati, si ritirò Ippolito di Pastena più confuso per la vergogna che per la perdita nelle campagne d' Eboli e di Gifuni, terre della provincia di Principato Citra non più che cinque in sei leghe lontane dalla città di Salerno, che n' è la capitale. Quivl egli sentendo, con il calore di nuove vittorie ottenute, crescere di momento in momento l'opinione delle armi reali, faceva piuttosto deliberazione di porsi con la vita in salvo, che con nuova radunanza di gente arrischiarsi di nuovo a tentar la fortuna, ch'aveva due volte poco favorevole conosciuta : ma avvertito dagli amici di novità, e in particolare dagli avvisi dell'Annese, che D. Vincenzo era con tutto l'esercito passato alla difesa della piazza d'Aversa, di dove non poteva allontanarsi per avervi d' intorno il nemico, non fu pigro in avvalersi dell'occasione. Raccolte dunque da varii villaggi di quella provincia, che tuttavia si mantenevano a devozione del popolo, sopra 200 persone, deliberò d'attaccare la città di Salerno : la quale essendo la più ricca e la più nobile di quante ne fossero la quella provincia, non è credibile a direi in che maniera allettasse i seguaci del Pastena ad assalirla. È la città di Salerno, non più che 24 miglia dalla parte di terra discosta da Napoli, situata sopra la falda di un monte, che si stende con le radici insino alla riva del mare, dal quale è talmente per la seccaggine della spiaggia da quella parte difesa, che si può rendere anco sicura dagli assalti di un' armata navale. Ma per la via di terra ha solamente da tre

mente informato, e che come Monarca così grande avrebbe alla fine trionfato dei suoi nemici; e che ciascun di loro era prontissimo a fedelmente servirlo, con spendervi il sangue e la vita sino all'ultimo spirito, e che l'armata francese s' avrebbe ritrovato all' incontro quella del Re che l'avrebbe vinta e fugata; e che in ogni caso anzi volevano morire combattendo, in servizio del naturale Signore, che vivere felicissimi sotto il dominio straniero; e che lo stimava poco avveduto, mentre sperava fondare la sua fortuna sopra la leggerenza di uno infedelizzimo popolo, il quale ne per le forze proprie, ne per gli muti che lui poteva dargli era valevole a far cosa alcuna notabile, e che del non prendersi il passaporto che se gli sarebbe concesso, se ne sarebbe assai presto pentito; restando altresi con molta maraviglia che ad un uomo come il Duca di Andria proponesse azione così malvagia, come era di tradire ed abbandonare il suo Re, il che non era solito a farsi dalla Nobiltà napolitana, ma bensi dai francesi, e particolarmente dalla sua casa: e con tali parole accomiatatisi, replicò Guisa, che pensasse a quello che gli aveva detto, ed il Duca rispose, e voi Mio Signore pensate ancora a quel che io vi ho detto.

porte l'ingresso, una delle quali, ch'è quella per dove si viene dalla terra di S. Severino e Montoro, è più facile ad assalirsi. Le mura che la cingono sono di altezza non disprezzabile , ma per aver goduto il regno sopra 100 anni la tranquillità della pace, non ben risarcite e forate in qualche parte. Dentro città così situata ( soingura comune a tutte l'altre del regno) prevalse dalla rottura della guerra insino al principio di novembre la fazione del popolo; ma unitasi poi la nobiltà con l'aiuto di alcuni gentiluomini della Cava, e con l'opera dell'alfiero della compagnia d' ordinanza del Duca di Sessa, che scampato dalle mani del popolo di Calabria, dalla cui provincia veniva, era con non più di sette soldati colà capitato, astrinsero talmente i popolari con l' armi, che senza molto contrasto li ridussero alla pristina devozione della Corona, che fu pochi giorni dopo che successe la battaglia della Torre del Greco. Goderono i Salernitani sotto il governo del Serbelione, Preside allora della Provincia, il beneficio della quiete sin tanto che rimessosi il Pastena in piede con nuova massa di genti , incominciò ad impedire alla larga i viveri e le vettovaglie che solevansi dai vicini villaggi condurre, tanto nella città di Salerno quanto in quella delia Cava, nelle quali non si potevano per altra strada trasmettere che per li passi guardati dall'Ippolito; conciosiacche persistendo Nocera nella solita contumacia veniva ancora impedita dal nemico la via di poterli ricevere dalla parte di ponente. Però la Cava, che è posta tra Salerno e Nocera, e sentiva per la sterilità del paese niu di ogni altra la penuria del viveri, ne fece più volte con aperte doglianze penetrar la notizia alie orecchie dei regii , ma trovandosi quelli (così ricercando il bisogno ) occupati con l'armi ad urgenze maggiori , fu la infelice di nuovo costretta a cadere per mancanza di vitto nelle mani dei popolo ; però la maggior parte dei nobili con alcune persone civili , che furono sopra 100, per non vivere ad altro imperio soggetti che aila Corona si ritirarono nella città di Salerno.

Caduta che fu la città della Cara in mano del popolo, e precorsa la finan che il sagnuoli non avenno pulto soccorrela per maneanza di forne, e che l'esercito del baronaggio si trovava occupato alla di ficasa d'Aversa, inconsinelà e repierare non meno la fortuna che la speranza d'Ippolito, il quale redendori di vantaggio provveduto di grati, e stimando lontani gil ostacoli che pietezano rompere i suoi disegni, e sicondusse immediatamente con 2000 uomini, che fu nel principio di dicembre, sotto le miura di Salerno. I salemitani che averano risoluto di difenderia la città insino all'utimo spirito, e di non codere la piazza al nemico se non moreado: all'arrivo del Pastena, non solo accorseo alla difende delle mura, na fatta una mossa di 30 persone delle

più spiritose che fossero in quel presidio, sortirono per la porta che guarda la parte d'oriente, e prima che i nemici incominciassero a trincerarsi gli diedero non picciolo travaglio. Occupati poscia dal popolo tutti quei posti, che parvero opportuni a stringere l'assedio, perchè sapeva, che dentro la piazza v'era, tra le moite cose delle quali pativa, mancamento di grano, non volle tentare aitro modo di farla. cadere che quello della fame, supponendo che impiegate le armi del baronaggio ad imprese lontane, gli sarebbe in quel modo premuto di soccorrere Salerno, conforme si vide sovvenire la città della Cava, che s' era per l'istesso difetto perduta. Ma con tutto che non fossero vani i disegni del Pastena, e infallibili le congetture che egli faceva, era però tale la risoluta deliberazione degli assediati in difeudersi, e l'abborrimento in che avevano il governo del popolo, che non era travaglio per insopportabile che fosse che non paresse loro men grave di quelle sciagure che avevano poco prima sofferte sotto la tirannia del ribelli. Aggiungesi che trovandosi in potere di alcuni mercanti una quantità di tomola di riso, del quale si potevano in quel bisogno avvalere, oltre quel poco grano che per comodo delle proprie cose avevano alcuni cittadini riposto, speravano di mantenersi fintantocche per la strada del mare gli fosse mandato qualche soccorso da Napoli, dove pervennto i' avviso di questo assedio per opera di Scrbellone, che a tal'effetto vi spedi un gentlluomo deila città, era di già stato commesso dai Duca a D. Michele d'Almeyda, che era in quel tempo per cansa di alcuni dispareri passati con D. Pietro Carafa succeduto al governo delle armi di Castellammare, che cavando 100 uomini dal presidio di quella piazza li mandasse sopra due galere in soccorso degli assediati. Ma imperversatosi il tempo, e resosì impraticabile il mare, l'ordine di S. E. non ebbe l'effetto che ricercava il bisogno di quell' impresa. Sostennero ad ogni modo i salernitani per nove giorni intrepidamente l'assedio, difendendosi non meno da sopra le mura, che rompendo con continue sortite i disegni del nemico, il quale tuttavla persistendo nel medesimo proposito di prima si manteneva alla iarga sul vantaggio delle difese. Ma avvisato per via dei popolo della Cava del soccorso delle due galere cite si aspettava dai regii , e conosciuta l'ostinazione degli assediati, deliberò mutando pensiero di prevenir con gli assalti le speranze fondate dal salernitani negli giuti promessi dal Duca. Si mosse a tale effetto, la mattina del nono giorno di queil'assedio, con tutte le genti ad investir da più lnoghi la muraglia, nel disegno di divider le forze de' difensori con la diversità degli assaiti : ma trovata ia solita resistenza negli assediati, e conosciuta la vanità dell' impresa ritirossi di puovo dentro i ripari con la perdita di moiti soldati. Quivi

trattenutosi per lo spazio di un'ora continna, e recandosi a vergogna di cedere con esercito così grosso a presidio così debole, esortò le sue senti con tanta sicurezza di vincere e tentar la fortuna di nuovo, che parve, che, non egli, ma spirito maligno insinuato nella sua lingua, presagisse la caduta e l'esterminio di quella piazza arricchita con il traffico e con la pace di tanti anni, per saziare non meno l'ingorda avarizia che la sfrenata libidine dei suoi seguaci. Instigati dunque costoro in tal guisa dalle persuasioni del Pastena, ed allettati dalla vicina speranza del sacco. si mossero con tanto furore, e con tanto ardimento ad invadere la piazza che quantunque si vedessero cadere molti soldati colpiti dal moschetto che grandinava dalla muraglia, si condussero nulla di meno a malgrado dei regii sotto al recinto, dove benchè paresse loro di esser meno soggetti alle offese degli assediati, era però così tenace la speranza d'impadronirsì in qualche parte del muro, ma disperando l'esito dell'impresa, erano forse di nuovo in pensiere di ritirarsi : quando nella maggior fervenza del cimento, in tempo che la fortuna inclinava a beneficio dei regii, alcum aderenti del partito del popolo, che avevano cura di un posto, quanto meno sospetto tanto meno guardato, aprendo una rottura pella muraglia che era stata terrapiena dai terrazzani , diedero non solo l'ingresso al nemico, ma voltando le armi, prese fintamente da loro in servizio del Re, a favore del popolo, si scopersero nemici non meno acerrimi del Pastena contro coloro, che tuttavia assistevano alla difesa della muraglia. Avvedutisi i difensori del tradimento, e stimando che fosse affatto occupata la piazza dal nemico. per cagione delle offese che ricevevano alle spalle dalla parte di dentro, si risolsero finalmente, dopo varie irresolute deliberazioni che fecero, di abbandonarla pigliando la fuga insieme col Serbellone, travagliato allora dalla podagra, per la strada della montagna. Ma Bartolomeo Iovene gentiluomo della città della Cava, che avea spesa la maggior parte degli anni suoi in servizio del Re nella carica di sergente maggiore, desideroso di non oscurare con atto ignominioso quell'onorato nome che avea nei cimenti di varie guerre acquistato, ed abborrendo cou generoso disprezzo la vita, elesse piuttosto di perderla in difesa di quelle mura che preservarla imitando l'esempio dei fuggitivi. Accortosi dunque che l'apertura del muro, onde conveniva entrare al nemico, era appena capace di un solo, e che non era difficile a proibirgit lo ingresso, invitando alcuni compatriotti che erano seco a seguirlo , y'accorse in un tratto con la spada alla mano difendendo Intrepidamente quel posto fra i maggiori perigli di quel conflitto; ma abbandonato finalmente dai suoi , che stimavano la vita assai più cara di lui, e stanco non meno per la gravezza degli anni che per le fatiche in quell' associio sofferte, cadde âu nu colpo di mosebetto traftico, e e si rese immortale gloriosamente morendo. Non dissiguale da quelle del lorene fu la fortuna di Giulio Sparano suo compatriota, il quale seguendo l'issesso partito della Corona, restò seguelo sotto le mare della medesima piazza che avrea difesa. Il nome di molti altri gentillomoita degui di memprisc che vi mortrono, trafasclo per pon avrene nontia. È però vero che quelli che vi lasciarono la vita dalla parte di dentro non furono meno di 20 n. ma persone tutte qualificate. Il numero di quelli che morirono di trori fu molto maggiore, e mi racconta Sepiene di Falco, gentitumo della città della Cara che fuggi coli piene di Falco, gentitumo della città della Cara che fuggi coli Serbellone, che furono sopra sessanta persone : nè molto differente fu la relazione che me ne diede l'accennato allerno del Duca di Sessa.

Entrato il Pastena con l'esercito rittorioso nella città di Salerno, e collocate le guardie nei medestimi posti del regii, non con altro fine che di toglier la fuga a coloro che non al erano ancora salvati, si diedero l'incitori con tanta barbarie a saccheggiar le case del cittadioi, che l'orrore, che apporta in udirlo, toglie in guisa il moto alla mano, che non ha forza di scriverto; perchè oltre i furti, le rapine, le stragi, o le inumanità che furono commesse, nè anco le sacre cha sure delle spoce di Cristo rinassero intatte dalle sacrileghe mani d'ipolito, e tanto basti per compendiare in questa, sola azione tutte lo sue sceleraggia.

Quanto si scemò con la perdita di Salerno il concetto delle cose del Re, altrettanto acquistarono opinione le armi del popolo, perchè oltre ll timore e lo spavento che generò questa vittoria dentro le piazze guardate dai regii nel circuito di Napoli, alieno ancora dal partito spagnnolo gli animi di molte persone, che per non ben conoscere chi dovesse delle due fazioni prevalere in quella guerra, si erano a quel tempo mantenute neutrali. Aggiungesi, che millantandosi dagli aderenti del popolo, che l'esercito del Pastena era composto di 6000 uomini, e che dovea calare nella provincia di Terra di Lavoro in aiuto della Repubblica, non può immaginarsi ciascuno quanto terrore apportasse nel cuore degli avversarii, ed in particolare a coloro che stavano di presidio nelle città di frontiera; i quali assicurati di non ricever soccorso dal Tuttavilla per le cagioni sopra accennate, si trovavano in tanta confusione che piuttosto inclinavano allo scampo che alla difesa; e comecchè le sciagure hanno per costume di non affliggere gli uomini se non con colpi mortali, e di non venire se non accoppiate con altre peggiori, fu anco la caduta di Salerno accompagnata dalla perdita di Avellino, città quanto poco forte per non essere murata, altrettanto necessaria al bisogno dei regii, perchè da quella se li somministravano non meno i grani e le vettovaglie da vivere, che le biade per la cavalleria dell' esercito. Trovavasi in custodia della piazza un corpo di 400 soldati sotto il comando di quel Principe, e del Marchese della Bella suo zio : quando Paolo di Napoli suo vassallo, e nomo che esercitandosi nelle commissoni di cavaliaro avea testificato la bassezza dei suoi natali, emulando la fortuna del Pastena, che era di condizione forse più vile di lui, e fattosi capo di 4000 persone radunate piuttosto a suono di campana che di tamburro per li viliaggi di gnella Provincia, si mosse per conquistarla, seguito da gran parte della medesima gente d'Ippolito, e da quella di Sebastiano di Bartolo capopopolo di Lauro, la quale avendo una volta gustate le dolcezze del sacco non ricusò di cimentarsi all'impresa d'Avellino, che era per il traffico della dogana non meno ricca della città di Salerno. E perchè propalavasi per opera ed artificio dei popolari, che l'esercito di Paolo era di 8000 persone, e che non altro aveva per fine che l'esterminio del Principe, a danni del quale anco trai suoi si scorgevano indizli non oscuri di qualche congiura, non volle quel Siguore, per cimentarsi alla difesa di città così debole, arrischiarsi all'arbitrio di un tiranno. Abbandonata dunque la piazza, e ritiratosi con le sue genti nella terra di Montesarchio, dove anco quel Principe si era per cagione di una picciola febbre condotto, cadde senza veruno ostacolo dei regii nelle mani di Paolo, il quale essendo non meno emulatore del vizio che del valore del Pastena, volle superarlo non solo nell'acquisto della piazza, che era di conseguenza assai maggiore di quella di Salerno, ma anco nell'atrocità degli eccessi che fecero le sue genti. Raccontasi che dato il sacco, che oltre le ricchezze e gli addobbi manomessi nel palazzo del Principe importò sopra 200 mila ducati, superando l' esempio dei barbari e la pravità degli eretici, entrarono nelle chiese, e spogliando gli altari e rubando insino le pianete del Sacerdoti, non ebbero orrore di convertirle in vestimenti di lusso e in uso profano: saziate ma non appieno l'avidità di questi empii con l'acquisto degli altrui beni, si diedero, violentando dentro le medesime Chiese le donne, nelle quali si erano ricoverate per tema di non perdere l'onore, a commettere le più sozze lussurie, e le più nefande disonestà circ si potessero immaginare, soogliandole in un medesimo tempo non meno dell' onore che degli averi. Gli stupri, gli adulterii, ed ogni altra sorte di libidini erano in guisa permessi alla licenza di quell' esercito, che anco da coloro che erano necessitati a soffrirli non potevano detestarsi , per tema di peggio. Apprendete dunque da questi esempii o posteri quanto sia pernicioso il venir meno di fede al Principe naturale, e a qual fine tendono i pensieri di coloro che si ribellano sotto io specioso pretosto di sollevarvi; perché mentre vi figurate sotto vane speranze di all'eggerirvi dal peso clie si porta per sovvenimento del sovrano, si precipita con caduta non sollevabile in potere del tiranno.

Perduta la città d'Avellino, e atterrite per la vicinanza dell'esercito

di Paolo, seguirono la medesima fortuna del popolo Monteforte, Mugnano, Bajani, e Avella, terre e villaggi non più che quattro in cinque miglia lontane dalla piazza di Nola. Al governo delle quali trovandosi allora (come sopra accennai) D. Ferrante Caracciolo con 600 soldati, oltre i terrazzani chi erano non meno di 300, resto talmente sbigottito e confuso al primo avviso che n'ebbe, che vedendosi scarso di munizione da vivere per mantenerla, e lontano dal calore del Tuttavilla, che tuttavia osservava gli andamenti del Ghisa, incominciò cadendo in un laberinto di pensieri a disperar la difesa. Ma appigliatosi finalmente al consiglio del principe d'Ottaiano, e di D. Giuseppe Mastrillo, e d'altri capi di guerra, fo a quattr'ore di notte risoluto che non solo si dovesse difendere, ma che procurandosi nuovo rinforzo di genti s'uscisse in campagna a far testa al nemico, prima che si rendesse più forte con la felicità di nuovi progressi. E perchè sapevano che il principe d'Avellino Insieme con la Torella trovavasi in Montesarchio, e che gli premeya di ricuperar la piazza perduta deliberarono, proponendogli la facilità dell' impresa , d'invitarii ad unirsi con loro nel medesimo Montesarchio : I quali calando nella piazza di Nola con un corpo di quattro in cinquecento cavalli, che tanti supponevano che n'avessero, si figuravano (e non era vano il disegno) non solo di reprimere l'impeto del nemico, ma di fugarlo. A tal'effetto; io ch' cra appieno informato dello stato delle cose, fui con lettere di credenza spedito dal Caracciolo, con ordine di rappresentare a quei signori tutte l'urgenze della piazza. Ma arrivato in Montesarchio troval non solo l'Avellino con il Torella partiti per Capua ( piazza dell' ultima ritirata ), ma quel principe da si grave indisposizione travagliato, ch'era affatto inablle all'esercizio delle armi. S'offerse però con generosa prontezza, che ricuperando la perduta salute, non avrebbe ricusato di ricevere gli onori che gli proponeva il Caracciolo, Dispiacque, ritornato ch' io fui, la risposta grandemente a D. Ferrante, ma comecchè era non meno ricco di valore che di prodenza, non mostrò segni nell'apparenza di conturbarsi, quantunque gli fosse ancora da me riferito che la terra d'Arpaia, Inogo di molta conseguenza per il passo delle vettovaglie che da Benevento si trasmettono pella provincia di Terra di lavoro, era stata per mancamento di denarl abbandonata dal marchese di Cervinara. Risolutosi dunque di difendere in sino all' ultimo spirito la piazza (come fece) e fattevi introdurre dne altre compagnie dei cavalli mandategli di rinforzo dal Tuttavilla, incominciò, per mostrare la poca stima che faceva del nemico, a sortire gionnamente per le campagne. Aggiungesi, che avendo presentito che l'esercito di Paolo s'era affatto shandato per godere il botino fatto nel secor, e che egli abusundo il beneficio della vittoria, torpera nell'ozio che gli somministravano le delizie della città conquistata, poneva che assasi poco stimanse le arme del vincilore.

Instigato frattanto il duca d'Arcos dalle continue richieste del Tuttavilla, ch' avea risoluto d'attaccare il villagio di Giugliano, ricetto e piazza d'armì della Repubblica, gli mandò finalmente per la strada di Castellamare 300 fanti spagnuoli : ma arrivati in tempo, che per mancamento di paghe s'era qualche truppa della cavalleria dei baroni partita, e in punto ch'era incominciata a declinare la fortuna dei regii, giovarono piuttosto per la difesa d'Aversa che per invadere il nemico, l'esercito del quale essendosi per ordine di Errico diviso in varii villaggi, e mantenendosi tuttavia sulle difese con fine di rendere infruttuoso quel vantaggio che potevano i regii godere nelle campagne col numero dei cavalli, travagliava grandemente il Tuttavilla; perchè oltre che pativa l'esercito di foraggi, e i Baroni, che da più segni s'erano accorti che la guerra era lunga e che mancava il denaro da mantenerla, protestavano di partirsi; e di già n'aveva dato l'esempio la ritirata del Marchese del Vasto, il quale non potendo più mantener le sue genti. e abborrendo di compensare li stipendii delle soldatesche con i sacchi e le rapine, conforme molti altri facevano, elesse piuttosto di ritirarsi che di servire il Re con titolo di predatore. S'agginnse, per maggior afflizione del Generale e per l'ultimo esito dell'esercito regio, l'arrivo in quel medesimo tempo dell'armata francese, la quale essendo comparsa a vista della città di Napoli non può credersi in quanta opinione sormontassero le cose del popolo. Però il tarlo più acuto che in quest' occasione lacerasse maggiormente l'animo degli spagnuoli fu una ferma opinione di credere ( nella quale erano molti giudiziosi caduti ) che non era possibile che i francesi avessero mandato un' armata navale nei mari di Napoli nel cuore dell'inverno, e senza porto in cui potesse in evento di tempeste ritirarsi, e che supposta questa non vana credenza, non avevano, attendendo alle cose di terra che maggiormente premevano, provveduto l'armata spagnuola, ch'era ancora in quel porto per incontraria. Anzi tenendosi consulta sopra questo particolare, alcuni consiglieri di guerra, trai quali vogliono che fosse D. Carlo della Gatta, dissero che l'armata di Francia, o non venisse, o venendo era necessario che vi fosse intelligenza e tradimento nel regno per darle alcun porto nelle mami, il quale siccome non fu se non due giorni prima che giungesse l'armata penetrato dal Duca, così non furono fatte

da lui le provvisioni necessarie in quel tempo che convenivano. Deve dunque sapersi, che nella fortezza di Baja, che guarda un capacissimo porto, e nella quale era Castellano il marchese di Matonte, trovavasi un presidio dei spagnnoli la maggior parte dei quali era giannizzera, e nata di donne popolari del regno. Costoro, alievati con latte delle madri e divenuti, coi commercio tenuto tanti anni col popolo, non meno popolari che gli altri regulcoli, nel principio della sollevazione di Napoli, quantunque fossero d'origine spagnuola, non però si mostrarono di genio diverso dagli altri in secondare il partito del sollevati, perche oltre le inclinazioni della natura quartizzate con quelle del napolitani, che a ciò li moveva, si dolevano (o vero o falso che fosse) grandemente del governo dei ministri, che non riconoscevano con la dovuta mercede stabilita dal Re il servizio ch'essi prestavano. Rotta la guerra, e caduto con l'acclamazione del nome di Francia In manifesta fellonia Il popolo di Napoll, alcuni nemici inplacabili della Corona, che già sapevano quanto fossero malaffetti alle cose di Spagna i soldati di quel presidio, e che avevano per cagione di parentela qualche libertà di trattarvi. l'indussero, con la speranza di ricche mercedi che li furono promesse. a dare la fortezza all'arrivo dell'armata nemica in poter dei francesi. Ma comecché le congiure trattate da più d'uno non possono molto tempo celarsi, un Officiale di guerra, ch'avea per via d'una donna (conforme dicono ) presentito il tradimento, dimandata a quattr'ora di notte con opportuna importunità l'udienza dal Duca, ne lo fecc partecipe, ed egli nel medesimo tempo cavandone il vecchio, v'introdusse il nuovo presidio con ordine così preciso di non ammettere chi si fusse in quel castello, ch'essendovi io la sera seguente capitato per burrasca di mare, e volendo abboccarmi col cameriere del marchese, dal quale era molto ben conosciuto, ancorchè non fossi accompagnato con altri, mi negarono l'ingresso. Questo tradimento per appunto nella conformità che l' ho scritto mi fu in quella medesima sera raccontato da un capitano dell'istessa galera che mi condusse; però il modo come dovcsse eseguirsi non ho mai penetrato.. Posto dunque che la stagione si era appunto internata nello inverno, e che non avevano porto nel quale potessero, imperversandosi il mare, ritirarsi i legni nemici, non fu maraviglia se più d'uno di sano giudizio s'inganasse insieme col Duca nel credere, che l'armata di Francia non era per arrischiarsi in quel tempo all'arbitrio del mare, e dove altro non la tirava che una semplice chiamata d'un popolo volubile, non meno facile a promettere che a mutarsi : e conseguentemente se il Vicere non fece gli opportuni preparamenti per mandar la spaganola a combatterla, hanno poca ragione coloro che ardiscono d'inavvertenza notarlo.

Fureno le voci sparse del tradimento confermate dall'istessa armata di Francia, la quale non ensì tosto comparre, che tentò di accostarsi alla medesima fortezza di Baia, ma salutata col cannone dal Marchese di Matonte, conobbe in un tratto svanite le speranze fondate nell' lntelligenza di dentro. Non volle con tuttociò far conoscere alli spagnuoli per inutile il suo viaggio, e di non accreditarsi col popolo di Napoli, per soccorso del quale era venuta, nell'impiero di qualche impresa. Era già in arbitrio del francesi il tentarne più d'una con speranza di facile riuscita : ma comecché disegnavano d'impadronirsi di qualche porto per ricovero dell' armata, non vollero ad altro applicare il pensiere, che all' acquisto di Castellammare, il cni porto (trattone l'accennato di Baia ) era il più capace che fosse intorno alle rive di Napoli. Spintasi dunque l'armata, che era di 28 vascelli composta, a quella volta, presentossi con cinque soli sotto la piazza, laseiando gli altri alla larga per tema della spagnuola, che frattanto non Ignoravano i francesi che ponevasi in ordine. Il capo, che fu Monsieur de Richelieu, prima che incominciasse a cannonarla fece per un trombetta, accoppiato con alcuni lazzari di Napoli che erano passati sull'armata, intendere al governatore della piazza, che egli non era per altro fine colà venuto che per ridurla alla devozione della Repubblica, e di scacciare li spagnuoli dal regno. Espose il trombetta l' imbasciata del comandante, ma perchè vollero quei popolari agginngere di proprio capriccio alcune parole non convenevoli al decoro della nazione spagnuola, furono, da una salva di moschettate fatta per ordine dell' Almeyda, quasi tutti ammazzati , salvandosl appena due soll con la medesima barca di sette che furono. Aveva l'Almeyda alla prima vista dell'armata nemica cavata la cavalleria fuor delle porte per lo sbarco, e già stava aspettando intrepidamente l'assalto; quando sdegnatosi il Richelieu della rigidezza usata contro ogni stile di guerra dal Comandante, incominciò con si continua ed incessante tempesta di cannonate a travagliarla, che io, che presente vi fui, mi figurai che fossero pinttosto fiamme che uscissero dall' laferno che dalle mani degli nomini. L'orrore e lo spavento però. che tanti globi di fuoco convertiti per la prestezza in un solo, non meno agli occhi che all' grecchie apportavano, non facevano apertura nel generoso petto degli assediati, trai quali trovandosi il Principe di Troia , il Duca di Bovino , il Principe di Forino, il Duca di Jelsi , il Duca di Seiano, D. Pietro Carrafa, e altri cavalieri di condizione non disuguale, che stavano a cavallo fuor delle mura a petto del cannone, non altro si eran risoluti , che di vincere o di morire. Il Richelieu , che si era molto bene avveduto dell'ardimento e della generosa deliberazione dei regii, quantunque avesse altrimenti deliberato nel principio dell'at-

tacco, non volle però cimentarsi allo sbarco, se pure nou fosse cagione la voce che si sparse tra gli spagnuoli, che la faoteria dell'armata non era hastevole per l'impresa per essere molto poca : anzi soggiungono alcuni, che i francesi avevano la notte antecedente fatta passare la maggior parte della soldatesca degli altri vascelli in quei cinque soli che diedere l'assalto, per farla con tale artificio parere più ricca di fanti. Cannonò nondimeno col medesimo ardore la piazza dalle 16 ore di quel giorno insino alle 24 del seguente, nè credo, che si sarebbe rimasto da quel combattimento se non fosse stato distolto dalla vista dell' armata spagnuola che comparve in quel medesimo tempo, la quale s'era già mossa da Napoli e da Baja veleggiando verso levante per incontrar la nemica, ma comecché ebbe vento poco favorevole non fu possibile ( conforme facevano li regii disegoo ) di serrare la francese nel golfo di Napôli, dal quale senza il fiato di una valida tramontana poteva difficilmente allargarsi e non iocorrere iu qualche naufragio. Il Richelieu conoscinto il disegno della spagnuola e il beneficio del vento che lo favoriva, non fu lento a partirsi spingendosi verso mezzogiorno coo disegno più di temporeggiare che di combattere; ma incontrato da 8 vascelli spagnuoli, che erano di vanguardia, perse l'arbitrio di ricusar la battaglia. Pugnossi donone a vista della città di Napoli con valore degno del nome dell'una e dell'altra per lo spazio di 4 ore continue ; ma sopraggiunta la notte , nel cui tempo incominciavaoo a comparire altri vascelli in soccorso dei regii , fu terminata la pugua con la ritirata della francese, e con la morte dell' unico figlio del Reggente D. Diego Bernardo Zufia, colpito da cannonata, che gli spiccò la testa dal busto. Segui non di meno la spagnuola per lungo tratto di mare l'armata nemica, e quasi fuori del golfo; ma avvedutasi finalmeote, che i francesi non avevano volontà di combattere, e che altro non disegnavano che di tirarla lontano dalle rive di Napoli, abbandonò la traccia dei fuggitivi ritornando nel porto, nella cui ritirata si persero due vascelli, che diedero in secco sotto al castello dell'Ovo per cagione dell'oscurità della notte, oltre tre altri che nel porto di Castellammare furono hrugiati per opera degli stessi spagnuoli per non farli cadere in potere dei francesi (1).

<sup>(1)</sup> Nel porto di Gatellamaner trovavani non nohamette i tre usucelli perguodi di cui la noto i Autore, an anche un quatre carico di attomia neggia di grano mandato di Napoli per macinarsi in quei molini, i primi tre farono braccia di ai regi, como viena narrole, per tenna che cadenore nella mani dei france-in, el il quarto fa fatto rimorchiare nell'interne del mole, sperandosi così di netto el con on ontante i francesi so ne impediorierono.

Comparve con tutto ciò l'armata francese nella mattina seguente a vista di Napoli, pompeggiandosi a gonfie vele alla larga, e senz' altro motivo che di far poco conto della spagnuola, e però in tutto quel tempo che si trattenne in quel mare, altro non erano i veri disegni del Richelieu, che di assicurare il popolo degli aiuti promessi dal Cristianesimo, e di mantener viva la sollevazione nel regno, insino a che potesse a primo tempo e nella stagione più adatta calarc con armata più poderosa a soccorrerlo. Ne restarono ingannati i francesi dagli effetti che ne seguirono, e dagli accidenti che ne pacquero, perche oltre che insino alle piazze fedeli parve che si mostrassero desiderose di novità e godesscro delle sciagure dei regii, crebbe talmente l'ardire, che presero i seguaci del partito ribelle, che fatta nuova radunanza di genti, e usciti da dentro le ritirate in cui stavano su le difese per tema dell' esercito regio, divennero, cambiando faccia le cose, da timidi assediati intrevidi assalitori. Però i primi popolari che dalla parte orientale di Napoli incominciassero a prevalersi di questo vantaggio, furono quelli d' Avella, c di Lauro, i quali collegatisi insieme, e calati per la strada della montagna in numero di 300, sorpresero il villaggio di Tofino, luogo non più che due miglia dalla parte di trampontana lontano da Nola, e sottoposto alla giurisdizione di quel Comandante. Occupato il villaggio dal popolo, perche non era murato, e aveva da tre sole strade l'ingresso, fu dal nemico con altrettanti ripari fortificato, ma comecché faceva disegno di abbandonarlo saccheggiato che fosse, non erano di altezza molto considerabile. Avvisato il Caracciolo della perdita del villaggio, e recandosi a troppa vergogna che in disprezzo dell'arme reali si fosse tant' oltre e con si poco numero di genti avanzato il nemico, ando immediatamente ad assaltarlo dentro i medesimi posti como 300 cavalli. Però essendo fatta la debita riconoscenza del luogo che ponendosi in fuga il nemico non poteva per altra strada salvarsi che per quella della montagna, che non era più che mezzo miglio lontalina dal villaggio, divise prima che si movesse all' assalto in due trup le genti . commettendo al Principe d'Ottaiano , conduttore di que che era destinata alla traccia dei fuggitivi, che nel medesimo temp che assaliva il riparo dalla parte di tramontana, egli dovesse inve stire l'altro che è situato verso mezzogiorno. Deliberato dunque fra loro d'assaltare in tal guisa il nemico, parti osservando il Principe in violabilmente l'ordine del Caracciolo , nè l'esito dell'assalto fu me-

ma dovettero poscia abbandonarlo nel momento in cui sopragiunta in quelle acque la flotta spagauela convoano al naviglio francese di prendere il largo. Vedi il Capecelatro,

no favorevole o diverso dal concetto che se ne fece; perchè essendo smontata da cavallo (cosi comandando) la sua compagnia, nella quale trovavansi D. Gennaro d'Alessandro, Onofrio Vecchione, Franco Russo, Ottavio d' Angelo, Teodoro Mazzocca, e Giovanbattista Panico con altri di provato valore, non meno superò la trincera, che ruppe da quella parte il nemico, penetrando con la viva forza dell' armi dentro le viscere del villaggio. Ma l'assalto di D. Ferrante, a cui per farlo gloriosamente morire conforme visse, avevano appunto i fati in quel giorno stabilito il corso della sua vita, ebbe fine quanto meno felice altrettanto diverso da quello del Principe; perchè gli Abruzzesi ricusando di smontar da cavallo per assaltare il riparo conforme all'ordine che gli diede, egli in quell'occasione, assai più generoso che accorto, inoltrandosi con tutto Il cavallo verso il nemico, rimproverò la viltà delle sue genti con queste parole dicendo, mentre non vi preme la perdita dell'onore seguite almeno l'esempio del vostro capo. Era forse per seguire, all'ardimento che mostrò nella mossa il Caracciolo con la quale portossi insino al riparo, avvenimento favorevole perchè essendo il popolo combattuto nel medesimo tempo dalla parte di sopra, era da credere che non dovesse con molto coraggio sostener la difesa del posto; ma arrestato nel più felice corso della vittoria da un'archibugiata, che lo coloi nelle tempie, per risorgere più glorioso nella memoria del posteri cadde il misero cavaliere, non altro versando per la bocca e per la ferita che un fiume di sangue misto con gli ultimi gemiti della vita. Tale fu il fine di D. Ferdinando Caracclolo Duca di Castel di Sangro, cavaliere invero che, fra quanti Principi del baronaggio seguirono in quella guerra il partito della Corona, fu il più capitale ed il più acerrimo nemico dei sollevati. Calò dalle sne terre d'Abruzzo nella provincia di Terra di Lavoro con un corpo di 600 uomini , e li sostenne col proprio denaro insino all'ultimo spirito della sua vita. Fu tanto zeloso del servizio reale, che nel castigare l ribelli acquistò pinttosto titolo di severo, che di giusto. Visse molto stimato, e morì più glorioso (1). Ad ogni modo non arrestò la sua morte il corso della vittoria, perchè accese le sue genti non meno d'ira che di vergogna, assaltarono con tale violenza il nemico, che rotti gli argini del riparo abbandonato da difensori, che si vedevano anco dal Principe

<sup>(1)</sup> Al cedavere di D. Ferrante Caracciolo fu negata la segultura in longo tacreo, o però inumato nel giardino dei PP. Gesulti di Nola, perchò si disso di essere morto nella scomunica per aver l'atto strozzare o decapitare un saccedote di Cimitito accagionato di pratiche sovvenive e rivoluzionario presso i popolari di quella contrada. Vedi il Geoglecalare.

combatud alle spalle, ai spinsero con tale impeto e con tal furia di dentro al villaggio, che parera molto poso il decolarlo dai fondamenti, come mi persuado che sarebbe seguito se avessero potato, o dalla notte che sopravvenne non fossero state astrette a ritirarsi. Con tuttocciò non sapendo costro chi vendicarsi, perché si erano i popolari in vazii nascondigli riposti, dopo averne alcuni pochi ammazzati, che mon ebbero cumpo da poteris salavre, socheggiarono le case degli abitanti, come se fossero stati della morte del Conandante in qualclue cosa colprovili.

Restò talmente nfflitta la città di Nola per la morte di D. Ferrante. che disperata affatto di potersi più mantenere incomincinva a lagrimar la caduta ; perchè oltre l'ardire accresciuto per la venuta dell' armata nemica, e per la felicità di qualche successo nella fazione degli avversarii, si partirono, appena morto il Caracciolo, più di 100 abruzzesi abbundonando la piazza senza neanco chieder liceuza al Principe d'Ottaiano, che n'era restnto al governo. Avrebbero ancora seguito l'esempio di costoro le altre soldatesche di D. Ferrante, mn a persuasione del Medici si contentarono di trattenersi sintantochè si fosse nella piazza nuovo soccorso introdotto, e come in effetto segui tre giorni dopo, che vi giunsero due compagnie di cavalli mandatevi dal Tuttavilla. Ma trovandosi il Principe esaustissimo di denari, ed obbligato come Governatore delle armi a pugar li stipendii del presidio, ottenne dal Vicerè con l' istanza che ne fece, licenza di potersi partire, sostitucadogli D. Giuscope Mastrillo, e mandandovi per nuovo rinforzo da Castellammare il Principe di Troia con altri 100 cavalli.

Acceleravano ancora in questo medesimo tempo la declinazione delle cose del Rc le armi di Domenico Colessa nativo di Roccasecca, e detto per soprannome Papone, il quale scorrendo vittorioso per il contado di S. Germano, avea ridotti molti villaggi a devozione della Repubblica. Costui divenuto per cagione di varii misfatti contumace della giustizia, e avvezzatosi per lungo esercizio al Indronecci della campagna, non così tosto presenti, che l'esercito del baronaggio si era per tema dello armi del popolo in poche piazze rinchiuso, che fattosi capo di sopra 1000 uomini, che allettati dall'ingordigia delle rapine non furono ritrosi a seguirlo, non ebbe difficoltù di farsi assoluto padrone della maggior parte di quelle terre che siedono in quel contado. Ma parendogli d'avere molto poco operato scaza l'acquisto di S. Germano, città, benche Iontana fra tramontana e ponente dieci leghe da Capua , molto considerabile per essere quasi capo di quella comarca, si studiò più volte con varii stratagemmi, e con diverse scorrerie che fece per-quelle campagne, di farla cadere. Rintscivano con tutto ciò tanto infruttuose le

Financia Grayle

pratiche che da lui si facevano e l'angustie con le quali l'andava stringendo per occuparla, che quasi incominciava a disperarne l'acquisto; gnando da un tale di casa Grimaldi, che stava al Governo della città, vi fn con tutta la gente senza verun ostacolo introdotto. La cagione che mosse il Grimaldi (conforme mi fu riferito da persone del medesimo paese ) originavasi da una inveterata inimicizia, che regnava tra lui e alcuni suoi conterranei, di altra famiglia di colà, la fazione dei quali per essere molto potente in quel tempo, fece risolvere il Grimaldi ad amicarsi il Papone, e a dargli la città nelle mani affinchè spalleggiato da lui facesse poca stima dei snoi nemici. Insuperbitosi dunque di un tale acquisto, e della felicità degli altri progressi. Papone essendo giovane di spiriti elevati, ed ambizioso di dominio maggiore, si figurò che alla grandezza dell'animo suo sarebbe stato anco il possesso di una intiera provincia poco bastevole. Avendo dunque raccolto, con l'anra favorevole delle cose felicemente successe, un esercito di 4000 persone, e lasciato sufficiente presidio in guardia della piazza occupata, si mosse, dono avere applicato il pensiere a varie sorprese, all'acquisto di Sessa, città di molto momento, e non più che cinque leghe dalla parte di ponente lontana da Capua. Arrivato sotto le mura con questo esercito più per opinione che per valore potente, gli abitanti che non avevano forze ne presidio da potersi difendere, e molto ben s'accorgevano dell' inclinazione d'alcuni plebei che, aderendo al partito degli avversarii, incominciavano a sollevarsi, gli aprirono per minor male le porte.

Ma comecché il fine di un male suole esser sempre principio dell'altro, non si terminarono con perdita così grave le esicapure dei regit; perchè sollevatosi Itri terra non meno di 40 miglia hontana per la via di ponente da Capaa, Giuseppe d'Areza gentilanomo di quella terra (1), e forse il primo che incominciasse trai nobili a lazzaria; non solo la costririne a dichinarasi a devacione del popolo, ma prese patente di Maestro di Campo dall'amhascaistore di Francia, e divenuto capo di 600 persone, che raccolse dal varii villaggi di quel contorno, si spinse, emulando la felicità del Colessa, sotto le mura di Fondi, città non meno considerabile per il sito, chè in piano c patudoso, che per essere di froutiera con lo Stato Ecclesiastico, dal quale non è più che cinque miglia tontana, potendo per quella strada con oqui sicu-rezza calarvi alla silitata giornalmente francesi, senza che alento dei regit il 'Impedisca il cammino. Governava l'armi di quel presidio, che

<sup>(1)</sup> Giuseppe d'Arezzo, il quale prese parte pei sollevati in quella sazione, era nipote del Cardinale Paolo d'Arezzo di santa vita, che su Arcivescovo di Napoli ed ora veneriamo su gli Altari come Beato.

era molto debole in riguardo della grandezza del luogo, D. Francesco Inglese capitano di fanteria e non indegno di quella carica, il quale preferendo all' impiego della propria vita il scrvizio reale, aveva, presentita che ebbe la mossa dell' Arezzo, non solo fortificata nel miglior modo che fu possibile la piazza, ma preparatosi alla difesa, e datone avviso affine di essere soccorso a D. Martin del Verrio Governatore dell'armi nella città di Gaeta, dalla quale non era se non quattro leghe lontano, stava intrepidamente aspettando la venuta dell'Arezzo. Comparso appena il nemico a vista delle mura di Fondi, s'impadroni immediatamente del monastero di S. Francesco, luogo non più che un tiro d' archibugio lontano dalla porta che risguarda verso Napoli. Compartite poscia le genti per varii luoghi coperti intorno al recinto, incominciò col moschetto a travagliare i difensori delle muraglie, i quali essendosi gagliardamente difcsi per lo spazio di cinque giorni, e accertatisi di non ricevere soccorso da Gaeta per cagione che nel Borgo di quella città si scorgeva qualche principio di moto, e non era espediente di scemare quel presidio per soccorrere una piazza di conseguenza minore, fu costretto l'Inglese per evitare il sacco dei cittadini di cedere alla fortuna dell' Arezzo, partendosi con l'arme e col bagaglio. Però mi fu riferito, mentre io era nella città di Terracina da un gentiluomo di Fondi Carzio Loffredo, che l'Inglese non era per rendere così presto la piazza, ma a persuasione di D. Bartolomeo de Torres, Governatore per il Duca di Medina in quello stato, s' indusse alle pratiche della resa che ne segui ; asserendomi che il Torres non per altro effetto a ciò l' istigasse, che per non esporre a pericolo le molte ricchezze acquistate in quel governo da lui. Alla resa di questa piazza successe non molto dopo la caduta di Sperlonga terra del medesimo Medina, e situata sopra un montetto alla riva del mare, per il beneficio del quale fu stimata considerabile.

Perrenuta alle orecchie di D. Giovanni la notizia di tante sciagure, e considerando dalle presenti le altre peggieri che doverano fra poco tempo indubitatamente succedere, si studio d'introdurre cel popolo qualque soddisfatione che pretendesse; ma conocchè pareva affettata l'occasione di trattare di nuoro dopo due mesi e nezzo di guerta o, e
era poco convenevole alla grandezza di un personaggio reale il farsi conoccere necessitato a richieder quello che poco prima fa da lui rifiutato, deliberò di avvalersi dell'opera dei mezzani, i quali non come mandati da lui, ma come persone eclose della pubblica quiete, dovessero
passarne parola col popolo. La cura di questo impiego fu commessa ad
Ettore Capce-lattor Reggente di Cancelleria, e ad Onofrio di Palma Giu-

dice criminale : la destrezza del quali era in concetto così grande appresso dei regil, che poteva stimarsi non solo per quello, ma per qualunque maneggio valevole. Abboccatisi dunque costoro sopra le trincere di S. Chiara, con la solita sicurtà concedutagli dal nemico, con Vincenzo d' Andrea e con Francesco Antonio Cacciavento , gli rappresentarono ciò che potevano operare non meno in servizio del Re che della patria. Gli fu risposto, ch' essendo le cose passate troppo oltre, non potevano senza evidente pericolo della vita, e dell'indegnazione del Re di Francia, sotto la cui protezione vivevano, dare orecchio a trattati di pace; ma che se non vi fosse il Duca d'Arcos, dal quale era stato il popolo tante volte ingannato, si sarebbero volentieri insinuati a farne qualche pratica di nuovo. La verità però era che tanto all'uno quanto all'altro era poco cara la pratica di pace, perchè avendo applicato il pensiero a formare una nuova Repubblica nel regno, si figuravano, come capi allora del supremo maneggio del popolo, d'essere anco partecipi del governo : tanto dunque lusinga le più sagge menti degli uomini la dolcezza del dominio; ma perché non partissero quei due signori da loro mal soddisfatti, condirono con quel poco di speranza la risposta che gli diedero. Sua Altezza però, a chi non era nuovo quanto fosse odioso al popolo il nome del Duca, e conosceva ch' era espediente agl'interessi della Corona la di lui partenza, risolse con l'assenso della Consulta di Stato di mandargli un biglietto, col quale rappresentandogli, che risultava in bene del servizio reale il partirsi dal regno di Napoli, lo discaricava dall'incumbenza che teneva, onde eseguirlo: Il Duca, tanto obbediente quanto mal fortunato, ricevuto il biglietto rispose, che egli quantunque pon conoscesse il servizio che riceveva il Re dalla sna partenza. era però sempre pronto ad eseguirla quando dal Regio Collaterale fosse deposto dalla sua carica e gli venisse ordinato, mentre non poteva da se stesso lasciarla senza ordine del Re (1). Mostrò Sna Altezza al Collaterale la risposta del Duca, e fece l'Istanza di farlo deporre; ma quei signori gli risposero, che non potevano metter le mani sopra l'autorità di nn ministro venuto al governo del regno con patente del Re, al quale, e non ad altri spettava il volerlo o non volerlo rimuovere. Questa risposta del Collaterale lasciò tanto confuso l'animo di quel

<sup>(1)</sup> Ridutavasi I Viceré di secondare le premure del Principe Giovanii, e di dimetteria dill'al las me caries sensa un ordine del Re, anche per la ragione di escre state ogli delegato dal Sorrano con ampia autorità di altre gen trattare accordi cio popolasi sollevati, a der concessioni e da perdonare qualitati col. ps., secondo leggesi nell' tatt di Plemptetano, che, imieme al Ramo di pubblicazione, si deligato tra i decumenti al. n. 5.º in faci di questo Querio Labro.

Principe, che disperando ogni altro rimedio non sapeva in che modo più riparare alle ruine del regno; poichè essendo con la renitenza del Duca svanita la speranza delle pratiche, e quanto cresciute le forze degli avversarii altrettanto debilitate quelle del regii, se ne congetturava per indubitato l'esterminio totale. Pensò bene egli più volte di farne partecipe il Re, ma l'attender risposta in tempo di tanta orgenza da parti così lontane non poteva se non giungere inopportuno e fuor di tempo. La necessità però ch'è madre della industria, e rende gli uomini negli estremi pericoli ricchi d'invenzioni, gl'insegnò il modo di conseguire ciò che non poteva per altra strada ottenere. Inviò con lettere di oredenza nella Corte di Roma il Conte Gio. Maria Piccolomini. cavaliere appieno informato non meno degli affari allora presenti che degl'intimi pensieri di Sua Altezza, al quale commise che proponesse alla Consulta di Spagna, che colà per l'interesse della Corona risedeva, che considerato il servizio che riceveva il Re dalla partenza del Duca, mandasse ordine ed autorità bastevole al Collaterale di Napoli di poterlo deporre. Ma mentre il Piccolomini viaggia verso ponente con lo commissioni di D. Giovanni, fa di mestieri che io mi rivolga al racconto delle cose del Ghisa, la fortuna del quale volle inalgarlo all'assoluto governo del regno per preparargli più rovinoso il precipizio della caduta.

Non così tosto fu partito da Napoli il Duca di Ghisa per l'impresa d' Aversa, che Vincenzo d' Andrea , Francesco Antonio Scacciavento. Salvatore di Gennaro, Antonio Bosso, ed altri Inventori della Repubblica, ai quali era troppo esoso divenuto il governo dell' Annese, e forse disegnavano di cambiar fortuna nelle rivolte, incominciarono a praticare il modo di farlo Doge, e dargli il supremo comando del regno. Ma comecché è troppo pericoloso il togliere lo scettro dalle mani del tiranno, che per il sospetto delle colpe commesse, si rende timido e sempre avveduto, incontravano i loro disegni difficoltà non poco considerabili. La maggiore però di tutte le altre che ritardava l'esecuzione del fatto, era la ripugnanza che dovevano mostrare i fazionarii di Gennaro, il quale essendo segulto dalla più bassa plebe di Napoli , che era dieci volte più numerosa della fazione Ghisarda , sunponevano che non dovesse permettere senza contrasto che un Signore forestiere se gli preferisse al governo. Parendoll con tutto ciò dura condizione l'ubbidire a chi non meritava comandare, incominciarono a farne segretamente qualche pratica tra loro, nulla o poco curando que i mali che scoprendosi il trattato potevano incontrare ; e perche trovarono disposti e caduti nel medesimo sentimento i capi della Consulta, ed i Capitani delle Ottine, la maggior parte dei quali (essendo composta di persone civili ) abborriva sommamente l'Annese , procurarono

col mezzo di costoro di tirare con la speranza di qualche mercede le soldatesche delle strade a devozione del Duca; e ne seguì felicemente l'effetto, eccettuandone quelle del Mercato che, conosciute inciinate non meno per genio che per obbligo dei beneficii ottenuti al dominio dell' Annese, non furono chiamate. Disposte in tal guisa e con mirabile segretezza le cose, altro non s'attendeva per dare effetto al trattato che la presenza del Ghisa; la venuta del quale non sperandosi per allora, perchè trovavasi a fronte dell' esercito regio, che era per molti successi favorevoli divenuto formidabile agli occhi del popolo, teneva in estreme travaglio I congiurati ; I quali dubitando con molta ragione, che un trattato praticato da tanti non poteva tenersi lungo tempo segreto, temevano non meno dell' esito che dell' lra del tiranno; ma comecché il soccorso del Cielo giunge alle volte quando meno è sperato, un nnovo accidente che nacque accelerò la venuta del Duca. Erano appunto in quel tempo, o presenti o poco lontane le feste del Santissimo Natale, nella solennità delle quali è costnme nel regno, e forse in ogni parte d'Europa, il farsi la mangia, e perchè i lazzari del Mercato e degli altri quartieri contigui si erano assuefatti per ogni plociola e figurata occasione a comporre in grosse somme di denaro le persone del popolo civile, avevano nella presente occasione del nascimento di Cristo, che era vestita di quaiche ombra d'onestà , fondate vastissime speranze. Unitasi a tal'effetto una numerosa turba di lazzari, ando, come se fosse tributo consueto, riscotendo da diversi mercanti e da aitri di condizione anco migliore che per sottrarsi dall'importunità di costoro non si mostrarono tenaci, una quantità di monete. Uscita poscia daila città e arrivata nel quartiere dei Vergini con il medesimo disegno, quei nobili ed I civili della contrada Inclinati al partito dei Re, che dall'arrivo del Ghisa si erano risoluti di non soffrire più l'insolenza del popolo, e di non ubbidire agil ordini dell' Annese se non giustificati e con l'assenso deila Consulta, ricusarono apertamente di darli la mangia. l'iazzari avvezzi per lungo uso a non sopportare le repulse, e di tener per concesso ciò che richiedevano, vennero immediatamente dalle parole aije mani. Coloro che, prevedendo quanto era per avvenirne, si erano gran tempo prima preparati al cimento della difesa e forse con qualche intelligenza degli spagnuoli, che nel medesimo tempo dovevano con l'esercito regio coadiuvarii, incominciarono a rihuttarli a forza d'archibugiate, e a gridare Viva Spagna, scoprendosi affatto contrarii al partito del popolo. Era da questa briga per nascere qualche notabil vantaggio per la Corona, e 11 totale esterminio della Repubblica, perchè crescinta al nome di Spagna la fazione dei verginisti , potevano facilmente mantenersi tanto sulle difese, che gli sarchbe venuto alcun

soccorso dal Tuttavilla. Ma pervenutane la notizia ad Errico, e cavalcatovi su le poste da Giugliano, sedò le dissensioni in maniera che, quantunque ne fossero morti alcuni pochi dalla parte dei lazzari , le cose non passarono più oltre. Fermatosi con tale occasione il Duca nella città, e sormontato in concetto di Principe prudente per la destrezza usata in acquietare il tumulto, crebbero talmente le speranze di coloro che bramavano la Repubblica, che rippovate le pratiche, e disposti gli animi dei congiurati ad acciamarlo per Doge, ne fecero il medesimo Errico partecipe. Ma comecchè le risoluzioni degli uomini sono più facili a farsi che ad eseguirsi quando è pericoloso l' effetto che può derivarne, i Capitani delle Ottine ricusavano di principiare l'esecuzione del fatto. senza la certezza dell'esito, dubitando che succedendo poco felice, sarebbe stato l'esterminio delle persone civili vittima poco bastevole a placare lo sdegno di Gennaro. In tanta perplessità di pensieri, che pareva che sconcertassero il trattato, si appigliarono finalmente i Ghisardi all'opportunità di un partito, che non altri, che la necessità gli propose. Trovavasi nelle carceri della Vicaria di Napoli una quantità di prigioni colà d' ordine dell' Annese per diversi misfatti condotti, e in particolare ve n' erano alenni che avevano militato in servizio della Corona , i quali per redimersi da quel travaglio si sarebbero esposti a qualunque impresa per pericolosa che fosse. Assicurati dunque i Ghisardi per le pratiche che ne fecero, che costoro essendo liberati dal Ghisa, l'avrebbero acclamato per Doge della Repubblica : deliberarono, fattone consapevole Errico, d'effettuarlo nella mattina seguente. Comparso il nuovo giorno, il disegno ebbe appunto quel fine che pretesero i congiurati, perchè ottenuta i prigioni la libertà per le mani d'Errico, che vi andò di persona (1), incominciarono concordemente a gridare per tutte le strade di Napoli viva il Duca di Ghisa, il cul grido replicato più volte dagli astanti, e passando di quartiere in quartiere con generale applauso di intti , trasse ( eccettuandone la fazione di Annese ) anche coloro che erano d'inclinazione neutrale e non intesi nel trattato, a seguirne l'esempio; tanto era grande il desiderio di ciascuno di abbassare l'odiosa grandezza del tiranno.

Ferito Gennaro altamente nell'animo dall'avviso di tale novità, e risoluto di non cedere a chi si fosse il principato del regno, si pose subito in armi e preparossi alla vendetta, mordendo con parole troppo pungenti non meno la reputazione del popolo civile, che quella del

<sup>(1)</sup> Si legga l'atto di Grazia generale per tutti li prigionieri, condannati, inquisiti e contumaci posteriormente pubblicato per le stampo, e da noi riportato tra i documenti storici in fine di questo Quarto Libro al num. 6.º.

Ghisa. Ma frapponendosi alcuni, e tra questi il medesimo Vincenzo di Andrea che professava seco amicizia e confidenza, e rappresentandogli, che la risoluzione di volersi in quel tempo risentire era poco opportuna per il vantaggio che partoriva a favore del partito del Re, che non fondaya in altro la speranza della vittoria, che nelle dissensioni del popolo; e sogginggendogli inoltre, che il Ghisa non per altro effetto era stato gridato Doge della Repubblica, che per dissolvere la lega del baronaggio, e tirare i nobili con offerte d'impieghi oporati al servizio del popolo : i quali comandati da un personaggio di tanta stima non si sarebbero sdegnati d' ubbidirlo; rimase finalmente, deponendo l' armi, quieto ma non soddisfatto; conforme mostrarono dopo gli effetti che ne seguirono. Restò egli però per concessione della Repubblica Castellano del torrione del Carmine con 500 docati di provvisione al mese. che gli furono per alcuni giorni pagati. Ed il Ghisa acciamato per Doge della puova Repubblica ritirossi dalla Chiesa di S. Lorenzo, dove si era per tema dell'Annese salvato, nel palazzo di D. Ferrante Caracciolo destlnatogli per sua residenza (1).

(1) Il Duca di Guia fa recota Doge della Repubblica non solo per le grida o lo pubbliche accimantoria, delte quali fa menzione il Fincente, na benanciare per determinazione presa dai capi del popolo e della milizia a tal fine congregati in S. Agottino, S. Hudustero i medeinia a tale risoluzione, per la quale fine di depote dal supreme comando Gennara Anneso, a premura dello steuso Duca, il quale mquella occasiono difeo di situecheo che il barcoi, patengiami in Avena ed in altri longhi pei Reali di Saguna, sarebhero facilmento vennii ad accordi con la Repubblica quante volte non aversero avada a trattare con l'Annese. Assono coni il Guias l'ufficio conferinegli, o nella steuso giorno 23 dicenabre di quell'anno fa da la lui pubblicata per mezzo della stampa la seguota scrittura.

Dichiarazione universale dell'azione fatta questa mattina.

## HENRICO DI LORENA DUCA DI GUISA

CONTE D'EU, PARI DE FRANCIA etc. DIFERSORE DELLA LIBERTA', DUCE DELLA SERR-NISSIMA E REAL REPUBBLICA DE NAPOLI, E GENERALISSIMO DELLE SUE ARMI.

Abbino stimato em la presente di incereur presen gli Gliciali, solalai e qualtivoglia data sorte di presente di quata cella e regos flazione fatta questa matina da questo fedelicimino popolo di Napoli, di accrei accionato per Copa arabita del comando dell'armi, stante che il Copinao Guararo Amese non è escretata nell'armi medette; ed anche per Duce di questa Sernaismino Raspolicia di Napoli, riserbasalvei di proveedere dello Comano di carico ris guardecele insieme col nativo Senais: come anche intervamo apuno essere da cita stata attanta della attavità, per spendere enury cel notato Senaio in ĉes-

Ingrandi maggiormente la crescente fortuna d' Errico la prigionia di D. Carlo Doria Duca di Tursi, la quale, appena assunto al governo della Repubblica, fu destinata al suo trionfo. Era capo delle milizie del popolo che guardavano il villaggio del Vomero, un tale Giuseppe Scoppa, non so se da parte di padre o di sorella parente dell'Annese, al quale, nelle prime fazioni che successero dentro di Napoli e tra le molte cose che per cagione di sacco vennero in potere degli spagnuoli, fu tolta una quantità di tomola di grano da lui per proprio comodo, o per altro effetto serbato. Essendo dunque costui quanto infedele al suo Princine altrettanto per natura applicato agl' inganni, e non meno impaziente del danno, che sollecito di risarcirio : pensò d'avvalersi del grano perduto per instromento di carcerare Il Duca di Tursi, con disegno non solo di ritirarne la meritata mercede, ma d'insinuarsi con tale opera nella grazia del Ghisa. E perché sapeva egli per relazione di alcuni di Chiaia che D. Carlo era amicissimo del Rettore di S. Maria in Portico. Chiesa che sta in quel borgo tra i confini del Vomero e del quarticre dei regii , pensò d'avvalersi di lui per dar principio al tradimento che macchinava. Trovata dunque artificiosa occasione , benchè fece comparirla causale, d'abboccarsi con esso, incominciò, dopo avere sopra varie materie per qualche spazio discorso, a dolers] grandemente del Ghisa, dicendo, che in vece di proteggere il popolo si aveva affatto usurpato il governo del regno in pregiudizio di Gennaro suo zio, e che quando lui si adoperasse con li spagnuoli di fargli restituire 300 tomola di grapo che aveva in quella guerra perduto, non sarebbe stato un tal beneficio da lui ricevuto senza ricompensa notabile della Corona. Udita il Rettore la proposta dello Scoppa gli rispose di non poterlo servire, scusandosi di non avere con i Ministri del Re conoscenza sufficiente a trattare un negozio così rilevante; ma soggiungendogli colui, che l'amistà che egli teneva col Tursi era molto opportuna a praticarlo, non si lascio da nuove istanze persuadere a ricever l'impiego. Udito D. Carlo per mezzo del Rettore il desiderio dello Scoppa, promise la restituzione del grano; ma volle anco sapere che cosa poteva egli fare ln

neficio di dello fedelissimo popolo e Repubblica il sangue e tutte le nostre sostanze, in conformità del nostro giuramento prestato al principio del nostro ingresso, che sempre confirmamo di nuovo più che mai.

Gradisca ognuno questa nostra buona volontà, che promettiamo in parola di Principe, di comprobarla sempre con li fatti, in fede e certezza del che abbiamo fatta fare la presente.

biamo fatta fare ta presente.
Data nel Real Convento di San Lorenzo — Di Napoli li 23 di dicembre 1647.
L. Drea nel Gess.— Fabrani.

In Napoli per Lorenzo Goffaro stampulore di Sua Altezza Serenissima. 1647.

servizio del Re. Abbeccatosi di nuovo il Rettore col Sinone del popolo. gli fu replicato, che concedendo il Re, con sicurezza di non violarle, le grazie pretese dal popolo, avrebbe Gennaro, con il seguito delle sue genti che erano non meno di lul mal soddisfatte del governo d'Errico, datogli il torrione del Carmine nelle mani ed acclamato il nome di Spagna. Soggiungendo dippiù, che in ciò non era in conto veruno per trattare col Duca d' Arcos, divenuto affatto diffidente del popolo per l'inosservanza delle altre promesse; e perchè anco lo stesso Tursi era d'affetto troppo spagnuolo, incarico al Rettore, che venendo a trattare il negozio dovesse accompagnarsi con il Nunzio di Napoli, all'integrità del quale, per non essere interessato nelle pretensioni dei regil, molto si deferiva l' Annese. Appuntate così le cose , ed intese per appunto dal Tursi al ritorno del Rettore le repliche dello Scoppa, pregò il Nunzio a favorirlo d'assistenza in quel trattato. Nel primo abboccamento, che seguì tra di loro dentro la medesima Chiesa nell'ultimo giorno di dicembre, lo Scoppa per dar più fede al negozio, e per tirare il Tursi alla trappola, dimando se D. Giovanni teneva plenipotenza dal Re d'accomodare le cose del regno, proponendo alcuni punti considerabili, non con altro fine che di coprire, con le difficoltà che moveva, le insidie che ordiva: I quali superati finalmente dalle ragioni addotte dal Tursi. fu concluso di ritornare al medesimo congresso nel secondo giorno di gennaio, e di portare la iscritto le pretensioni del popolo, protestandosi però nel partirsi lo Scoppa, che conducendo D. Carlo comitiva di genti sarebbe usclto dall'appuntato, e ciò (diceva egli) perchè non venisse il trattato alle orecchie del Ghisa. Arrivato il di stabilito si conferì il Tursi con suo nipote, col Nunzio, con Paolo Veronici suo mastro di Camera, e con D. Prospero Snardo nella Chiesa depntata al congresso nel medesimo tempo che v'arrivò lo Scopoa con due altri compagni, il quale non avendo altro fine che la cattura del Duca, e il Duca non altro che la quiete del regno, ottenne, rappresentate ed esposte da lui per molto ragionevoli le pretensioni del popolo, ciò che richiese. Ma meutre voleva il Duca pigliarsi nota delle cose appuntate per portarle a sua Altezza, un soldato dello Scoppa, che passeggiava per il giardino del monastero, colà da lui a tal effetto lasciato, accortosi d'un gentiluomo camerata del Suardo, che stava dentro una stanza aspettando l'esito del trattato, e dolendosi con reiterate voci d'esser tradito, sollecito lo Scoppa a partirsi, il quale (essendo tale il segno dato tra loro ) rotte immediatamente le pratiche del negozio. calò subito abbasso rimproverando con immaginate doglianze l'azione poco onorevole del Tursi. Questi, che per il troppo zelo che aveva del servizio reale (fatto poco avveduto) non conobbe l'artificio e le

trame di quel ribaldo, e stimando effetti di mera imprudenza il farsi per cagione così leggiera uscir dalle mani occasione tanto opportuna, nella quale si trattava della quiete generale del regno, segui senza veruno rispetto della sua grandezza lo Scoppa sin dentro al giardino: ma non avendo potuto, per molte giustificazioni che egli facesse, assicurarlo di quel sospetto, gli soggiunse che per maggior sicurezza di lui si sarebbe egli medesimo posto liberamente nelle sue mani, e nell' istesso tempo s' incaminò insieme con il nipote e col Suardo verso il posto del popolo, che non era più che un tiro d'archibugio lontano dal monastero, lasciando il Nunzio uella medesima stanza nella quale s' era praticato il negozio. Ricusò lo Scoppa, ma con renitenza non molto repugnante, l'offerta del Tursi, allettandolo a cadere più facilmente nell'inganno con dire, che per la doppiezza degli spagnuoli le cose del Re si trovavano in quel termine, e che egli non era per fare altro in quel trattato. Ma desideroso il Duca di non perdere congiuntura così favorevole ai suoi disegni, si persuase di convincerlo con la confidenza che usò nel precorrerlo. Uscito finalmente dal giardino ed entrato in una picciola selva, che divide il quartiere dei regli da quello del popolo, fu subito preso, posto in seggetta e condotto al Ghisa insieme con il nipote e col Suardo (1). Mi riferi Monsignor Nunzio, che raccontommi nell' istessa sera il successo, che arrivato il Tursi nel nalazzo del Ghisa, fu con grandissimo onore ricevuto da quel Signore, dandogli finanche la destra nell'entrar nella sala, e che D. Carlo vedendosi tanto onorato, dicesse che non conveniva ad un prigioniero il ricevere la man dritta dal vincitore; alle quali parole, con atto non meno cortese, dicesi che fu replicato dal Ghisa, che Sua Eccellenza da lni non come prigioniero ma come padrone veniva.

Crebbero maggiormente le glorie del Ghisa ( se pure è gloria l'istradarsi al precipizio ) con la caduta di Aversa, nella cui piazza, essendosi mantenuto per molti giorni il Tuttavilla con disegno d'affliggere più

<sup>(1)</sup> Il Capecelatro nella narrazione di queto fatto crirve, che il Giuseppe Sepa, autore del Visissimo inganos contro il Buce di Turi. D. Carlo Beria, il Rencipe di Avella, e D. Prespero Starcio Desa di Catale d'Airola, e ra un prete familiare del Numio Monsignor Altire Vesco» di Camerino, bo intercento di questo Prelato nelle trattative fu richiesto dalla Scoppa, a maggior imulazione del reve, in consequenza di un Berve del Sommo Posticino, bo intercento di questo Prelato nelle trattative fu richiesto dalla Scoppa, a maggior imulazione dei cerci, in consequenza di un Berve del Sommo Posticino che naturazza lo Aironio al popolari. Sifiato Berve era stato potto fin dal giorno 6 dicembre 1847 e conocenza del publico con lettera a sumpa circita da Numio al popolo della città di Napoli, che noi riportiuno tra i documenti al n. 7.º in fine di questo Caurto Libro.

con la fame che col ferro l'esercito della Repubblica, non procurò mai occasione di provocarlo. Considerando pol dalla gran tolleranza degli avversarii . che s' andava forse più che non si era persuaso dilatando la guerra, e fatto sicuro che diversi villaggi somministravano vettovaglie al nemico, e che non potevano per la vicina comunicanza dei luogbi impedirlo, deliberò di tlrarlo a battaglia prima che se gli unisse qualche corpo dei fanti dell' armata francese, della quale si era nel campo presentito l' arrivo ; supponendo che un guerriero di spiriti inquieti e generosi, conforme figuravasi il Ghisa, non dovesse rlcusarla. Ma conoscendo ancora Errico quanto al paragone del regio era debole di forze l'esercito del popolo, e quanto per la poca esperienza che aveva nel maneggio dell'armi inetto a combattere, si mantenne (benche in estrema penuria di pane ) sin tanto sulle difese, che arrivò l'armata di Francia. Alla venuta della quale fatto disegno d'uscire in campagna e di non faggire il cimento, chiese un corpo di fanti dal Richelieu per rinforzarne l'esercito; ma essendoli da quel comandante negato in conformità degli ordini che portava da Francia, i suoi generosi pensieri non ebbero effetto, nè volle ad altro impegnarsi che alla difesa, sapendo che in quel corpo d'esercito consistevano tutte le forze della Repubblica. Chiamato poi dal popolo di Napoli a sedare il tumulto originato per causa delle mange nel borgo dei Vergini, parti da Giugliano lasciando i medesimi ordini nell'esercito. Svanite con la partenza di lui le speranze del Tuttavilla di poterlo combattere. creduto, per una voce che si sparse in quel tempo che sbarcavano 4000 francesi per unirsi all'esercito della Repubblica, cinto dal nemico che si era per tutti quei villaggi che circondano Aversa diviso, e conosciute le cose del Re che declipavano per tutte le parti del regno, incominciò a praticare con i capi dell' esercito d' abbandonarne la difesa, e ritirarsi nella città di Capua, che teneva alle spalle non meno d' otto miglia lontana. Ma comecche la diversità del pareri nasce sempre nelle consulte tenute da coloro che lianno fini diversi, alcuni signori di genio spiritoso, e tra questi D. Prospero Tuttavilla nipote del Generale, asserivano che non doverasi abbandopare, difendendo l'opinione che sostenevano con queste e somiglianti ragioni : che abbandonandosi Aversa veniva a sciogliersi conseguentemente tutto l'assedio posto (benché alla larga) dalle armi del Baronaggio intorno alle mura di Napoli, il quale era il fine principale di quella guerra , perchè le piazze che dalla parte d'oriente si mantenevano a devozione del Re dovevano, ritirandosi l'esercito a Capua , non meno afflitte dalla fame che dall'arme del popolo necessariamente cadere: che facendosi con la caduta di quelle il nemico padrone della campagna, si sarebbe la città di Napoli talmente provveduta di grani, e di ogni altra cosa necessaria da vivere, che perduta affatto la speranza di poterla domare, verrebbe ancora necessitato a disfarsi l' escrcito regio, con tanta spesa inutilmente raccolto: che se in tempo che l'armi dei baronaggio signoreggiano la campagna, ed hanno talmente con le rotte atterrito il nemico, che ritiratosi dentro i recinti delle trincere sfugge l'occasione di cimentarle, devono per tema di quelle del popolo concentrarsi nella piazza di Capua, saranno meritamente poco stimate dal Ghisa, assediate che sono in una piazza del regno : che abbandonandosi Aversa . l'opinione sola che tanto prevale nel concetto degli uomini, farà parere per avventura così deboli le forze del Re, che non sarà terra, non città, nè provincia, che sinora per tema dell'armi reali si sono dimostrate fedeli, che non disegnino ribellarsi, cedendo il regno a fronte di un esercito armato, cadulo senza contrasto sotto il dominio del popolo: che se per fine di tener viva la sollevazione di Napoli, hanno i francesi nel cuore dell' inverno mandata un' armata nel regno, e in tempo che campezgiano così poderose l'armi del baronaggio, conviene necessariamente supporsi che debbe a primo tempo mandarne un' altra maggiore per conquistarlo, conoscendo tanto avvilite le armi che lo difendono: che essendo l' esercito regio composto di gente collettiva, ed esansti di deparo i baroni che le mantengono, ritirandosi dentro Capua resterà talmente scemato in poco tempo di forze, che ritornando, com' è credibile l'armata nemica nel regno non potrà più resistere alla potenza degli avversarii. che acquisteranno frattanto per cagione di una tal ritirata e seguito ed opinione maggiore; che dovevasi prima d'abbandonar la piazza attendere l'esito dell'esercito popolare, il quale essendosi per tema dell' armi regio ritirato dentro i villaggi, e patendo estremamente pei viveri , non era molto difficile a potersi dissolvere: che trovandosi ancora l'esercito dei baroni con le medesime forze, e nell'istesso concetto di prima, non doveva, somministrando vigore al nemico, ritirarsi nella piazza di Capna, rimedio riserbato per applicarsi agli estremi mali dei regii. Queste ed altre di momento non minore erano le ragioni di costoro, ma gli altri di cui era capo il Tuttavilla. dicevano in contrario: che non poteva negarsi che caduta la piazza d'Aversa dovea conseguentemente sciogliersi affatto l'assedio di Napoli, ma che quando le imprese hanno del disperato, come era appunto quella dell'assedio presente, devono i capi dell'esescito con quanto meno danno e vergogna si può prevenir le ruine che gli sovrastano, prima che s' impegnino a superarle con discapito dell'onore: che essendo affatto perduta la speranza d'impadronirsi di Napoli poco giovava agl'interessi del Re il

tenere la piazza d'Aversa, che non per altro effetto era stata tenuta dagli spagnnoli, che di stringere gli assediati ed impedire i soccorsi, il cui fine siccome non può conseguirsi per gli ostacoli degli avversarli, così fa di mestieri che l'armi del Re non marciscano dentro una piazza di poco rilievo infruttuosamente occupate con pericolo di shandarsi: che essendo uscito il nemico in campagna con esercito così numeroso di fanti, e con capo d'esperienza, era mestieri d'attendere piuttosto alle difese, che alle conquiste; che il tener presidio in piazze di poco momento, che si possono in ogni occorrenza conquistare senza combattere, non è altro che debilitare l'esercito senza profitto, e rendersi men potente a travagliare il nemico in campagna, oltre l'incombenza che tiene il Generale di doverle soccorrere in occorrenze d'assedio: che debba la città di Napoli provvedersi a sufficienza di grano , levati che saranno i presidii dalle piazze, era vanità il crederio, perchè oltre la resistenza dei regii che si troverà nella Provincia di Puglia, non può ciò eseguirsi a forza di some, che appena potranno condurne nelle terre assai meno numerose di popolo : che dovendosl a primo tempo con nuove forze uscire con il medesimo disegno in campagna, era migliore espediente il restringersi con le reliquie dell'esercito in una piazza per conservarle, che lasciarle in presidio di molte con pericolo da potersi facilmente con la divisione dissolvere: che non negavasi che la piazza d'Aversa poteva ancora per molti giorni mantenersi, conservandosi nell'istesso decoro l'esercito regio, ma non cessando dopo la necessità di lasciarla, dovevano i regil, prima che con gli aiuti delle soldatesche francesi potesse il nemico tagliarii la strada, prevenire con la ritirata di Aversa il male che prevedevasi : che avvenendo tal caso ( com' era facile a succedere) poteva la città di Capua, travagliata da Papone dalla parte di ponente che minacciava di stringeria, e dal Ghisa da levante che si sarebbe impiegato ad occuparla, facilmente cadere, con pericolo di seguirne non meno la disfatta dell' esercito che la perdita del regno.

A questa seconda opinione assentira tra gli altri il Coste di Conversion, il quale sessodosi con l'excasione del servitio reale allontanato con l'armi della provincia di Terra di Bari, dore erano le sue terre, delignara di riturari cola per percente i tamulti e le nortia, che all'arriso delle cose di Napoli poterano in quelle parti originarsi: e perchè non ora espediente alla riputatione di una la perconaggio il purtiri dal l'attevillam mentre compeggiavano l'armi del baronaggio, andava anche egli con le medesime ragioni sostenendo l'abhandono della
piazza d'Aversa; per potera con sanggior decoro partire nella ritirata
di Capna. Conoccedo con tatto dei il Georalte che le ragioni propeste, quantunque efficaci sono espagnavano l'ostinazione di codero che

erano di contrario seulimento, si tratteme contro il proprio parere per molti giorni sulla perplessità di Insciania: quando una notte senza neanco arerio partecipato con i capi dell' esercito, mosso dagli avvisi che gli faron mandati dal Treglios Governatore di Capna, civilini la marciata cotà d'improvviso, che la piazza reato dereditta prima che ai sapesse. Corse fama però, che le lettere del Treglios accoppiate anco con ordine di Sua Eccellenza sollectiavano il Tuttavilla alla ritirata di Capna (1), per cagione d'intelligenza che alcumi particolari della città malalifati alla Corona terenano col Colessa; le cui pratiche parve che s'avversassero, quando all'arrivo del Generale serrando il Magistrato le porte, ricusò di ricererio, benche listguto dopo, non meno dalle persuasioni che dalle minacce dei regii, fu con tutto l'esercito introdotto. I nobbli e la civillà d'Aversa, che per mantenesi fedeli e

(1) Fe ingunado il Fisaemte da coloro che gli diodevo ad intendere che sifilato irritata foste seguita per ordini mandali del Vicere, nentre per courren fa dessa attuata in oppositione manifesta dei volori del melenine, il quale inrece ingiunto avera al Tottavilla, con lettera del 27 dicembre, di non abbandosare la piazza se nen quando i regi ne fossero a vira forza dal nemico esceciati. Cui si rileva dalla seguente scrittura che ai 6 gennaio di quali mano 1637 fa compilata dal Raroin congregati dil oppos mell'abstance del ello stesso Totturita Generale in capa.

Avendo questa mattina rappresentato il Siq. Vincenzo Tuttavilla alli Siq. Baroni che si trovano in Acersa lo stato delle piazze, ed anco di ouesta, dove nos zi zono niù che ducento Napoletani, sessanta Alemanni, e quattrocentocinquanta cavalli da pigliare l'armi; e postogli in considerazione quello ohe gli pare ad istanza di molti ( stante che il paese sta quari tutto sollevato, e tiene cinta per ogni parte questa città) se si doverano ritirare da essa, e difendere Capua, ovvero perdendosi in questa, lasciar perdere anco Capua, riservandosi però a ritirarsi dopo ogni parere sino a tanto che egli intendesse che fossero al ne mico arrivate nuove forze; ed essendo oggi di nuovo venuto avviso da altre parti che il nemico marciava da Napoli con tremila uomini, a di più di quelli tiene a Giugliano, Santo Antimo, Trentola, Ducenta, ed altri luoghi, e quelli che smisce dai villaggi; e di più avendogli scritto il Consigliere D. Benedetto Treglios, e D. Carlo Gaetano che in Marcianize entreria questa notte il popole chiamato da quelli di detto luogo; si sono riuniti tutti li Sig. Baroni in casa del Sig. Vincenzo Tuttavilla, ai quali ha egli letta la lettera del Sig. Vicere de' 27 di dicembre 1647, nella quale gli dice, che avendo considerato tutto quello li scriveva, ed avendoglielo rappresentato più vivamente il Consigliere Antonio Miroballo, nulladimeno mentre il nemico non ci caccerà di Aversa, convenisse per molte racioni non abbandonarla, e così glielo comanda : non ostante questo li Sig. Baroni zono stati del parere seguente. Aversa a 6 di gennaio 1648.

lo Gioranni di Marco Maestro di Campo dico, che stante l'ordine di Sua Eccellenza sto pronto a morire in questa piazza, ed obbedire gli ordini di detto per non cadere sotto la tirannide dei ribelli avevano non meno esposti gli averi che la propria vita in quella guerra, si videro miseramente

- Sig. Duca d'Arcos; però per quello che tocca alla regola della soldatetca, e stante la sua fiacchezza, ed altre imperfezioni, come si vedono, non è in nessun conto defendisle questa piazza per le poche nostre forze, e perei noi qui, pericola evidentemente la città di Capua.
- Io Cestre Zattara dico, che stante l'ordine di Sua Eccellenza sono pronto di morire in questa piazza, ed oservare l'ordini di Sua Eccellenza; però per quanto intendo per regola di soldatenca, stante la fiacchezza della piazza, e delle forze nostre, come chiaramente si sede, la piazza non è difendibile, oltre al pericolo che si correria della città di Capua.
- lo Francesco Tassis dice ester pronte a morire in questa piazza, conforme P ordine di Sau Eccellenza, e che non è da potersi difendere da molte forze, stante la debolezza delle sue mara, e vicinanza di case, dalle quali si postono lecar le difese, e parte di esse, aggiuntavi la poca gente tenemo, e foro mala qualità non atta a tal difesa.
  - Io Nocito Attanasio mi conformo con questi Signori di sopra.
- Io D. Prospero Tuttavilla dico, che conosco tutte le difficoltà che vi sono in difendere questa piazza, tanto per la sua facehezza, quanto per la poca e mala gente ; con tutto ciò essendoci ordine di Sua Eccellenza che non si abbandoni, dico che quello è ubbidisca, e non si facci il contrario.
- Io D. Fabrizio Acquaviva mi conformo con il parere del Macetro di campo Giovanni di Marco.
- lo il Duca di dadria, isante che quati Sig, soldati dicono che quata piasa per la gente che si oggi, e per la debeleza di esa non è definibili, come è vero, sono di perere che ci ritirismo a Capua, non notante l'ordine di Sua Eccelleza stelli II 28 del passoto, mater quelle fi adio in tempo che in piaza piaza si erano mille casalli, e tra l'altre si era grosso nunero di casalleria, piaza si erano mille casalli, e tra l'altre si era grosso nunero di casalleria, te, e ci tengono occupate Trenola e a Ducenta a tiro di moschetto da questa città di Avera, Il Duca d'Aufria.
- Il Conte di Conversano si conforma col parere del signor Duca di Andria, e dice ritirarsi questa notte Il Conte di Conversano.
- Il principe di Monercino si conforma col parere del sig. Duca di AndriaIl Principe di Monercino.
- Il Marchese della Bella si conforma col parere del signor Duca di Andria-Il Marchese della Bella.
- Il Principe di Colobrano si conforma col parere del sig. Duca di Andria -Il Principe di Colobrano.
- Il Principe dell'Acaia si conforma col parere del sig. Duca di Andria Il Principe dell'Acaia.
- 10 Carlo della Leonessa Principe di Supino mi conformo eol parere del signor Duca di Andria.
- Io conosco la debolezza della Piazza, e che è maggiore servizio conservare questi sig. Baroni per poter calare con maggior numero di gente per servizio

andare in quella notte appresso l cavalli dell'escreito, seguendo con lacrimevole esempio la medesima fortuna dei realisti.

La cagione che mosse Monsieur de Richelieu a negare il rinforzo dei fanti dimandata dal Ghisa, fu variamente interpretata. Dicevano i popolari, fondati nelle promesse fatteli dal Marchese di Fontanè, che il comandante dell'armata non avea voluto soddisfare alle domande del Ghisa, perchè l'Ambasciatore, così richiesto dalla Repubblica nel temno che su ricevuta sotto la protezione del Re di Fraocia, aveva promesso di non far mettere in terra soldatesche straniere. Li spagnuoli in contrario dicevano, che il Richelieu non avea soccorso di fanti l'esercito del popolo , perche l' armata , che era non per altro fine venuta che per assodar la fede e le speranze dei sollevati negli aluti di Fraucia, trovavasi tanto scarsa di genti, che non poteva lasciarne. Ma comecchè l'una e l'altra furono interpetrazioni d'interessati, poco furono credute. La cagione però, che da Pietro Mazzarini padre del Cardinale a Mario Gabrielli, e dal Gabrielli a me fu riferita, parmi più ragionevole; la quale sembrandomi che debba soddisfare la curiosità di chl legge, ml persuado che non debba tacersi. Essendo stato ricevuto il popolo di Napoli sotto la protezione del Cristianissimo dal Marchese di Fontanè con promessa di mandare un'armata nel regno in soccorso della Repubblica, fu dal Re a cui se ne scrisse in Parigi non meno approvata la promessa dell' ambasciatore, che dato ordine di spedirsi l'armata, commettendo al Cardinal Mazzarini ( del Titolo di S. Cecilia ) che trovavasi allora nella Corte di Roma , che passasse in nome della Corona alla residenza di Napoli. Ma comecche la Repubblica trovavasi allora per la morte del Toraldo senza capo di guerra, e diffidava del governo dei regnicoli , supplicò con tanta instanza l'Ambasciatore a provvederla d'un capo, che egli senza aspettare gli ordini della Corte, deliberò con l'assenso della Consulta di Francia di mandarvi. come segui l'effetto, il Duca de Ghisa. Nel partirsi l'armata da Francia supponendo il Re che in conformità delle sue commissioni fosse

Louis Ltd. Gent

regio, e mantenere Copna; e poiché tutti concorrono, io aneora concorro con quelli altri pareri — Data in Acersa li 6 di gennuio 1648 — D. Francesco Pignatello Duca di Átste.

Il Duca di Gravina si conforma col voto del sig. Duca di Andria — Il Duca di Gravina.

Il Principe di Acellino si rimette al detto del sig. D. Prospero Tuttavilla-Il principe di Acellino.

Io D. Geronimo Maria Caracciolo Marchese di Torrevuso mi conformo con quello hanno cocluso i sopraddetti zignori Baroni — D. Geronimo Maria Caracciolo Marchese di Torrecuso.

passato in Napoli il Mazzarini, diede ordine al Richelieu che non ad altri ubbidisse in quella spedizione, che al Cardinale.

In virtù degli ordini, che spedi nella medesima notte il Tuttavilla che si ritirò con l'esercito nella città di Capua, tutte l'altre piazze, che interno alla città di Napoli si mantenevano con qualche presidio a divozione del Re, restarono con il medesimo esempio abbandonate : ma comecché le sciagure di quella di Nola furon molto maggiori delle altre, cagionate dalle armi di Sebastiano di Bartolo capopopolo di Lauro, siami da chi legge concesso, che impieghi la penna a raccontarle. Nei primi moti della città di Napoli, e in tempo che viveva Tommasaniello d'Amalfi, in Lauro terra del Marchese Langellotto mio Signore, e dove io era Governatore in quel tempo, il primo che si sollevasse fu il sopraccennato Sebastiano di Bartolo, il quale ancorchè non fosse molto povero di beni di fortuna, ad ogni modo ambizioso di qualche grandezza e desideroso di acquistar titolo di capo, radunò molte genti ed incominciò con mirabil fervore a sostenere le ragioni del popolo. Io al primo moto vi accorsi, e perchè era ancora in qualche riguardo la reputazione dei regii con poca difficoltà sedai il tumulto, dandogli per concesso quanto seppe desiderare. Ma non fui molto allontanato da lui, che partitosi con i medesimi seguaci che avea per il villaggio di Moschiano, luogo soggetto all'istessa giurisdizione di Lauro, acquistò nuovo seguito di sediziosi, e divenuto inesorabile per essersi invigorito di forze, ritornò nella terra, e incendiò la casa di Camillo di Narni, coonestando l'eccesso, che quel gentilnomo nel governo dell'Elettato non avesse aderito al partito del popolo. E se Monsignor Lancellotti Vescovo di Nola, che colà ritrovavasi, non vi fosse di persona calato, non era quel fuoco per estinguersi senza la total ruina di quell' edificio. Alla presenza dunque di quel venerabile Prelato, che piuttosto timore, che effetti di pentimento indusse nel cuore di quelli scellerati, si videro non meno estinte le fiamme che la cupidigia lu coloro di commettere nuovi eccessi. Chiesero però dal Marchese, in ricompensa d'avere abbidito, l'indulto d'alcuni contumaci e fuggitivi per cagione dei misfatti passati e il generale per li presenti, che gli fu, con speranza di tenerli guleti, da quel Signore beniguamente concesso. Il giorno seguente pentitosì il Bartolo d'essersi lasciato vincere dalle persuasioni del Vescovo, e forse sedotto-da chi non avea altro per nemico capitalissimo che la quiete, comparve nella piazza con più numeroso segnito, fece suonar la campana all'armi, e commise Infinite insolenze; non sapendo egli stesso quale altra cosa desiderare, che fosse maggiore delle altre concesse, nè per qualunque soddisfazione che ricevesse volle mai applicar l'animo alla quiete se non quando si pubblicarono le capitolazioni fatte col popolo di Napoli, clic stampate si mandarono per il regno. Allora non meno egli clie gli altri atterriti dal meritato castigo delle colpe commesse, ritornarono all'ubbldienza di prima, insinuandosi con gli ufficii d'intercessori efficaci alla consecuzione del perdono.

Da quel tempo in poi quantunque mostrasse segni di spiriti inquieti e d'animo poco sedato, si fece non di meno conoscere piuttosto per fazionario dei realisti che per amico dei tumultuanti. Ma cominciata la guerra, e divenuto per opera di Gennaro Annese Capitano dei fanti, e da Capitano poco dopo sublimato dal Ghisa in ricompensa dei suoi servizii alla carica di Maestro di Campo , divenne con l'onore acquitato non meno arrogante che impaziente di godere i favori di una mediocre fortuna, e forse maggiore di quella che al suo stato si conveniva. Aspirando dunque a cose maggiori, e desideroso di farsi conoscere non indegno di un tale impiego, deliberò d'impadronirsi di Nola, che non era più che quattro miglia lontana dal castello di Lauro, che li siede dalla parte di levante. Ma perchè non poteva incaminarsi ad impresa così difficile con quei fanti che aveva, che appena arrivavano a 500, si risolse d'unirsi (come fece ) con la gente di Paolo di Napoli, e con il popolo di Montoro. Fatta dunque una massa tra gli uni c gli altri di 1500 soldati, e divisi per nazione in tre corpi, occuparono tre villaggi intorno alla piazza. In quello di Santo Paolo, che non è più che mezzo miglio lontano da Nola dalla parte d'oriente, entrò la soldatesea di Lauro : in Cimitile, che non è meno discosto per la strada di tramontana, quella di Paolo di Napoli, e In Saviano, che li siede con distanza poco maggiore verso mezzogiorno, quella di Montoro. Ma comecché il viaggio di Lauro per venire all' assedio di Nola era più breve degli altri, prevenne il Bartolo in occupare il suo posto la venuta dei suoi colleghi. Pervenuto l'avviso della sua calata a D. Giuseppe Mastrillo vi spedi immediatamente a riconoscerlo 50 nomini con la scorta di Gio. Battista Panico, e di Carlo Monello; i quali avanzatisi con ordine degno del nome che avevano verso i nemici, che allora incominciavano ad internarsi nelle viscere del villaggio, l'investirono con tanto valore che dopo una picciola resistenza che fecero si ritirarono, benchè fossero quattro volte maggiori di numero, in alcuni casini sotto le colline della montagna, che siedono dalla parte d'oriente nell'ingresso del villaggio, lasciando in mano dei regii, oltre qualche prigione, insino ad un passavolante, che fu preso dal popolo nel palazzo del Principe d' Avellino. Il Panico, che attendeva il rinforzo che in uscir dalla piazza gli promise il Mastrillo, trattenevasi a vista del nemico con qualche scaramuccia leggiera senza impegnarsi più oltre a proseguire il corso della vittoria, quando divenuto impaziente

D. Francesco d' Avalos Principe di Troia in aspettare il grosso degli altri cavalli , che con varii pretesti colorivano la tardanza, uscì della piazza, e si spinse con quattro soli cavalli al soccorso del Panico. Arrivato dentro Il villaggio, e conosciuto di potere molto poco operare guerreggiando in quell'occasione a cavallo, smontato a terra, trattisi gli stivali per essere più spedito nel corso, e seguito non più che da quattro persone, tralle quali vi fu anco Girolamo Romano uno degli onorati cittadini di Nola, si mosse con tanto valore contro i nemici, che scacciandoli a viva forza dalle case occupate li fugò incalzandoli sempre alla coda insino al villaggio di Livardo, luogo non meno che mezzo miglio dall'altro lontano; valore veramente quanto meritevole della penna altrettanto poco credibile se non me ne avessero assicurato le relazioni di coloro che lo seguirono: è però vero che le trombette della cavalleria uscita con il Mastrillo poco dietro alla mossa del Principe, ferivano talmente in quel medesimo tempo l'orecchie del nemico, che fuggendo disordinato e confuso non ebbe cuore di reprimere non so s'io debba dire o l'ardimento o la temerità dell'Avalos, il quale essendosi colà trattenuto per qualche picciolo spazio, e non vedendo comparire, come forse si persuadeva che lo seguissero, le truppe del Mastrilo, deliberò, così consigliato da quei pochi che erano seco, di ritirarsi dentro l'istesso villaggio di Santo Paole. D. Giuseppe frattanto, soldato non meno valoroso che prudente, considerando che il vantaggio dei cavalli consisteva nell'apertura della campagna non volle seguire l'esempio del fanti, ne la strada del Principe; ma piegando alla destra lontano un lungo tratto di mano dalle case del villaggio, si spinse per luoghi meno impediti contro al nemico , il quale avendo dal suono dell'istesse trombetto presentita la sua venuta, e diffidandosi per soverchia viltà di poterlo combattere, si era ritirato nella villa di Montesanto, luogo posto in campagna non più che un tiro di moschetto fuori del villaggio. Vedevasi con tutto ciò risoluto il Mastrillo di volerlo dentro al casino della medesima villa investire; ma avvisato in quel punto, che il popolo di Montoro era di già calato nel villaggio di Saviano, gindicò migliore espediente di ritirarsi con tutte le genti alla difesa di Nola. Certificato Sebastiano della ritirata dei regii e della venuta dei collegati, calò di nuovo dentro al villaggio, ordinando che in pena della resistenza che fece iu difendersi, fosse saccheggiato dalle sue genti, siccome da quelle fu barbaramente eseguito, consegnando il bottino in potere delle mogli, che a tale effetto dalle proprie case condussero.

ll giorno seguente avvisato il Mastrillo, che Paolo di Napoli era con 600 uomini calato nel villaggio di Cimitile, della cui venuta si vedevano ancora i segni dalle medesime mura della piazza, deliberò col

rinforzo portato da Gio- Domenico Durante Condottiero del presidio di Somma, abbandonata la notte antecedente per ordine del Tuttavilla, di uscire in campagna e d'attaccare ( permettendolo l'occasione con qualche vantaggio.) In ogni maniera il nemico ; ma venuto alla prova s' accorse che i soldati della Sacchetta, gente stimata poco fedele in quella guerra per essere la maggior parte plebea, aveano invece di apparecchiarsi a combattere legati i fagotti su la groppa del cavallo, indizio chiarissimo di volere verso le proprie case incaminarsi. Il sospetto dell'infedeltà di costoro fece non solo sospendere la coraggiosa risoluzione di D. Giuseppe, ma ridottosi col Principe di Troia, col Durante, e con altri capi a consiglio, deliberò di non voler più ritardare l'esecuzione degli ordini del Tuttavilla, il quale, considerato prima quanto poco importava per allora la difesa di Nola agl' Interessi del Re, avea commesso al Durante, che abhandonando la piazza di Somma, dovesse unitosi col presidio di Nola ritirarsi in quella di Capua. Ma essendo la notizia di quest' ordine pervenuta all'orecchio degli assediati, che erano capitalissimi nemici del popolo, e in particolare del Bartolo, s'offersero al Durante, che volendo difender la piazza avrebbero del proprio denaro pagato il presidio, oltre una esibizione di 300 doble, che fece al Principe di Troia Giovanbattista Panico. Ma mostrandosi tuttavia risoluto il Durante di non trasgredire le commissioni del Generale, al quale come soldato d'onore era tenuto ubbidire , alcuni degli abitanti. che per peso delle mogli o per altri Incomodi immaginaril non potevano abbandonare gl' interessi delle proprie case, che restavano esposte all' arbitrio e all' avarizia di tanti tiranni , praticarono per minor male dei cittadini di render la piazza nelle mani del Ghisa, dal quale non solo ottennero promessa di volerla ricevere senza veruna gravezza. ma diede ordine al Conte Tonti cavallere suo confidente, che in suo nome ai fosse colà per tale effetto trasferito. L'Avalos considerando frattanto i mali che dovevano dalla declinazione delle cose del Re nascere nella Puglia, dove stava il suo Principato, parti un giorno prima del Durante con 100 cavalli per quella Provincia, con disegno di unirsi con D. Ippolito di Costanzo, che n'era Preside, e d'impedire quanto più fosse possibile in quelle parti i progressi del popolo. Gio. Battista Panico, che ancora egli non ignorava che doveva abbandonarsi la piazza, ed era per antiche e moderne cagioni poco amico del Bartolo, dopo avere invano tentato di piegare la volontà di quei capi a difenderla, o finalmente vinto dagl' interessi della sua casa, o credulo che le cose della Corona non dovessero più risorgere, o tirato dalla violenza del fato che lo conduceva a morire, procurò per mezzo d'alcuni nobili di pacificarsi col Bartolo, dal quale essendo per

via di lettere assicurato, ando insieme con Carlo Moniello suo compadre a ritrovarlo nell' accennata villa di Montesanto, dore dopo avere il Re con tanta fede in quella guerra servito, perdette per mano di quei barbari con poco onore la vita.

Alla partenza del Troja successe quella del Durante nella potte seguente, che fu ai 5 di gennaro, seguito (oltre le soldalesche del presidio ) dal Marchese Mastrillo, da Luca Cesarino, da Carlo Vecchione di Nola, da Pompeo, Orazio, Muzio, Scipione Stramboni, da Francesco Lacedonio di Napoli , da Francesco Russo, e da Donato Giordano di Somma, i quali solamente per obbligo di fede e non per altro fine segulrono la fortuna della Corona. Presentita in quell' ora medesima da Paolo di Napoli, che erano appunto le 4 della notte, la partenza del presidio, e consapevole dell' ordine ricevuto dal Tonti di conferiral la nome di Errico a ricever la piazza, per non perdere la speranza del sacco, che avea forse disegnato nel venire all'assedio, entrò scalando le mura, abbandonate poco prima dai regli, in quel medesimo punto nella città, saccheggiandola con tanta barbarie e nsando atti di tanta fierezza, che trascesero i limiti dell'essere umano. Non fu casa nella città, cccettuandone quella del Vescovo, che spogliata o manomessa non fosse dal furor di quegli empil, ponendo temerariamente le mani insino alle monache, che mentre implorando gli aluti del cielo lagrimavano inconsolabilmente le calamitose sciagnre della misera patria. furono, abbattendo con violenza le porte, dentro le istesse clausure assalite.

All'apparire del nuovo giorno il Bartolo, a chi dal Ghisa era già destinato l'onor dell' impresa, entrò come trionfante nella città alla sinistra del Tonti, ch' era nell'istessa notte venuto. Questi inteso dal Magistrato della città nell'entrare della piazza i furti e le rapine fatte nel sacco dalle genti di Paolo, diede ordine che tutto il rubato fosse immediatamente restituito in osservanza delle promesse fatte dal Ghisa : ma comecchè nella stessa notte era stato il bottino in varie parti trasmesso, molto poco del perduto riacquistarono gli abitanti. Andato il Tonti dopo con il Maestro di campo in casa del Vescovo a visitarlo, quel Prelato conservando, fra l'estreme miserie e l'ultima depressione dei nobill, la grandezza dell'animo sno, non volle mai permettere al Bartolo che si coprisse avanti di lul, nè trattarlo di V. S. quantunque non fosse persona anco qualificata in quella città che non gli dasse titolo d'Illustrissimo, e in tempo che gli fu scritto dal Marchese suo nipote, che tuttavia era ritenuto dal popolo come un vilissimo prigione nel castello di Lauro, che si sforzasse d'usargli qualche termine di cortesia. Tale fu il fine dell'assedio di Nola, espugnata non dalle forze del po-

Commency Cons

polo, ma per la ritirata dei regii, se non fu volere del Cielo che forse per altre sue colpe credette farle provare l'empietà dei sollevati. Venuta in tal guisa la piazza di Nola nelle mani d'Errico non fu cit-

tà, non terra, nè villaggio nella provincia di Terra di Lavoro verso levante, che infetta dal contagio di sollevazione (tranne Capua) non si dichiarasse a divozione del popolo. Si sparsero immediatamente l'armi dell' esercito vincitore, accresciute non meno dall' opinione della declinata fortuna dei regii che dalle soldatesche del baronagio sbandate per mancamento di paghe, insino a S. Maria di Capua, luogo non più che due miglia dalla piazza lontano, occupando tutte quelle posizioni che parvero al nemico opportune per tenerla assediata. Siede la città di Capua verso la parte boreale, piegando ad occidente, e non più che cinque leghe lontana da Napoli in sito piano e fangoso. Le mura, che la circondano verso la parte di mezzogiorno e d'oriente, sono non meno per l'altezza che per sito inespugnabill; perchè oltre la difesa che ricevono dalla vicinanza dei baluardi fabbricati alla moderna, si rendono ancora inaccessibili per la profondità d' un fosso, che suole con poca fatica allagarsi dalle acque del fiume. Dalla parte di ponente e tramontana viene talmente assicurata dalle onde del Vulturno, che gli cinge il fianco lambendo insino alle case della città, che trattane la porta del Ponte, detta volgarmente di Roma, non ricerca difesa. Gli siede all'incontro dalla parte di mezzogiorno, non più che un tiro di moschetto dalla piazza lontano, una cittadella, che si rende quasi inespugnabile non solo per l'altezza delle mura fiancheggiate da quattro baluardi, ma per le medesime acque del fiume che la circondano. Conosciutosi dunque dal Ghisa il site e la fortezza di tal piazza, la stimò più che non era difficile a conquistarsi, e considerata l'asprezza della stagione malagevole a campeggiare, non volle ad altro impegnarsi che a tenerla assediata alla larga, sperando che calando Papone dalla narte d'occidente, come già s'intendeva, restasse talmente augustiata, che cinta dal disagio dell' assedio non fosse molto difficile a farsene padrone. Questi disegni d'Errico, ch' erano quanto opportuni, altrettanto prudenti, potevano facilmente partorire effetti non dissimili dal fine che ne sperava, se non fossero stati prevenuti dall'accortezza del Tuttavilla, il quale essendosi liberato dall' impegno dell' assedio di Napoli, e risoluto d'aprirsi il passo verso ponente, per darsi mano con la città di Gaeta, disegnava di formare un corpo di genti per mandarlo contro Papone; benche, vistosi poi nella prima settimana ch'entrò nella piazza abbandonato dalle genti del baronaggio, i cui capi partirono con disegno di far nuove levate e calare a primo tempo all'espngnazione di Napoli, non potesse eseguirlo. Ma premendoli con tuttociò la perdita della città di

Teano, non più che quattro leghe lontana da Capua, minacciata allora dalle armi del Colessa, vi spedi il Principe di Roccaromana con 150 cavalli a soceorrerla, il quale, arrivato dentro Teano in tempo che Papone. calato con 2000 uomini da Sessa, aveva molti villaggi Intorno alla piazza occupati, cagionò tanto spavento con la sua venuta nel cuore del nemico che non fu pigro a lasciarlo, tornando indietro senza profitto. quantunque i luoghi ch'egli teneva fossero nel combattere molto vantaggiosi per lul. Il Principe che, per l'asprezza del paese ch' è tutto montuoso, non poteva seguirlo, si ritiro dentro Calvi, città posta tra Capua e Teano, e luogo, per eagione del passo, di molta conseguenza : oltreche sono alcuni di parere, che se Papone si fosse impadronito di Calvi, restava iu pericolo, non meno Teano che Capua, di cadere, perché tanto l'una quanto l'altra ( occupato che fosse quel passo ) non si poteva facilmente soccorrere. Quindi il Principe serlsse al Tuttavilla, che mandaudovi un corpo di fanteria non avrebbe temuto di seguire il Colessa con certezza di vincerlo. Ma essendo nata in quel tempo differenza, ehe poteva cagionare qualehe disordine, tra il Generale ed il Conte di Conversano, non fu compiaciuto per allora della domanda.

La eagione, dalla quale la briga di quel signori ebbe origine, conforme mi fu riferito da D. Francesco Pisano sergente maggiore del battaglione della provincia di Lecce che trovavasi nella piazza al servizio del Re, non fu altra che questa. Aveva il Conte, prima che calasse in Terra di Lavoro ed in tempo che non era ancora la guerra rotta tra regii e popolari, otteuuto dal Duea d'Arcos due compagnie di cavalli di leva per avvalersene in quelle parti, unite con le altre ehe egli teneva contro di quella provincia, all'assedio di Napoli, e fa insino alla ritirata di Capua dalle medesime compagnie similmente seguito. Quindi avendo finalmente risoluto partirsl per la provincia di Terra di Barl, ed anche per quella di Lecce, a sedare i tumulti e le novità che potevano a favore del popolo naseere nel suo Stato, ottenne non solo licenza dal Vicerè di partirsi, ma facoltà di condursi quelle stesse due compagnie che gli furono per il passato concedute. Mostrato il Conte l'ordine di S. Ecc: ed espresso il suo desiderio al Tuttavilla, il Generale, che vedeva per la partenza di tanti Baroni tuttavia annichilarsi l'esereito ed avanzato il nemieo quasi intorno alle mura, non volle soddisfarlo, seusandosi che Il Vicerè avea la quel modo ordinato, perchè non sapeva la quanta declinazione stavano l'armi del Re. L'Acquaviva ehe era poco avvezzo a ricevere ripulsa, si sdegnò talmente della risposta del Tuttavilla, stimata da lui discortese, che oltre l'aver prorotto in parole poco modeste contro di lui, mostro segal in apparenza non oscuri di risentirsi, i quali rapportati a D. Vincenzo, che era cavaliere non meno risentito di lui, l'obbligarono a non fuggire il cimento, e glà si vedeva per tale effetto insellato più d'un cavallo. Ma esseudosi frapposto tra di loro Monsignor Carafa Vescovo di Aversa, portò con tanta destrezza il negozio, che determinata la differenza con soddisfazione di ambe le parti, il Conte s'incammino verso il suo Stato solo con le sue genti che erano 600 cavalli (1). Non così fortunata fu la partenza del Principe di Macchia, cavaliere della nobilissima casa di Gambacorta, il quale essendosi partito da Capua con una trappa di 30 cavalli con disegno di ritirarsi nelle sue terre a far nuove levate di genti ; ed arrivato sotto le mura d'Atpaia, fu da un tal Centillo, che colà governava l'armi del popolo, non prima arrestato che morto. Ma come che non è fallo commesso tra i mortali, che resti dalla giustizia del Cielo impunito, fu nella seconda notte, dopo l'eccesso, assaltato il Centillo così d'improvviso dal Principe di Montesarchio, che non solo con la sua vita, ma con quella di 16 altri compagni, pagò la meritata pena delle sue colpe.

Arrivata intanto la fama, che iugrandisce doppiamente le cose, della disfatta dell'essercito regio, e della felicità dei propressi che facevano le armi della Repubblica nella provincia di Puglia, che si era insino a quel tempo tentua a divozione del Re, la prima città (eccettandone al-cuni piccioli villaggi) che si dichitarasse al partito del popolo fu queella di Foggia, nella quale essendosi sollevata la maggior parte degli abitanti per opera d'un tal Notaro che n'era capo, oppressero in maniera la fazione dei treatisti, che, parte postati in fuga per salvarai la vita, e

(2) Siceoue narra il Capecclaire, non già da Capua, ma il bene da Arera morera Carlo Gambacerta, Marchene di Gleenze e Principe di Macchia, quaudo presso Arpaia incontrò mieramente la mortra; il che avrone al 30 dicembre, contre la partera, ad Edinel di Gorreamo da Capua debe longo posteriorioneste e nella notici di propositione del proposit

parte accomedandoi col tempo e alla fortuna del viacitore, resò à memori del nome di Spagna fra le lingue dei popolari totalmente abolita. Caddero con l'esempio di Foggia nel medesimo stato Trola, Lucera, Sanseverino, Casalmaggiore, ed ogni altro luogo di quella provincia fronc'he la città di Manfredonia, nella quale si ritrito, vedendo la pien di tanti nemici, D. Ippolito di Costanzo, che n'era Preside, con le ultime reliquie delle genti del Re.

Dichiaratasi quasi tutta la Paglia a devozione della Repubblica con la prorincia di Principato Ultra (eccettuandone la città d'Ariano) ad altro non o'applicarono i Deputati dell'annona di Napoli, che a far condotte di grani e di altre cose necessarie, non meno per uso della città che per sussidio dell'esercito, sebbene per l'asprezza delle strade monttone ed impratticabili per le piogge, è per il travaglio che dava foro il presidio d'Ariano, molto tardi arrivassero, oltre che penuriando di grani quasi tutte le terre che siedono d'intorno Napoli, da Capus in fuori, non era possibile di provrederle a forza di soma.

Godeva intanto il Duca di Ghisa , quanto ricco di giorla altrettanto povero di denari, i trionfi e gli applausi delle ottenute vittorie, acclamato dal popolo per liberatore della patria. Ma comecchè le felicità dei mortali hanno per natura conginnta l'imperfezione che le corrompe, non molto corrispondeva quella del volto d'Errico all'allegrezza del cuore, perché quanto egli pregiavasi che la fortuna l'avesse con tal violenza inpalzato al supremo dominio di un regno, altrettanto dolevasi di non potere ostentare per mancamento del danaro i fasti e le grandezze apparenti , che richiede la corte di un signore così grande e principe trionfante. Ma siccome la fortuna non si sdegna mai contro gli uomini se non per abbatterli , così non comincia mal a favorirli se non per sublimarli ; il Ghisa , che nel principio del suo governo la conobbe favorevole , la trovò nel corso del suo dominio del pari seconda, rendendolo non meno glorioso che ricco tra le miserie. Agostino di Lieto . che fin dal principio fondò nelle rivolte di Napoli l'ingrandimento delle sue fortune, ed andò con il medesimo disegno nella città di Roma a sollecitare la vennta del Ghisa, vedendolo sormontato, cooperandovi anco lui, al supremo governo, e ponderando con considerazione piuttosto ambiziosa che prudente, che le cose del regli fossero affatto disperate , volle non solo con magnanima offerta esibirgli il denaro che gli faceva di hisogno, ma darglielo con generosa prontezza. Postosi in ordine il Ghisa con gli ajuti somministratigli da costui , che fu nel medesimo tempo creato Capitano della sua guardia, Incominciò con numeroso corteggio a lasciarsi vedere nelle pubbliche udienze e nel passeggio della città , comparendo con livree di

N SNY CH

staffici e di paggi così riccamente vestiti, che se non superavano i l'ussi se le pompe delle Corir rosti, poterano almeno vantarsi di pareggiarle (1). S'accrebbe inoltre l'aura della sua stima e l'autorità del sou nome con la distribuzione di varil governi che dicce, ce on la prodigalità di molte grazie che fece; perché non era officio ne carica pretesa da chi, si fosse nel reggio, che non avesse nel conseguirla dipendenza da lui, senza neanoo parteciparlo con gli toffitmati del popolo, nel cui concetto vivexano allora Vincenzo d'Andrea, Salvatore di Gennaro, recesso Autonio Scacciavento, Antonio Basso, ed altri che avevano cooperato in farlo e delgre per Doce della Repubblio.

Di queste vane pompe del Ghisa, e della pessima disposizione dei capi, che tuttavia si ostinavano nella rivolta, non con altro disegno che di arrogarsi a guisa di tanti Senatori della nuova Repubblica il maneggio del regno, era d'ora in ora avvisato il Duca d'Arcos. Ma comecche il morbo della ribellione era troppo interuato nelle viscere del popolo, riuscivano infruttuosi tutti i rimedii che vi applicava, Ridotto dunque in estrema agonia, per tante sciagure avvenute nel tempo del suo governo, e forse per sua cagione, conforme vociferavano gli emulatori della sua grandezza, non sapeva egli stesso per rimettere in piedi le cose della Corona a quale altro partito appigliarsi , vedendo non meno svanite le speranze fondate da lui nelle armi del baronaggio, con la cui confidenza s' indusse a romper la guerra, che gli altri che collocò su le pratiche tenute col popolo civile, dalla fede del quale gran cose si prometteva. Si accrescevano maggiormente i suoi disgusti, perché non solo era caduto in diffidenza dei ribelli , all'orecchio dei quali era esosissimo il suo nome, ma conoscevasi ancora abbandonato dai suoi parziali , che caduti con la disfatta dell' esercito regio da ogni speranza di vincere, molto poco stimavano i suoi favori; così facilmente s'espugna con l'avversità la costanza degli amici : ma comecché è naturale nell' uomo il non farsi autore del male, e l'addossarlo ad altri per discolpar se stesso, attribuiva il Duca l' Infelicità del successo di guerra al governo del Tuttavilla, incolpandolo di essere stato troppo guardigno nel cimentarsi , e di avere abusato più di una volta l'occa-

<sup>(1)</sup> Ben diversamente naccotta il Capecelatro intorno si mezi appretati al Duca di Giusa per cottato lusco imperciocolo, tuencado egil del generoso dotto l'Hiescette dice fatto dal di licto, servivera invece nel suo Diario contemporanente agli avenementi dell'epose, cho quello eccessivo staro fi mantenuto pria col dianza totto dal Banco della Casa dell'Amunziata, da quello del Bunto della Casa dell'Amunziata, da quello del Bonte della Pictà de adeuni attri, el alta, codati questi in fallicanto per capito della guerra, con le sole sostanze dei mierri napolitani tuglicogisti ed afflitti un giraso più dell' altro.

sione della vittoria. D. Vincenzo però, a chi non erano ignote le doglianze del Vicerè, nè la malignità di coloro che emulavano la sua grandezza, per non rendersi con la dissimulazione di simili dicerle maggiormente colpevole, giustificava le sue operazioni con ragioni non disprezzevoli, preferendo a lutte le altre che si potevano addurre in sua difesa, la renitenza che usavano i Baroni in ubbidirlo; i quali, manlenendo col proprio danaro le soldatesche dell'escreito, professavano dipendenza dal capo più per titolo che per effetto; con che veniva egli non solo bastevolmente a purgarsi dall'imputazione degli emoli, ma anco a reprimere la mordacilà delle lingue, che inventando mille calunnie procuravano la sua caduta (1). Ad ogni modo il Duca, o per dare orecchio ad alcuni Baroni che si dolevano grandemente di lul, o per addossargli solamente la cagione di quel male, lo rivocò dal governo, conferendo in suo luogo a Luigi Poderico il supremo comando delle armi, sotto la cui prudenza, ad estremo valore accoppiata, perchè nuovo cose successero, a nuovo libro riserbansi.

(1) Il Generale Vinceras Tuttavilla sarchèse state suttopatto al solenne giudio di una Giunta di Ministri, se a preputate di situata del Priore della Roccella, Gio. Battini Caracciolo, son si fosse invece dato lo incarico al Maestre di Campo Generale D. Donnisio de Gamans ed al Generale di Cavalieria. Carlo della Gampo Generale D. Donnisio de Gamans ed al Generale di Cavalieria Carlo della Gazieria di lai prima di cuolveri se comortines oppur nei il giodicarlo formationati. Castron, giulie e ponderette el discolepe, cor relazione del 28 generale 1618 non solo dichiaranono il Tuttavilla innocente, na dissero arce eggi di vantaggio compile assai here il dever me. — Vedi il Copperatore.

## DOCEMENTI RELATIVI AL QUARTO LIBRO

N. 1.°

Patente rilasciata al Duca di Guisa nella qualità di Generale della Repubblica. Vedi la nota a peg. 232.

GENNARO ARNESE GENERALISSIMO DI QUESTO FEDELISSIMO POSOLO E SERENISSIMA REPUBBLICA DI NAPOLI.

> Avendo la Serenissima e Real Repubblica di Napoli considerato l'affetto particolare che il Serenissimo Principe Enrico di Lorena, Duca di Ghisa, Conte di Eu, e Pari di Francia li ha sempre mostrato, e riconosciutolo particolarnente in questa ultima occasione, quando essendo chiamato al suo aiuto, co-» me difensore della sua libertà, è venuto con tanti pericoli della sua vita espe-> nendola in passare per mezzo di un'armata navale inimica con una sola fellu-> ca che portava la sua persona serenissima ; e sapendo di più il valore, espe-> rienza e conoscenza, che tiene esso Serenissimo Signor Duca per le cose di p guerra, l'ha nominato, fatto, cletto, e costituito per difensore della sua libers ta, e per Generale delle sue armi, tanto di mare, quanto per terra, e questo » per le molte obbligazioni che questa Serenissima Repubblica li confessa dove-> re , per il beneficio tanto grande che ricevo da questo Principe, per esser cau-> Sa della sua libertà, o venire ad esporre in servizio di essa la vita e la roba, obbligando i suoi eredi e suecessori a fare il medesimo : che però li da il comando e medesima potestà con la quale il Serenissimo Principe d'Oranges di-» fende la Repubblica e Stati popolari di Olanda, e volendo per questo che godi » di tutte le prerogative, privilegii, onori, preeminenze, comandi, poggi, ed immunità, che gode detto Signor Principe d'Oranges in Olanda per causa della difesa di quella repubblica, e con convenzione particolare che il detto Serenissimo Signor Duca starà prontissimo non solamente finita detta guerra, ma ; in ogni tempo ed in tutte le cose che conoscerà detta Serenissima Repubblica > bisognare il suo valore, ne riceverà gli ordini che se li daranno, quali esegui» conandano a tutili il Mastri di Campo Genorile, Amairegli, Colamelli, Mattri di Campo, Sergenti Maggiori, Capitani di Cartilleria e Fenteria, ed altri o Officiali di guerra, tanto di terra, quanto di mare, e generalmente a tuti i coldati di riconascerlo ed obbestiri in tutto to cone, che de detta Alteria Sis-renissian gli and accidente o comandato per servizio di detta Secretiziana Papilitica di Nopoli, cone il inostri propri comandi, di a ficel avenua firmata publica di Nopoli, cone il inostri propri comandi, di a ficel avenua firmata di publica di Nopoli, cone il inostri propri comandi, di a ficel avenua firmata di publica di Nopoli per l'orizone del Carmine nel Consiglio di Stato e di guerra di seas Secretimiana Ropoliblica il 1901 somenime 1617.

s Si stampi e si pubblichi per il nostro stampatore — Gennaro Annese Genes ratissimo di questo fedelismino popolo, e Seresissima Repubblica di Napoli s Locus sicilli — Carlo Bonavita Segretazio.

## N. 2.°

Bando col quale fu pubblicata nel regno la nomina di Generale conferita al Duca di Guisa. Vedi la nota a pag. 232.

GERMARO ARMESE GERERALISSIMO DI QUESTO FEDELISSIMO POPOLO E SERBILISSIMA
REFUENCIA DILLA CETTA" E RICHO DI NAFOLE.

5 Perché questo fedelissimo Popolo di questa nostra Città e Regno di Napoli di si dichiarato voler virere libero, da Repubblica sotto la proteziono dolla

» Maestà del Ro Cristianissimo di Francia, în conformità delle lettere stampato s sotto la data del primo del presento mese di novembro dall' Eccollentissimo sis gnor Marchese di Fontané Ambasciatoro in Roma per Sua Maestà Cristianiss sima, e dall' Eminenza del signor Cardinalo Mazzarini, mandate in risposta a » questa nostra Sorenissima Repubblica per il Dottor Francesco de Patti nostro » Ambasciatore, per le quali lettere Sua Maestà Cristianissima ha pigliato sotto s la sua potente protezione questa nostra Serenissima Repubblica, con promossa » di volere cacciare da questa Città e Regno a guerra finita l'inimico spagnuo-» lo, per la qual difesa avemo acclamato con nostre lottere particolari l'Altezsa Serenissima del signor Enrico di Lorena Duca di Guisa, Conte d'Eu e Pari s di Francia, il quale già si è compiacinto per sua gentilezza veniro in quosta » nostra Città, e si è offerto volere con la sua porsona favorire e difendere ques sta Città o Regno, e perciò è stato da noi eletto Generale della armi di ques sta nostra Serenissima Repubblica di questo Regno di Napoli, conforme la pa-» tento in stampa da noi speditali con lo voto e parere del nostro Supremo Con-» siglio di guerra, qualo assiste appresso di noi: e convenendo al servizio di

» questa Serenissima Repubblica , che dotto Serenissimo signor Duca di Guisa

Tor I conti

» sia da tutta questa Città e Regno conosciuto, riverito ed obbedito, per Genc-> rale delle armi in questa presente occasione di guerra, perciò con il presente > Bando ordinamo e comandamo a futti e qualsivogliano persone di questa Città » e Regno, di qualsivoglia stato, grado e condizione si siano, e particolarmente » tutti i Baroni, Cavalieri e Titolati, etiam forestieri che possedesscro beni nel > presente Regno, che sotto pena della vita, confiscazione de' loro beni, della » disgrazia nostra e di questa Serenissima Repubblica debhiano ohhedire gli orn dini e comandi cho si faranno per detta Altezza Serenissima di detto signor Duca di Gnisa, tanto in questa Città, quanto in tutto il presente Regno; e de oggi avanti non dehbiano sotto la medesima pena nominare per padrone di yuesto Regno il Re di Spagna, ne obbedire li suoi comandi che si facossero in » suo nome da qualsivoglia persona, e preciso dal Duca d'Arcos nostro capita-» lissimo inimico, come suo pretenso Vicere; dichiarando col presente Bando, > che tutte quello persone, e particolarmente Gentiluomini, Cavaliori e Titolati > che si conserveranno in nostra grazia e di questa Serenissima Repubblica, ol-> tre che saranno da noi difesi e conservati nelli loro beni, saranno anco da noi o riconosciuti e premiati conforme li loro meriti. Ed acciò vonghi a notizia di > ciascuno, tanto in questa Città, quanto in tutto il presente Regno, ordinamo > che si pubblichi per li luoghi soliti, e si mandi a tutti li sig. Illustrissimi Sindici ed Eletti del presente Regno - In Napoli li 19 novembre 1647. s Si stampi e si pubblichi per il nostro stampatore - Gennaro Annese Gene-

## N. 3.°

» ralizzimo di questo fedelizzimo Popolo e Regno di Napoli,

Formola del giuramento presiato nel Duomo dal Duca di Guisa. Vedi la nota a pag. 233.

Noi Enrico di Lorena Deca di Guisa, Conte n' Eu, e pari di Francia etc. etc.

Similano e prometiano insuai a Dio, la Mainan Santinina del Caratin, il Okiriano S. Genaro e tutti i altri Santi Pretterio di questa Real Repubblica di Napoli di servire con ogni affetto, nincerità e fedelità detta Serenisiano Red Repubblica, per questo della propolere e mettero la tiu nostra per acquistali, 2 el acquistate conservati in san libertà contro di qualivinglia porturbatere cini allo altre serviziano e Real Repubblica di nostra e discontecti con la servizia, valenno e debbligman tutti nostri figlicalo disconette di continua-re compre in questo servizio verso di essa, e di non risparmiare nessuma fattes. Per despuer in questo servizio verso di essa, e di non risparmiare nessuma fattes, o è acube la loro propria via per servizia di essa, e per mantenimento del no risparo e libertà, dando a detti figlicali nostri e discendenti i nostra malediria-ane, di contra presenta di essa, e care contra di essa, e care contra presenta di essa, e accessi altre contra presenta di essa, e accessi altre contra presenta del resultato del no risparo e libertà, dando a detti figlicali nostri e discendenti in nostra malediriane, e discredanti per serpre come indegia della nostra nucessimo e della del

s ta, ogni volta che non solamento contraveneranno a questa nostra volontà, ma » ancho quando tralasceranno di mettero in esecuzione la minima cosa che sarebbe per essere allo avvantaggio di detta Serenissima Repubblica, cho ci partiamo 3 con nostra gonto o famiglia.

» Il di 19 novembre 1647 - Il Duca ni Grisa etc. etc.

3 Eodem die 19 novembris 1647 fuit praestitum jurumentum fidelitatis per supradictum Serenissimum Ducem de Chisa etc. omnibus ut supra enunciatis, in manibus Eminentissimi Cardinalis Philamarini Archiepiscopi Neapolitani in maiori Ecclesia hujus fidelissimae Civitatis, Sacrosantis Evangeliis, in praesentia Excellentissimi Domini Januarii Annesii totius Regni Generalissimi, praesentibus Reverendia Canonicis D. Horatio Palumbo, D. Alexandro Russo, D. Jo. Baptista Chiocea, et aliis.

» Si pubblichi o si stampi per il nostro stampatore-Gennaro Annese Genera-) lissimo di questo fedelissimo Popolo e Regno di Napoli - Do Patti Consultoro - Carlo Bonavita Segretario - Locus sigilli.

#### N A .

Manifesto pubblicato dal Duca di Guisa pria di assumere il comando delle armi della Repubblica. Vedi la nota a pag. 235.

### MANIFESTO

- Dell' Altezza Serenissima Henrico di Lorena Duca di Guisa, Conte D'Eu, Pa-» ri di Francia etc. Difensoro della libertà, o Generale dello armi della Se-» renissima Repubblica di Napoli.
- > Essendo pervenuto allo nostre orecchio in Roma, che la fedelissima Città » di Napoli tirannoggiata dall'impietà degli spagnuoli, con l'oppressioni cru-» deli di tanto gabello, dazii, ed imposizioni si ora sollevata alli 7 di luglio pas-
- > sato, e poi combattuta dentro o fuora senza posa alcuna da infinito numero di » cannoni , bombe, granate , fusa , smisurate pietre , ed altri tormenti bellici, s quanti no può oprare crudeltà di guerra : noi cho abbiamo creditato da nostri
- » antecessori la pietà o la generosità, e spocialmente da quel Gottifredo di Bus gliono liberatore della Terra Santa dalla tirannido d'infedeli, mossi a compassiono spedissimo setto messaggieri in divorsi tempi (molti do' quali furono
- s fatti perire dalla rabbia o malizia degli spagnuoli, ed altri non poterno giungero per la difficoltà doi passi ) per far consapevole detto fedelissimo popolo s della nostra intonzione d'impiegaro a suo servigio ed acquisto della sua li-
- » bertà tutte le nostre facoltà, e la propria vita; finalmento per Divina miseri-
- » cordia giunsero le nostre lettere portate dal Sergente Maggiore Giovanni Bat-



ntista Vitale nostro confidente, per le quali detta fedelissima città conobbe la sincerità dell'animo nostro, o la volontà che abbiamo in spargere aneo l'ul-

s tima gocciola del proprio sangne.

Ouesta offerta fu con universale applanso e ginbilo comune cortesemente agpadita da detto fedelissimo popolo, per il che subito spedi Ambasciatore il sig. Nicolò Maria Mannara con lettere dato alli 24 di ottobre passato, nelle y quali fummo fatti consapevoli della buona sua risoluzione di volersi mettere n Repubblica sotto la protezione della Francia, elegendo noi per difensore a della sua libertà, e Generale dell'armi, conforme il Principo d'Oranges in > Olanda. Capitate in nostro mani queste lettere, ed ottennta licenza di venire in sery vizio di questo fedelissimo popolo, già prima da noi domandata dalla Cristianissima Maestà, la quale ci dimostro dalle lettere scritteci dall'Altezza Reale o del Duca d'Orliens suo zio, e nostro cognato, come anco dall' Eminentissimo > Cardinal Mazzarini, che non solo approvava e confirmava questo nostro giusto pensiero, ma anco l'appoggerebbe con tutte le sue forze, offerendo a noi, > ad ogni nostra richiesta e bisogno, l'armata navale, ebo allora si trovava in > Tolone , ordinando per il medesimo corriero ai Comandanti di detta armata, » mantenerla pronta per marciare con ogni diligenza al soecorso di questa Serenissima Real Repubblica ogni volta che la chiamassimo, la quale dalli 27 y d'ottobre passato, subito fu da noi con solleciti corrieri chiamata, e per due altri prima che partissimo da Roma richiamata, e con due altri da quando siamo arrivati in Napoli sollecitata, ed oggidi di nuovo per un nostro gentilnoy mo apposta mandato di quà ad incontrarla, ed accelerare con ogni prestezza e > fretta la sua venuta, della quale siamo accertati al primo buon tempo vederla omparire alle nostre difese, e distruzione intiora dei nemici. Volevamo aspet-3 tare per nostro imbarco detta armata, ma perché ei furno spediti da detta Se-3 ronissima Roal Repubblica nuovi Ambasciatori il P. Maestro Fra Vincenzo Maria Capece Domenicano nostro confessore e predicatore, ed il signor Anello > Falco Generale delle Artiglierie, per gli estremi bisogni della Città che ci rappresentorno, credendo che la nostra presenza li potrebbe sovvenire, ci ri-» solsimo prontamente partire di Roma, e senza consideraro le imboscate, ebe a ci potevano fare li spagnnoli nel passaggio , come ne anco i pericoli del ma-» re, alli 13 di novembre passato c'imbarcassimo sopra d'una piecola feluca, ed ) in altre alcuni pochi della nostra corte con quarantacinque cantara di polvere; e camminando sotto la protezione della Gloriosissima Vergine del Carmi-

» assimo, giunimo in Napoli.
» Nel soutor arrivo trovatsimo le cose totalmente diferenti da quelle che un altro Anhascciateve di qua muedato all'Eminentassimo Cardinal d'Air, ed. 19. Piecellentasimo Marchaed d'Estudia Albascadore di Francia refireito arrivo, concernent alla compania del propositione d

ne, e del nostro singolar Protettore S. Gennaro, ad onta di cinque galero che sei diedero caccia, e di tutta l'armata navale nemica, per mezzo la quale pas-

э popolo, vedemmo che gli effetti поп corrispondevano troppo bene al che detз to aveva.

9 Questa conoscenza non scendo punto l'ardore ed il desiderio che abbliano di servirie questa Secreniania Real Rispubblica, e per farredere la homo volonia iche di abbiano, facessimo due offerte, una di levare e mantenere a nostre perse quatteronia fauti e mille cuvelli, conforme faceno, l'altra che in caso mancasse il danare per mantenimento di questa guerra, o che fame astretti persedere la noncata d'Banchi, o d'altre persone, ci offerima assisterazioni fedi credenziali e polise di cambio, nino a cinquecentomila scuil, e più se fato di bisogna, da spendere in non alto per mantenimento della guerra, manteno del propiero.

5. C è parso bene far consapevole ciascono, come sinora ci siamo portali, per Jar conoccere a totto il mondo in qua maniera desideriamo serrire questa 50- retissima Real Repubblica, e che per quell'effetto, non solamente regliamo 3 papadere la visa, ma ance tutta la nostra robba e facoltà. — Boto nel Torrio- ne del Caraine li 4 dicembro 1647.—Henrico di Lorena Ducu di Guisa stc.— Pabrani.

» In Napoli per Secondino Roncagliolo Stampatore di questa Serenissima Repubblica, 1647.

### N. 5.º

Plenipotenza per alter ego conferita al Duca d'Arcos da Filippo IV Re di Spagna. Vedi la nota a pag. 257.

### PHILIPPUS DEI GRATIA REX etc.

D. Rodericus Ponze de Leon Dux Civitatis Arcos etc. Vicerex, Locumtenens, et Capitaneus Generalis in praesenti Regno.

» Havemdo inteno la Massiti del R. Nostro Signore l'alterazioni di questo platinimo populo della civili di Nopoli, e denicrando ia un quiete, e projedizionimo populo della civili di Nopoli, e denicrando ia un quiete, e prejedizionimo care con l'appetire di perdono guerrale, ne proposito della consecuente di dizionimo acere, con l'appetire di perdono guerrale, e altre grazia che di 
prietra fuggli, e treatta servini di concessere nei magnissimo plempionezzia, 
petende di postere aggiuntere, concludere, e concedere lunto il perdono geserale, quanto tale l'altre cone che aramuno necessario per il finale aggiutamento di case, tanto in questa fedizionia città, quanto per tutto il Repocome se la persona della prefisa Massisti fusere qui perente, il lumor della

» quale potestà e plenipotenza tradotta dal latino in volgare è del tenor reguen-» le, vivielicet:

#### PHILIPPUS DEI GRATIA REX

CAPPILLIA, ARAGONCE LEGIORIS, CTRETUÇES SCELLES, HERSCELLES, PORTUGALLIAS, A. HEROGRIES, DALEFILES, CEGNELLES, NAVERRES, GARLETES, DELEVERAS, GARLETES, MORGERES, BERNALD, SARROCKE, CORROLLES, GORDELLES, GARLETES, GARLETES,

» A tutti e qualsivoglia così presenti, come futuri, a' quali spettarà vedere il s tenore della presente. Avendomo inteso per lettere dell'Illustre D. Roderico Ponze de Leon Duca della città d'Arcos nostro Primo, fedelo, amato, Vicere, Luogotenente, e Capitan Generale nel nostro Regno di Napoli, sotto la » data delli quindici, sedici, e ventitre del mese di luglio, e delli doi, e tre del mese di agosto di questo presente e infrascritto anno, che il nostro fidelissio mo popolo della nostra fedelissima città di Napoli si era grandemente lamens tato ad esso Duca, per ritrovarsi aggravato di varie imposizioni e gabelle, o per essere gravemente molestato dagli Affittatori, compratori, consegnatarii » ed altri, ai quali l'amministrazione di dette gabelle spettava; e che però detto s fedelissimo popolo aveva supplicato a detto Duca, che lo sollevasse dal pagamento di dette gabelle e impositioni, presentandoli alconi Capitoli e grazio > spettanti, e pertinenti al comodo, utilità, e sollievo suo, e di tutto il nostro fe-> delissimo regno di Napoli, acciocché in nostro nome li concedesse al predetto > popolo, come già detto Duca ci avvisa averli conceduto. Ed avendoci il detto Duca in nome di detto fedelissimo popolo umilmente supplicato che ci degnas-» simo confermare dette grazie e concessioni, Noi avendo attentamente pensato » e considerato tutte le cose, che per esso circa questo si esponenno, desiderano do grandemente (come è ragione) provvedere al comodo, ntilità, e conservas zione di detto nostro fedelissimo popolo, e di tutto il regno, come merita la » loro singolare sincerità e costantissima fede, con la quale sempre detto fede-» lissimo popolo e Regno predetto s' ave esattamente esibito in grandi ed estraoro dinarii nostri servizi, alla remunerazione de'quali non avendomo Noi ancora > potuto attendere, come abbiamo desiderato, per le gravissime spese che siaa mo costretti a fare per defensione della Cattolica Religione, e nostri vasselli. a e molte altre espedizioni di guerra; che perciò non avendomo ancora possuto 3 mostrare la nostra magnificenza verso detti nostri fedelissimi vassalli in detto > nostro reguo di Napoli per quiete e tranquillità del suo stato, come di questa nostra volontà abbiamo gli anni prossimi passati certificato detta nostra fedes lissima città e regno di Napoli ; ed avendomo adesso attenta, ed accuratamento onsiderato il modo e la forma, con le quali meglio o più facilmente si possa onseguire la quiete, tranquillità, e beneficio di detto nostro fedelissimo po» polo e regno, e placarsi gli animi de'nostri vassalli ; pereiò Noi avendomo piena confidenza della fede, prudenza, ed integrità di detto Illustre Duca no-» stro Vicerè nel detto regno, per maggior soddisfazione di caso fedelissimo po-» polo e regno, ci ha parso commettore questo negozio alla di lui fede, prudenza e destrezza, acció lui possa fare tutto quello li parrà espediente per la tranpuillità predetta, ed a questo effetto darli tutto il nostro pieno potere, ed aus torità. E perciò col tenore della presente, di nostra certa scienza e moto proprio, e con la nostra Regia autorità deliberatamente, e per grazia speciale, e con matura deliherazione del nostro Supremo Consiglio, damo o concedemo al » predetto Illustre Duca d' Arcos, Vicere, Locotenente, e Capitan Generale nel nostro predetto regno di Napoli tutto il nostre pieno potere, e piena e pienis-» sima facoltà ed antorità, e facciamo e costituimo l'istesso Duca nostro Proco-» ratore certo, speciale e specialissimo, Generale e Generalissimo, con libera e » pienissima potestà all'infrascritto cose, di maniera tale che la specialità non deroghi alla generalità, ne per lo contrario, acciocche in nostro nome, o ecme uo altro Noi tratti e disponga con detto nostro fedelissimo popolo, ed al-> tri dell'istesso regno, e concluda e mandi in esecuzione tutte quelle cose, per » le quali si possa restituire e rinnovare l'antica quiete e tranquillità di detto no-» stro fedelissimo popolo e regno; e che per questo fine da Noi desiderato, aceció sentano il comodo e frutto della nostra somma benevolenza verso di loro, » possa concedero qualsivoglia genere di grazie che dimandaraneo, ed a lui pareraono convenienti , di qualsivoglia specie e qualità che siano , tanto delle ontenute nelli predetti Capitoli, quanto altre qualsivoglia, ancorche estraordinarie siano e di maggior considerazione, ed ancora quello le quali spettano, e possono spettaro alla nostra Suproma Regalia e Superiorità, non riservando a aleuna di quelle qualsivoglia modo e maniora , ancorché grandi ed irregolari s fussero. Ed ancora possa detto Duca nostro Vicere levare, motare, moderare, e surrogare le gabelle, e qualsivoglia altra imposizione e tributo, ed ancora concedere indulti generali e particolari di qualsivoglia delitto, o delitti commessi, ancora di quelli che soco riservati a Noi, e di lesa Maestà in primo capite ; cd ancora confermare, approvare ed eseguire tutti quelli indolti che per dotto Duca furono fino adesso conceduti: ed ancora di concedere il nostro Ren gio Demanio, o di conceduto rivocarlo a qualsivoglia città, Terra e Loco di detto nostro regno di Napoli, se li parrà espediente, e necessario per la quiete e tranquillità delli stessi nostri fedelissimi vassalli, o possa, o voglia ridurre a migliore stato tutto quello che parra contrario alla quiete e tranquillità dels l'istessi del nostro fedelissimo popolo e regno. Inoltre possa detto Duca nostro Vicerè concedergli qualsivoglia prerogativa, esenzione, immunità, e pri-» vilegio, ancorché esorbitanto sia, ed a noi riservato, e conformare quei privi-» legii che sino adesso si ritroveranno conceduti nella più ampla e maggior forma che si potrà; di maniera tale che abbiano il suo dovuto effotto, non ostante che detti privilegii non siano in mo, ne al presente si ritrovino nella loro possessione, esprimendo ed aggiungendo tutte e qualsivoglia clausole che saranno necessarie per più ferma validità. Ed al detto Duca nostro Vicere damo e oncedemo speciale e specialissima facoltà, acció possa (se sarà espediente e necessario) in nostro Real nome solennemente giurare l'inviolabile osservan-

s za di tutte le cose per lui concesse, confermate, ceneluse, e promesse a dette nostro fedelissimo popolo e regno, ed altre qualsivoglia persone a chi teccarà » o petra teccare, perelie Nei dename e cencedemo al predetto Duca l'istesso po-» tere, che Nei abbiame come Re e Sigeere Supremo, con tutta l'amministrazione » lihera e generale, come meglie e più piesamente pessiamo , ed è permesso alla nostra Regia Suprema auterità, e dell'istesso mode elle eoi potrebbeme fare, se > fessime presenti, non riservande cosa alcuna di quelle che spettano al nostro su-» preme deminie, regalia, ed auterità, come a queste effette solamente nen vo-» leme si riservi per trattaro, eseguire e concludere con detto nostre fedelissime pepolo e regne tutte le cese predette, ed ognuna e qualsivoglia di lero, » ed ancera altre, ancerché nen siano nella presente espresse, e richiedane spes ciale ed individua menzione, meetre che tutte quelle vogliame e comandiame, che s'ahhia per espresso, ceme se specialmente espresse fussero, pro-» mettendo, come cel tenere della presente premettiame in nostra buona fede s e parela regia, ed in neme de'nostri eredi e successori, che Noi avremo per > rato, grato, e fermo tutto quello e qualsiveglia che per detto Duca nestro Vip cerè in virtù di questa nostra Regia potesta sarà, o sia state coecluse, ceecer-> dato e procurato, ed ogni eosa s' intenda fatta, trattata e conclusa dell'istesso > modo e forma, e con la stessa efficacia, forza e vigore, come se fusse trattato e > eencluso per Nei stessi, di manicra tale che le predette cencessieni e grazie; > ed egni cosa predetta, da farsi, e concedersi per dette Duca, in virtù di questa nestra facoltà e petere abbiano maggier forza e valere. Ed ancera promettiame > sette l'istessa nostra buena fede e parela Regia, che giammai fermettereme che > si penga inganno alcune, dubbie, impedimento, e contradizione in dette concessieni e grazie, che si averanne a fare e cencedere per dette Duca, come di sopra, ne tampeco in altre cose che s'avranne a ceneludere e trattare (come s'ospone) perche vogliame, che tutte e ciascuna delle predette siene ferme, valido s ed esservande dell'istesse mode e ferma, come se fussero fatte, cencesse e cens cluse da Nei con certa scienza e mote proprie. E perciò impeneme e comanall' illustre Duca d' Areos nostre Vicere, Legotenente e Capitan Genenale, che liberamente si serva di questa nostra facoltà e potere, e vogliame s che debbia adoperarle, nen ostantine qualsivogliane leggi, constituzioni, prammatiche, capitoli, riti, usi, costumanze ed altri qualsivogliano erdini cesi nostri, come delli Serenissimi Re nestri predecessori, che farance in centras rie, alli quali a questo effette solamente derogame cen certa nostra scienza, ne per pienezza della nostra potesta, e vogliamo e comandiame, che si tengane » per derogate ed invalide, e di nissuna ferza e censiderazione, le testimeniaeza > della qual cosa abbiamo comandate, che si facesse la presente munita cel sia gille pendeete del predette Regne di Napeli,

» Date nella nestra villa di Madrid nel giorne 5 del mese di Ottobre dell'anno della nascita del Signore 1647, e dei nestri Regni 27.

## TO EL REY

> Vidit Com. Thes. Gen. — Vidit Salamanca R. — Vidit Agraz, R. — Vidit Merlinus R.

3 Deminus Rex mandavit mihi D, Inico Lopez de Carate,

» Potestà particolare, che dà Vostra Maestà al Duca de Arcos Vicerè di Na-» poli per aggiustate con il fedelissimo popolo di quella Città quello si proponerà toccante at suo solliero e del Regno, o per fare concedere le grazie, » che qui si riferiscono, concedendoli piena od ampia facoltà per questo.

2 Ed accià sia notoria a tatti la detta Real Clemenza, e non vetti nisumo pretetto dila recliativa; che con la loro malità asteriarua portun gran parte 1 di questo fredelitarino popolo all'ultima ruina, aveno comandato, che la detta Plenipotenza di Sua Maesta secuentrata nel Repipo Collaterule Configlio, si pubblichi e si stampi. — Datum Neopoli, die 29 mensis Novembris 1617.
E. Degre na Asco
E. Degre na Asco

» Fidit Zufia R. — Fidit Casanate R. — Fidit Caracciolus R. — Fidit Capicius Latro R. — Fidit Garzia R. — Donatus Coppola Secretarius, » In Napoli per Giuseppa Benedetto Orlandi 1647.

## N. 6.°

Grazia generale per tutt' i prigionieri, condannati, inquisiti
e contumaci.
Vedi la nota a pag. 260.

## HENRICO DI LORENA DUCA DI GUISA

Conte d'Éu, pari di Francia etc. difensoro della libertà, Duce della Seronissima Real Repubblica di Napoli e Generalissimo delle sue armi,
 In riguardo di questi santi giorni del Natale di N. S., e per nu picciol se-

9 goo di quel danidorio che dovreme avere in ogni tempo di horeflexer indificente protectione, and allo montanto di arco coline, che issono accurerati gratis sen- sa pagamento di veruna sorte tulti il prigioni che di presente si trovaso in qual- sireglia carcere di questo città di Napoli relegno, per qualivroglia sorte di cana che sieno ritenuti, ciam capitale, capitalissima. E perché questo giori. Do della sorte senelectra sia sessopro più memorando, facciamo grazia generale della sorte di rivinda di protecti della sono per con consumento, del imposti di qualivroglia. Per rivinda di sono di la correspondi di protecti della sono per qui estanza lagritima anni protectrale, quali dele non la reverso gli rirechiamo il trattato di bassa per controlo della sorte di colinario di controlo di protectrale, quali del sono il aversoro gli rischiamo il trattato di bassa di segui pubblichiamo, confessando di svere sentimento di non poler fare di che con più giornata, na quello che manca coggi, devrani fermamento e per più in questa giornata, na quello che manca coggi, devrani fermamento e percentica.

» rare dalla nostra buona volontà in avvenire, e per tutte le occorrenze, In fe-

de etc. — Dato in Napoli li 24 dicembre 1647 — L. Duca m Guisa — Fabrani.
 In Napoli, per Lorenzo Gaffaro stampatore di S. A. Screnissima. 1647.

## N. 7.°

Lettera del Nunsio Apostolico Emilio Altieri vescoro di Camerino, mediante la quale fu data comunicazione al popolo della città di Napoli del Breve del Sommo Pontefice, con cui era egli autorizzato ad intervenire nelle trattative di accordo trai regi ed i popolani. Vei li sota a pez. 261.

### AL FEDELISSIMO POPOLO DELLA FEDELISSIMA CITTA' DI NAPOLI.

» Signori miei - La Santità di Nostro Signore per l'affetto particolarissimo > che ha sempre portato a questa fedelissima Città di Napoli senti nel più vivo dell'animo fin dal principio lo dissensioni e tumulti insorti in essa, ed a misura dei successi seguiti dopo, si è anco andato aumentando il dispiacere in 3 Sua Beatitudine; la qualo per porgoro a tanti mali con la sua paterna pietà 3 il dovuto rimedio si mosse benignamento a comandarmi con lettere dei 10 del » passato, portatami da corrioro espresso, di dovore rendero a cotesto fedelissino popolo nn Breve della Santità Sua espressivo do' suoi cordiali sentimenti rivolti alla quiete e tranquillità di questa fedelissima città medesima; onde s io feci intendere per mezzo di un Ministro di questa Nuaziatura ai Capi di csso il desiderio che avevo di cseguire quest' ordine della Santità Sua ; ma non essendomi giunta la risposta molti giorni aspettata, ed avendo veduto ancora quanto sia disposta la Maestà Cattolica a far godere ai suoi fedelissimi sudditi gli effetti della sua real clemenza nella carta in pergamena espressi, munita col suo sigillo reale, veduta e collazionata da me, con ampia plenipotenza al Signor Vicerè ( costituito alter ego ) di concedero l' indulto a generale, niuno eccettuandono, ed insieme tutte quollo grazie ebe verranno stabilite; ho preso da ció motivo di rinnovare con questo mio biglietto al feo delissimo popolo l'instanza fatta di renderli il proaccennato Breve , e sogs giungerli a voce quel che da Sua Beatitudine ho avuto in commissione di e-> sporgli, con speranza che stante l'ottima ed afficace volontà della Maestà > Sua verso questa fedelissima Città, sia per rimanero essa nella primiera quies te, la quale mi persuado cho tanto più sia per essere abbracciata dal fedelissimo popolo, quanto potrà esser certo dell'osservanza di ciò che verrà sta-» bilito a suo benefizio medianto la benigna interposizione che v'impiegherà la > Santità Sua : od allo Signoric vostro bacio affettuosamenta le mani. > Dalla Nunziatura li 6 dicembre 1647.

» Delle SS. VV. affezionatissimo serv. Emilio Vescovo di Camerino Nunzio » Apostolico.

# LIBRO QUINTO

### ARGOMENTO

Destrivei il sito della città di Capaa (1), l'assello di Teano, il soccorro portatoli da Principo di Rocca Romana, e suoi progressi-Parto il Duca d'Aroca per Spagna, e succede D. Giovanni in suo losgo—Scopresi l'animo del Chira gonfie del pendici ritopo al ti ci dimotra gli delli della sua farmaia, o cade in sono del regno. Il Principe di Monterarcito, unito con D. popilito di Costanno, fa progressi nella Puglia — Cade Ariano nello mani della Regula ma si sulcrano con la calata del Comercano — Il Poderico rompo Monisori di Molecho, vi muore il Duca di Stata. Declianno di moro lo coso del Re nella Puglia — na si sulcrano con la calata del Comercano — Il Poderico rompo Monisori di Molecho, stringendo Sperlonge si no fanno padroni — Vincenzo d' Andrea con l'Annesco congiurano contro i Duca di Gista, ma suscedono pere ficici i loro trattati—Il Conte d'Ognato pestica la sorprena di Nagoli col popolo civile, e gli riesce con Irraresto del Chira, e con la Peca micresale del regno.

Ginnto D. Luise Poderico nella città di Capna con la carica di nuovo Generia della erani del baronaggio è fame che D. Viacenzo Tattavilla, che per affatto stimara disperate le cose del Re, gli dicosse in deporce il bastone del comando, che egli non ad altro veniva, che a risuscitare un cadavere, e che gli rispondesse il Poderico, che sebben egli sommamente affliggevasi delle perdite del Re, gloriavasi almeno che la fortuna del vinciore non potca problirgi il morire con Farmi nelle mani. Soliccitato poi dalle iterate istanze del Principe di Rocca Romana mandargli qualche corpo di faneira, per opporsi a Papone che era di nuovo calato all'assedio di Teano, egli che conosceva e molto ben ponderava quanto importasse all'interesse della Corona la conserva-

(1) Erroncamento l'Autore à mentovato nell'Argomento di questo Quinto Libro la descriziono del sito della città di Capua, meatre di ciò diffusamento à trattato nel Libro precedente, come si legge-a pag. 276.

zione di questa piazza, non fu pigro ad inviargli D. Matteo Capece, e D. Ettore Venato, ambidue capitani di fanteria con settanta pedoni. la magglor parte spagnuoli. Arrivato dentro Calvi questo picciolo soccorso di fanti, e sollecitato il Principe dalle continue dimande che gli faceva Ottavlo del Pezzo, Governatore della piazza, marciò con mirabil prestezza alla volta di Teano. Siede questa elttà sopra la falda di un monte che non è molto discosto dal piano, però la sito tanto eminente, che non è luogo intorno alle mura, che non signoreggi. Fuor della porta, che piegando alquanto a tramontana risguarda verso levante, si stende un borghetto verso la strada di Capua, che quantunque non sia di grandezza considerabile, può nondimeno stimarsi in tempo di guerra di tanto pregiudizio alla piazza, che se l'occupava il Colessa non era in arbitrio del Principe il potere senza pericolo Introduryl 11 soccorso. Dalla parte della montagna verso occidente giace fuor della porta un' osteria non più che un breve tratto di mano dalle mura distante, da deutro la quale non solo si possono comodamente infestare i difensori della città, ma volendo il nemico avanzarsi poteva facilmente, difeso dalle siepi di alcuni giardini che stanno intorno al recinto, avvleinarsi insino alla porta. Il restante della plazza è così bendifeso dal sito e dalle mura che la eircondano, che si rende con poco contrasto sleuro da qualunque assalto degli avversarii. Considerando dunque Papone, che la caduta di questa città stabiliva ed assicurava gli aequisti di tante altre che in quel contorno a sua devozione si mantenevano, calò con un esercito di quattromila uomini ad attaccarla. E perchè temeva egli con molta ragione, che solamente dalla parte di Capua potevano i regli venire a soccorrerla, per non lasciarsi coglicre in mezzo non volle impegnarsi all' acquisto del borgo, ma solamente a quello dell'osteria, della quale essendosi con poca fatica impadronito, per non avere il del Pezzo presidio sufficiente ad impedirlo ( non essendovi altra gente del Re nella piazza che una picciola compagnia d' Alemanni ) Incomineiò colla zappa e col moschetto a travagliare gli abitanti, i quali erano così ben guardati dal parapetto della muraglia e dal vantaggio dei ripari, che quantunque l'osteria dal nemieo occupata fosse molto vicina, nulla o poco temevano le offese degli avversarii; anzi divenuti per tal sicurezza maggiormente fastosi, ed insuperbiti di vedere il nemico inutilmente affaticarsi all' impresa, l' incitavano con diverse sorti d'ingiurie, e con mille improperli all' assalto. Commossi dunque gl' invasori dal disprezzo e dalla niuna stima che facevano dell'armi loro i difensori della plazza, precipitarono in tanto furore, che non trovando altro modo di vendicarsi incominciarono a devastare i seminati delle campagne, taglian-

do ed abbattendo a terra gli oliveti e le vigne degli abitanti, i quali, alla vista di tanta barbarie che con gli occhi stessi da sopra le mura osservavano, si vedevano piuttosto gioir d'allegrezza che compiangere le proprie ruine, dicendo, che si pregiavano di vivere piuttosto fedeli che facoltosi. In tale stato di cose sopravvenne in soccorso degli assediati il Priucipe di Roccaromana, il quale avendo riconosciuto il posto degli avversarii, che era facile ad acquistarsi, e trovata ottima disposizione nei cittadini a favore del partito reale, deliberò di assaltarlo nella mattina seguente con sicura speranza, conforme gli effetti mostrarouo, di felice successo. Posti dunque in ordine trenta fanti spagnuoli, ed altrettanti giovani del paese, che gareggiando con gli altri si procurarono di proprio volere l'impiego, ed investito con l'usato ardimento il nemico, avanzossi con la perdita di cinque soldati, che ivi morirono, insino alla porta dell'osteria. Gli assaliti, che si vedevano calorati dalla vicinanza d.1 Colessa, il quale si era fortificato nel monastero dei Riformati, non più che un tiro di moschetto lontano dall'osteria, si difesero nel principio con molto valore , ma avvisati dopo che Papone, per tema della cavalleria del Principe, si era fuggendo ritirato su l'erta della montagna, s'arresero, non anco chiamati, a discrezione del vincitore; che furono non meno di settanta soldati , oltre l'acquisto di venticinque cavalli lasciati dal Colessa nel medesimo mouastero.

Liberata la città di Teano dall'assedio di Papone, che si ritirò molto confuso nella piazza di Sessa, marciò il Capna (1) con la sua gente alla volta di Mondragone, sollecitato dalle istanze di Monsignor Cavaselice che n' era Vescovo, avendogli a tale effetto il Poderico mandata di rinforzo la compagnia di cavalli di D. Antonio Guindazzo, col quale s'incontrò nel villaggio di Sparanisi. Giunto presso le due ore di notte sotto il recinto della piazza, il Cavaselice, che deluso dalle promesse dei cittadini non ebbe fortuna di farla rendere per via di negozio, conforme ad istanza di alcuni di dentro ne aveva fatto le pratiche, si risolse di non volere con la vita e con gli averi esporsi allo sdegno ed all' ira degl' invasori, ma, sortito con tutto il clero fucr delle mura, venne a porsi di proprio volcre nelle mani del Capua; il quale essendo rimasto ingannato dalle speranze fondate su le offerte del Vescovo, fece più volte pensiero di ritirarsi, stimando per migliore espediente Il differire ad altro tempo l'impresa, che tentarla con non poca perdita di gente : ma persuaso di non potere quindi partirsi senza discapito dell' onore, tentò di tirare per via di nuove pratiche i difensori della

<sup>(1)</sup> In quel tempo il feudo di Roccaromana apparteneva alla famiglia de Capua.

piazza all' ubbidienza della Corona ; ne in ciò rimasero defraudati i suoi pensieri, perchè contentatisi i cittadini d'ammettere un capo dentro la piazza mandato da lui a trattare il negozio, egli, favorito dalle tenebre della notte che furono densissime, ed allettando i difensori con l'artificio delle parole, ve ne introdusse molti altri, e vogliono alcuni che fosscro del medesimo Clero, indotti ad andarvi a persuasione dello stesso Principe, i quali, spalleggiati da una squadra di fanti che si era tacitamente sotto il recinto avanzata, occuparono la porta senza che un solo di quei di dentro si muovesse a difenderla. Entrato per via di un tale stratagemma il vineitore nella città, fu, con permissione del Principe, saccheggiata dagl'occupanti, eccettuandone le case dei preti, che ad intercessione del Cavaselice restarono intatte. Di questa guisa raecontasi la sorpresa di Mondragone ; ma perché non molto m'appago, parendomi che avendo il presidio della piazza rotto le pratiehe della resa tenute col Veseovo, non era ragionevole di rinovarle eol Principe in pregiudizio della riputazione del Cavaselice : io mi rimetto a relazione più veritiera, quantunque mi sia regolato da quella che me ne ha dato Scipione Strambone, che fuvvi presente, e sotto l' istesso Principe militava.

Caduta la rocca di Mondragone in tal maniera nelle mani dei regii, premeva al Principe grandemente la ricuperazione di Sessa, con la quale non solo venivano a cadere una quantità di terre e villaggi che le fanno intorno corona, ma ancora s'apriva la clausura dei passi che impedivano, per cagione del Garigliano occupato dai nemici, il darsi mano col presidio di Gaeta; ma perehé correvano gli avvisi che Papone accresciuto di forze si preparava ad useire di puovo con l'esercito in campagna, egli, per non impegnarsi con poca gente a combatterlo, ritirossi sul villaggio di Pignataro, luogo quattro miglia lontano da Capua e situato dalla parte occidentale del Volturno, affinche calando Papone non mendicasse dalla lontananza il soccorso, per poterlo investire. Ma la fortuna del Principe, che s'affaticava frattanto a fabbricare il mausoleo delle sue glorie per rendere eternamente Immortale il suo nome nella memoria dei posteri, volle facilitargli il desiderato acquisto della piazza di Sessa senza contesa. Era governatore delle armi in quella città un tal Capitan Claudio, postovi da Papone per uno dei più confidenti che avesse, il quale, oltre le solite contribuzioni e le tasse che riscuoteva dagli abitanti, aveva il dominio e l'autorità dei nobili talmente abbassato, che concitatosi l'odio di tutti era generalmente abborrito. Per iscuotersi dal collo la durezza di questo giogo, che era già fatto insopportabile, la nobiltà, che difficilmente s' induce a soggiacere all' imperio della plebe, fece pel principio più volte prova di risentirsi, ma considerando che dopo il risentimento non si vedevano armi regie vicine, dalle quali potesse per soccorso ricorrere, sospese più di una fiata l'esecuzione del fatto. Avvisata finalmente del soccorso da Teano, della presa di Mondragone, e dell' arme del Capua, che campeggiava con aura di qualche vittoria, si risolse divenuta impaziente di non più ritardare l'esecuzione dei suoi disegni. Unitisi dunque a tal fine otto dei più spiritosi giovani che fossero trai nobili, si conglurarono di uccidere costui dentro l'istesso castello dov' egli abitava, ma comecchè il Claudio soleva continuamente accompagnarsi con alcuni bravi di provato valore, pareva loro che senza evidente pericolo non potevano cimentarsi all' impresa. Risoluti nulladimeno di sottrarsi dali' odioso dominio di costui, e di ridurre la città alla dovuta ubbidienza del Re, deliberarono di ricorrere, supposta la giustizia della causa che avevano, agli aiuti del cielo, senza la cui disposizione non possono ben regolarsi le operazioni dei mortali. Ritrovandosi dunque, nel giorno destinato all'effetto, esposto per li correnti bisogni di guerra il SS. Sacramento dell'Altare nella Chiesa dei Padri Cappuccini, i congiurati prima di venire all'esecuzione del fatto vi entrarono concordemente, non meno a riveririo che a raccomandargli la protezione di quella impresa. Ma non così tosto furono terminate le preghiere di costoro, che Claudio, all'orecchio del quale era di già qualche indizio della tramata conginra penetrato, era per ritrovarli con altri sette compagni nella medesima Chiesa yenuto. Alla cui vista o dubitando i congiurati d'essere prevenuti, o che fossero da qualche interna ispirazione commossi, disserrarono così d'improviso otto archibugiate contro i nemici, che non riuscendone pur una vnota d' effetto, restarono prima ammazzati che pensassero alla difesa, invigoriti gli uccisori dalla felicità del successo e dal terrore dei popolari, che non ebbero ardimento di risentirsi, incominciarono da dentro la medesima Chiesa ad acclamare il pome di Spagna, la di cui voce essendosi in un momento diffusa per tutte le contrade della città, fu con giubilo universale di tutti dall' istessa plebe imitata : tanto è bastevole ad irritare lo sdegno degl' istessi amici il pessimo governo del tiranno, Indi temendo ell autori del fatto che Papone, che era cou l' esercito poco lontano , nou venisse a vendicar la morte dei suoi, parteciparono per le poste il successo al Principe di Rocca Romana, pregandolo a trasferirsi cola prima che, avvisato del fatto, vi giungesse il nemico. L' allegrezza che sentì il Capua di un accidente così favorevoie, e le speranze di nuove vittorie che fondava nell'acquisto di una piazza di tal conseguenza, lo resero tanto sollecito al partire, che l'arrivo precorse la risposta che n' attendevano i congiurati.

Insparvationi il Capaa in si fatto modo per opera dei nobili delli piazza di Sessa, e sollecti di non farsi fuggire dalle mani l'occasio ne cdi l'heneficio della vittoria, applicò immediatamente il pensiero divenuto affatto nemico dell'orio, a nuore coequiste. Avvalandosi dun que delle militizi di quella città, che non erano di poco momento « formato un corpo di escercito , assieme con li altri soldati che avveri di trecento fanti e duteento casalli, si gipine così d'improviso sott Roccamonfina, terra non più discosta che quatto miglia da Sessa dalla parte di tranonatna, -che dopo una piccola resistenza che fecero i citadini nel rendersi, se ne fece a forza d'arme nel medesimo giorno pardone, permettendo che fosse in pena della sua costumacia saccheggiata dalle sue genti, ma dichiaratasi poi a derozione della Co-rona fu a vilissimo prezzo honoa parte dei sacco restituita.

Udita Papone l'infelice novella della perdita di Sessa, e l'arrivo in quella piazza delle armi reali, raccolse immediatamente le sue soldatesche, che oltre la riva occidentale del Garigliano stavano in diverse terre alloggiate, e passato con tutto l'escreito dalla parte orientale del fiume con disegno forse di venire a battaglia col Cappa, fece sperimentare con irreparabile ruina i primi effetti del suo furore agli abitanti del Lauro, villaggio non più che due piccole leghe lontano da Sessa, attaccandovi il fuoco, dopo averlo con inaudita barbarie saccheggiato. Ma presentita poco dopo la mossa del Principe, che uscito da Sessa veniva per attaccarlo, egli ritrattando la prima risoluzione già fatta , e diffidandosi di venire al cimento , ritirossi dall'altra soonda del fiume prima che comparisse, tagliando tutte le scafe per impedirli il passaggio. Il Principe arrivato colà, e conosciuta dalla partenza che fece la viltà del pemico, per non rendere affatto infruttuosa la mossa. e per insinuarsi maggiormente nella benevolenza delle sue soldatesche. diede a sacco e brucio due piccioli villaggi soggetti all'accennata Roccamonfina, che tuttavia persistendo nella devozione della Repubblica ricusavano di venire all' ubbidienza del Re-

Spacentato dall' aura favorevole di tanti progressi del Principe l'esecricio del Colesa, incomicatrono nos solo i solo più confidenti a lasciarlo ritirandosi nelle proprie case a godere le ricchezze acquistate, ma alcuni Maestri di Campo e capi di poco momento che militavano seco, e tra questi il Duca di Vairano Mormile, e di li Rarone di Prozano della casa del Balzo, passarono cor un grosso numero di genti, che furono cortesemente ricevuti dal Copusa al servizio del Re.

Essendo fra questo mezzo arrivato, per opera e destrezza del Conte Giovanni Maria Piccolomini, l'ordine della Consulta spagnuola, che risiede nella Corte di Roma, al Collaterale di Napoli, che deponesso il Duca d' Arcos dal governo del regno, D. Giovanni che prevedeva quanto ciò ridondava a beneficio della Corona, per essere il nome di lui divenuto troppo odioso all'orecchio del popolo, non fu meno sollecito ad inventarne il modo, che a procurarne l'effetto. Notificata dunque al regio Collaterale la risolnzione della Consulta, fu il Duca con l'intervento del Consiglio di Stato, dopo alcune difficoltà che non prima si videro insorte che superate, non solo deposto dalla sua carica, ma necessitato nel medesimo tempo a partirsi per soddisfare al popolo, alcuni capi del quale si erano più volte lasciati segretamente intendere che non erano per dare orecchio a trattati d'agglustamento, s'egli prima non partiva dal regno. Questo fu il fine che chbe il governo del Duca d'Arcos, Ministro in vero quanto zeloso del Re altrettanto mal fortunato Principe, al quale presagirono le sue sciagure le istesse tempeste del mare, poichè partendo da Genova per Civitavecchia, e da Terracina per Napoli, gli fu più volte dall'avversità dei venti impedito il viaggio; quasi volesse la fortuna con tali avvertimenti additargli l'infelicità che gli preparnya nel regno. Ottenuto appena il governo gli convenne con tanto dispendio soccorrer la piazza d'Orbitello, assediata dalle armi francesi, che non meno perdette l'affetto del popolo, che impoveri tutte le provincie del regno. Rese non molto di poi più di ogni altro infortunio (quasi augurio infelice) calamitose le sue disavventure la perdita di un vascello, che carico di munizioni da guerra, fu da repentino incendio divorato, e finalmente dalla rivoluzione dei popolo di Napoli restò l' ottima opinione del suo nome in tal maniera abbattuta. che precipitatosi affatto cadendo, non ebbe più forza di risorgere (1).

(1) Il Vicerè Don Rodrigo Ponze de Leon nelle oro vespertine del 26 gennaio 1648 parti da Napoli per Gacta , ove erasi recata por aspettarlo la Duchessa sua consorte fin dal giorno 20 di quel mese. Fu accompagnato alla Darsena, luogo dell'imbarco, da pochi nobili , e nell'accomiatarsi da loro e dal Consiglio Collaterale disse, ch'egli partiva pel miglior pro del servigio del Ro e per la soddisfaziono di totti : ed infatti nei quartieri sollevati furon suonate le campane a festa quando videsi prendere il largo alla galera reale su cui erasi imbarcato. Non prima poi del mattino del 2 febbraio feco vela da Gaeta per la Spagna, e vuolsi ch'egli lasciasse molti debiti in Napoli, essendo d'altronde creditore dello Stato in ducati circa sessantamila per soldi non ricevuti. Scrissero di lui variamente ali storici , taluni condannando altri scosando il suo governare , ma sceverandosi ciò che su detto, per sole passioni politiche, dagli scrittori o realisti o tiberali, non può per ferme rovocarsi in dubbio il giudizio fattone da Carlo Botta e da Cesaro Balbo, cioè di uomo inesorabilmente rigoroso e poco curante delle strettezzo e delle oalamità del popolo, ai cui moti rivolture ed eccessi per opera del suo mal governo incitamento fu dato,

Assunto D. Giovanni dal medesimo Collaterale, invece del Duca, al governo del regno, il primo effetto di benevolenza che mostrasse verso i ribelli fu il dar ordine alle soldatesche del posti ed al presidio delle fortezze di non offendere i popolari, e di mantenersi solamente su le difese, affinche allettati da termini così piacevoli, o si disponessero a dare orecchio a qualche pratica d'accordo, o mostrassero meno avversione alle cosc di Spagna. Fece nel medesimo tempo uscir fuori un manifesto, in virtù del quale non solo prometteva l'indulto generale di qualsivoglia delitto commesso dal popolo, ma si offeriva di ricevere cortesemente qualunque capo, o altra persona si fosse, che desiderasse di muovere qualche nuovo trattato d'aggiustamento, instigato a ciò fare dagli avvisi che gli venivano dalla parte del popolo, in cui avea presentito che si nudrivano alcune dissensioni di qualche momento (1). E già incominciava a partorire la forza di questo bando qualche valida impressione nell'animo dei sollevati, nel petto dei quali, conservandosì tuttavia semiviva qualche scintilla della fede dovuta al Principe naturale, non si era affatto intiepidito l'affetto che gli portavano; ma pervenutane la notizia all'orecchio d'Errico per mezzo di alcuni che non meno di lui bramavano, per ingrandire le proprie fortuge, l'esterminio della Corona , fece ordine sotto pena della vita, che nessuna persona presumesse di leggerlo, tenerlo, o pubblicarlo; benchè vi fosscro alcuni tanto devoti del Re, che ad onta ed in dispregio del medesimo Errico, l'affissero più volte per le cantonate della città. Ad ogni modo però il rigor della pena che egli v'impose, non fu bastevole a non mettere in speranza di sar qualche pratica con gli spagnuoli, non solo gli emu-

(1) Appena partito il Duca d'Arcos si raduno il Consiglio Collaterale e, tolto il possesso del governo come era di uso, si recò nello stesso giorno alla reggia a trasmetterne la investitura al Principe D. Giovanni d'Austria, essendo anclie intervenuto pel Municipio di Napoli l'Eletto del Sodile di Porto Marco Antonio de Gennaro Maestro di campo. Il Principe , prestato il giuramento di osservare le capitolazioni ed i privilegi, ricevette, secondo il cerimoniale di Corte, gli omaggi e le gratulazioni dalle Magistrature, dai Maestri di campo, e dai Cavalieri napolitani : e perché a' inducessero i sollerati del regno a deporre le armi ed a tornare alla obbedienza dei Reali di Spagna, non solo emano nel seguente giorno 27 gennaio il Manifesto mentorato dal Piacente, ma pubblicò ancora un Memoriale, a lui presentato nel 31 dello stesso mese, con cui dai nobili e dai baroni si chiedeva di rendersi a cognizione di tutti ch'essi erano pronti ad obbliare i danni e le offese, niun odio o rendetta serbando contro del popolo pei fatti avvenuti, purché si desistesse dalle ostilità, e si rientrasse nell'ordine e nella osservanza delle loggi. Il tenore, tanto del Manifesto che del Memorialo, si legge tra i documenti in fine di questo Quinto Libro, ove noi li abbiamo entrambi riportati sotto i numeri 1.º e 2.º

latori della sna grandezza, ma anco la fazione dei mal soddisfatti, trai quali il primo luogo teneva il medesimo Vincenzo d'Andrea, che per cagione di nuovi accidenti che occorsero, gli era, cangiando pensiero, divenuto poco amorevole.

Aveva il Duca di Ghisa, con l'opinione delle vittorie ottenute e con la fama della splendidezza, tirati molti cavalieri, non meno francesi che italiani, al suo servizio, oltre coloro che chiamati da lui faceva giornalmente venire da varie parti d'Italia, dei quali parte per decoro della sua grandezza ritenne alla guardia della sua persona, e parte onorando con diverse cariche spedi al governo delle provincie del regno : dentro le viscere del quale non era terra o città vessata dall'armi del popolo, in cui con supremo comando non assistessero capi inviati da lui; benchè costoro non fossero in altro ubbiditi, che nelle occorrenze che secondavano il genio ed il capriccio dei sollevati, i quali più per opestare il titolo di militare in servizio della Repubblica, che per altro rispetto, li professavano qualche picciolo segno di ubbidienza. Quantinque Errico di ciò fosse dai suoi Ministri continuamente avvisato, e conoscesse il pregludizio che riceveva dalla contumacia di costoro la crescente fortuna del popolo, perchè nel principio non ebbe forze bastevoli a castigarla, stimo miglior consiglio di soffrirla con gli atti della dissimulazione, della quale fece in quel governo professione particolare, che riprenderla con quelli dei castighi, in quel tempo molto poco opportuni, affine di non darli occasione di appigliarsi al nartito reale, e di far credere al popolo che egli assolutamente dipendeva dall' arbitrio della Repubblica. Essendosi poi per la dissoluzione dell'esercito del baronaggio, e per l'acquisto di tante piazze abbandonate dal regii , impadronito affatto della campagna, incominciò con la forza degli ordini a limitare la perniciosa licenza di simili ribaldi obbligandoli con il rigore delle penc a non partirsi dall' ubbidienza dei capi. E perchè anco nelle provincie lontane con l'esempio delle vicine s'andavano molte persone sollevando, e sotto pretesto d'armarsi in difesa del popolo commettevano con irreparabili ruine del nobili Infinite sceleraggini , con le quali veniva grandemente a discreditarsi l'opinione di coloro che sostenevano l'erezione e l'ingrandimento della supposta Repubblica. Il Duca per guadagnarsi l'affetto dei malsoddisfatti, che offesi negli averl e negli onori non potevano più soffrire le insolenze dei popolari, mandò un ordine in stampa per tutte le provincie del regno, in virtù del quale si commetteva alle città, terre, e villaggi che non dovessero ad altri capi ubbidire, che a coloro che militavano con patente firmata di sua mano, ordinando che dove non fossero Governatori man-

The same of Company

dati da lni, dovesse in suo nome ubbedirsi al Magistrato (1). Ma comecchè il fine dei sollevati era molto diverso da quello del Ghisa, aspirando egli al dominio del regno, e quelli ad arricchirsi con le sostanze dei facaltosi, gli effetti che cagionarono questi ordini suoi non la tutte le parti furono di profitta : feccro però qualche valida impressione negli animi di alcuni, che avevano, o per necessità, o per altro rispetto che io non oso d'interpretarlo, qualche privato interesse in quella tirannide, i quali, togliendosi affatto la maschera della vergogna dal volto, incominciarono a guerreggiare con le patenti del Ghisa, nella cui scelleraggine si videro anco cadere alcuni nubili di condizione non mediocre , I quali allettati dall' artificinsa piacevolezza del Duca, e dalla speranza d' ingrandire con la caduta dei regii le proprie fortune, sacrificarono talmente l'arbitrin alle voglie di Errico, che, dimenticatisi affatto dell'osservanza e della fede al Principe naturale dovuta, non d'altro pareva che si pregiassero, che d'ubbidirlo, dissimulando n non sentendo gli stimoli dell'onore nel lazzarizzarsi con la più infima plebe del regno.

Nacquero, con l'aderenza e col seguita di costoro, pensieri tanta elevati nell' animo del Ghisa, che divenuto assai maggine di sc stesso, e forse superiore alla pretendenza dei suoi meriti, incuminciò a coltivare nel seno pensieri e speranze assai più vaste delle prime, precipitato dalla dolcezza del dominio; non meno nella intenzione di romper c la fede dovuta al Re di Francia in nome del quale era venuto nel regno, che ad essere ingrato al popolo di Napoli, che ad onta dell'Annese l'aveva creato Duce della Repubblica. Risoluto dunque d' incoronarsi del regno, e di non parteciparne il dominio con altri, si studiò di guadagnarsi per mezzo di mercedi e di cariche l'affetto delle soldatesche e l'amicizia dei nobili, che era il maggior ostacolo che le sue pretensioni putessero incontrare, onde non era occasione che per servizio di costoro non promovesse, facilitando talvolta le difficoltà che insurgevano ad impedire la consecuzione di quel fine che forse da loro era ingiustamente preteso. E quantingue conosceva la repugnanza di alcuni ottimati del popolo civile, ed in particolare di Vincenzo d'Andrea, di Salvatore di Gennaro che aveva scritto di Repubblica, di Antunio Basso, e di altri che lo avevano a quel supremo grado innalzato non per altro fine, che per esser seco partecipi al governo del regno, applicò molto poco il pensiero a conciliarsi gli animi di costoro, perchè oltrecchè erano di fazione disarmata e non molto numerosa, stavano in tanta mala opinione appresso dei regii, per cagione delle infinite fellonic commesse da loro, che supponeva

<sup>(1)</sup> Questo Bando fa pubblicato ai 12 gennaio 1648, ed il tenore di esso si legge tra i documenti da noi posti in fino di questo Quinto Libro, sotto il n. 3.".

che ad ogni altro partito si sarchbero appigilati che a quello della Corona. Fomentana con segrete consulte questi pensieri del Chial artificii di Aniello Porzio, e di Agostino Mollo, cletti per intimi suol Consiglieri a lattere coll' intendimento ell' itstessa Altezza di Spana, i quali arcedo, con l'arte d' un similato zelo che usavano, occupato gran parte della sua grazia, gil feccor cerdere, con disegno di nudrire l' essa del sospetto e le dissensioni che potevano per tal engione originarai trai Repubblicisti e Gisiardi, con tana si acurezza per agerota su successo, che giudicandone Errico per sortito l'effetto, Incominciò a raffreddaria el calore della corrisponetaza sion e quel tempo teno con il Marchese di Fontanò, disponento delle cose del regno, come se ala proprio volere, e non da quello di l'rancia asserso disendezza.

Di questi interni disegni d' Errico, che non erano con tal segretezza celati, che non fossero palesi, si avvidero immediatamente gl'inventori della Repubblica, accertati maggiormente dalle varie difficoltà che erano proposte da lui per dilatare la creazione dei Senatori : ma comecché non avevano forze da poterlo costringere per cagione della sua potenza, che era troppo ingrandita, dissimulando l' offese che si figuravano di ricevere da lui, stimarono minor male d'ammettere per vere le immaginate ragioni che cgli arrecava, persuasi-forse, che avvedutosi della vanità dei suoi pensieri dovessero col tempo le sue pretensioni moderarsi. Però accortisi non molto dopo (quantunque avvertito ne fosse) che il Ghisa andava giornalmente ostinandosi nelle sue risoluzioni, e che non ad altro tendevano i suoi disegni che ad usurparsi la Corona del rcgno, divenuti il de Gennaro ed 11 Basso, quanto poco sagaci altrettanto impazienti, ne scrisscro, per non potervi applicare altro rimedio in quel tempo, allo stesso Ambasciadore di Francia, avvisandolo che Errico non operava conforme alle promesse del Cristianissimo, e che egli era per dominare nel regno e non per proteggerlo venuto. Il Marchese, che era ancor egli per altre relazioni del suoi partigiani, ed in particolare per quella del Ferro, entrato in qualche sospetto degli andamenti del Ghisa, aprì agli avvisi di costoro facilmente le orecchie, ma per non sconcertare i fini e le pretensioni del suo Re, fondate con vaste speranze su le rivoluzioni del regno, provocando con la diffidenza della sua grazia l'incostanza d'Errico a far qualche pratica con gli spagnuoli in pregiudizio della Francia, gli giovò per allora il dissimularne Il risentimento.

Avveditosi Errico non molti giorni dopo che le vittorie sino a quel tempo ottenate non erazo basteroli alla conquista del regno, nè le forze del pòpiolo sufficienti a discacciarne li spagnuoli, perchè oltre che tutte le fortezze stavano ancora in potere dei regli, i progressi che facevano l'armi del Principie di Montesarchio in Puclia dove era calato. e quelle del Rocca Romana dalla parte occidentale di Capua, erano poco felici per la Repubblica, si assicurò di non poter conseguire i suoi fini senza gli aiuti di Francia, tanto più che non ignorava i soccorsi che si attendevano da Spagna con gli altri che a primo tempo offeriva il baronaggio, ne le dissensioni del medesimo popolo di Napoli fomentate dalle continue pratiche che vi facevano gli spagnuoli, i quali conoscendo quanto fosse all' Annese odiosa la grandezza d' Errico, facevano giornalmente suggerirgli nuove cagioni di diffidenza. Risolutosi dunque il Ghisa per tanti rispetti di non fondare le sue speranze nelle armi del popolo, e di conciliarsi l'animo dell'Ambasciadore di Francia, per avere a chi ricorrere negl'accidenti sinistri che potevano in quella guerra avvenire, inviò il Conte Antonio Tonti con lettere di credenza a dargli parte delle cose del regno, ed a sollecitare la venuta dell'armata a primo tempo, onestando il difetto di non averlo insino a quell' ora avvisato o con l' impedimento dei passi, o con altra immaginaria cagione. Gradi (se non finse) il Marchese sommamente quest'ufficio del Ghisa, e l'assicurò nella risposta non meno dell'armata che della grazia del Re meritata dal suo valore, rimandando per effetto di maggior confidenza ( se pure non fu arte di obbligarlo a servire il suo Rc con maggior fede, o particolar disegno di farlo avvertito che a lui non erano celati i suoi pensieri ) le medesime lettere, che il de Gennaro ed il Basso scrissero contro di lui. Premeva grandemente agli interessi di Errico il sospendere il castigo che meritava il fallo di costoro, perchè non essendo molto assodato nel dominio del regno, in cui tuttavia prevalcya con qualche seguito la fazione degli avversarii. era molto pernicioso per lui il concitarsi con aperta rottura l'odio degli emoli, i quali atterriti dal rigor della pena, potevano con l'union dell' Annese macchinar nuove congiure. Ma comecché gli animi dei nobili sono Deità che non si placano senza vittima, non potè contenerne la risentita natura d' Errico nell'angusto recinto del cuore gli effetti del suo sdegno. Fatti dunque arrestare i rei furono in un medesimo tempo da giudice più reo, fatto in questo caso istrumento fatale della giustizia del Re Cattolico, convinti e condannati. E perché non conclamasse il popolo dimandandogli grazia per la vita dei moribondi, nel giorno stabilito all' esecuzione della sentenza non lasciossi vedere.

Afflisse ed atter' i la morte di costoro, non meno quelli che abortivano la grandezza del Duca di Ghisa, che anco gli animi di coloro, che quantunque seguivano il partito del popolo, non approvarano che fossero con simile castigo puniti i fizzionarii della Repubblica, parendoli che dall' autorità d'Errico venisse troppo limitata la libertà della lingue, che non in altro peccasano che in dieducer le ragioni del popolo. Però chi maggiormente restasse da questa severa giustizia atterrito fu Vincenzo d' Andrea, il quale avendo più di ogni altro sostenuto il partito della Repubblica, ed indotti gli ottimati del popolo ad acconsentiryl, dovea conseguentemente con ginsta ragione più d'ogni altro temere la crudeltà del tiranno. Si accorgeva ben egli, benchè non dimostrava nell' apparenza, dell' avversione del Duca, il quale intanto così esercitava i rigori del suo sdegno, in quanto, o temeva il tumulto che avrebbe la morte di un uomo di tanta autorità cagionata nel popolo, o non pasceva occasione di potere con pretesto ragionevole il suo disegno eseguire. Si accerto maggiormente del mal animo di Errico . quando ad istanza di Agostino Mollo commise la facoltà di giudicare una causa conceduta da lul , come Provveditor Generale, ad un altro Giudice di Vicaria, dinotando in questo atto di non approvare le deliberazioni fatte dal d'Andrea. Si accorse finalmente che le sue sciagure si andavano approssimando per opera di alcuni suol parziali. i quali avendo scoperta la intenzione del Ghisa lo consigliarono a non farsì aliettare dalle finte dimostrazioni apparenti, e dagli affettati favori che si studiava di fargli. Ma perchè conosceva di non potere con altro schermo evitare il suo male, che con la forza dei suoi naturali artificii, dei quali con molta sagacità si avvaleva, incominciò a restringerc fra i limiti tanto angusti i suoi propril voleri e l'autorità che aveva sino a quel tempo esercitata nel popolo, che d' Indi In poi fu conosciuto pinttesto applicato agli affari delle cose private che a quelle del pubblico, nè so se più ruminasse in tale stato la salvezza della vita, o la vendetta delle offese. Ma mentre si studiava di trovare il filo per distrigarsi da questo laberinto pieno di tante afflizioni e solamente possibili a superarsi dai valore di un Teseo del cielo, pubblicossi, con l'occasione della partenza del Duca d'Arcos e della puova elezione di Sua Altezza al governo dei regno, l'accennato manifesto di D. Giovanni. E perchè dagli andamenti del Ghisa si andava di giorno in giorno il suo sospetto avanzando, e cresceva con quello il desiderio di vendicarsi, pensò, prima di esser prevenuto, di ricorrere per minor male alla clcmenza di quel Principe, persuaso che con le cose che egli ruminava di fare in servizio del Re non potesse demeritaria, come per appunto mostrarono gli effetti che ne seguirono. Però siami lecito frattanto che io facendomi indietro racconti i progressi che fecero nella provincia di Puglia le armi del Montesarchio, per non esser notato d'ingratitudino,

D. Andrea d'Avales Principe di Montesarchio, nel tempo che governava le armi nella città dell'Acerra, essendo nel più fervente bollore di quella guerra assalità dal male di una picciola febbre, e supponendo dalla lentezza di quella, che non dovesse così presto ferminare,

si ritirò per risanarsi nella sua Rocca di Montesarchio la quale, per esser situata sopra l'altezza di un monte non meno inacessibile che sassoso, era comunemente stimata incspugnabile. Quivi egli avvisato, dopo un lungo mese che si riebbe, della ritirata di Capua e della declinaziono delle armi reali, instigato dalla solita ambizione di gloria, dagli obblighi che lo stimolavano al servizio della Corona, e divenuto fra l'estreme miserie dei regii maggiormente invincibile, non volle, per la strada dagli altri Baroni battuta, ritirarsi nella piazza di Capua; quantunque vi fosse la moglie da lui nel principio della guerra mandata, stimandola pluttosto stanza di timidi, che ricetto di valorosi. Fatta dunque una massa di cento trenta cavalli incaminossi Inslemo con Giovan Battista Villano suo Tenente, D. Vincenzo della Leonessa. D. Marcello Origlia Capitan di cavalli, e col Marchese di Morra per la provincia di Puglia, scorrendo, con si poca gente in quel viaggio, sopra 70 miglia di paese nemlco senza perdere un uomo. Fermatosi nel passaggio nella città di Ariano, in cui governava l' armi Glovan Vincenzo Strambone Duca di Salsa allora Preside di quella Provincia, o pregato da lui a restarsi per rinforzo del presidio in quella piazza, che fra tutte l'altre era sola rimasta a devozione di Spagna, egli per emendare le perdite fatte, e le vittorie non ottenute per cagione dell'indisposizione patita, ricusò di compiacerlo, benchè appoggiasse la necessità del partirsi all' Incombenza di soccorrere il principe di Troia suo fratello, dal quale teneva avviso di essere assediato dentro quella città dalle armi del popolo.

Arrivato, arresto il corso della marciata nel villaggio della Castelluceia con estrema allegrezza dei suoi vassalli. Qulvi avendo inteso che D. Francesco suo fratello si era ritirato nella città di Manfredonia per tema del popolo che si era impadronito di Troia, gli diede subito parte della sna venuta, sollecitandolo ad unirsi con lui; ma essendosi, nel mentre che stava attendeudo la venuta del fratello, allontanato per cagione della caccia, della quale egli grandemente si dilettava, forse più di due miglia fuori della Castelluccia, non da altri seguito che da nove o dieci cavalli , resto così d'improvviso assalito da più di centocinquanta cavalli del popolo, che erano forse per depredare quelle campagne usciti dalla piazza di Foggia, che stimandosi affatto perduto si spinse, per venderli cara la vita, con tanto valore e con tanto ardimento incontro al nemico, che spaventato per cagione d'alcuni segni che fecero le sue genti di chiamare altri cavalli in soccorso, voltò, fuggendo, le spalle con tanto disordine che oltre nove soldati che restarono uccisi dai regii, rimasero iu potere dell' Avalos quattro prigioni e sedici pezzi d'arme. Auzi essendo infine del combattlmento sopraggiunto da Manfredonia il Principe di Troia con altri cento venti cavalli, fu di nuovo da questi per più di due miglia di strada, ma senza profitto, seguito.

Ritiratosi l'uno e l'altro nella medesima sera dentro l'accennato villaggio della Castelluccia fu conluso tra loro, per la prima impresa che si propose, d'impadronirsi di Troia ; ma perché non potevansi senza evidente pericolo di grossa perdita di gente investir le mura di quella piazza, oltreccbe non vi era fanteria da poterlo eseguire, tentarono di farla cadere per mezzo di un gentiluomo del Magistrato. che era assai parziale della Corona e molto confidente del Principe: fatto dunque costui consapevole del disegno per mezzo di un messagciero, e disposti gli animi di alcuni fazionarii del Principe a seguirlo, fece intendere agli Avalos, che per la mattina seguente si fossero avanti giorno presentati con tutte le genti sotto le mura. Non furono lenti i fratelli ad eseguire l'avviso mandato da costul, ma l'evento riusci diverso dal disegno, perchè comparsi con dugentocinquanta cavalli in diverse truppe divisl intorno alla piazza, ed acclamando nel medesimo tempo i congiurati di dentro il nome di Spagna, il popolo, a cui il timore fece parere la gente regia di numero assai maggiore, restò talmente atterrito, che abbandonando la difesa della città, e precipitandosi dall'istessa muraglia, non in altro confidò la salute che nella fuga, ma prevenuto dalla velocità dei cavalli, che gli furono subito sopra, resto la maggior parte quasi tutta a pezzi tagliata, c se l'istesso D. Francesco, che considerava ancora che erano suoi vassalli, non avesse rattenuto con gli ordini suoi la furia degli uccisori, con difficoltà poteva per quelle campagne, non meno aperte che spaziose, salvarsene un solo per riferire il successo.

Entrato il vincitore nella piazza, e fatti appiccure alcuni capi della ribellione, che furuno per opera dei nobili arrestati, vi si trattenne tre giorni in assettare le cose della città, l'enando il governo dalle mani del popole o pomendo in quelle dei nobili. Quindi avendo risoluto con nuoro rinforno di genti, che si offersero spontaneamente di segnirlo, d'auscire in campagna, sporraggiames, tratto dall'avviso di questa sorpre-sa, D. Ispolito di Osstanzo Preside di quella Provincia seguito dal Marchese di Pagliette, dal Duca di Montecalvo, dal Principe di Castellaneta, dal Marchese Bracigiano suo figlio, da Rinaido Mirobalto, da C. D. Cessere Carafa, da D. Francesco di Palma Duce di S. Elia, dal Marchese di Tevito e fratelto, da D. Carlo Pignatelti, dal Principe di Castellaneggiore, da Pabio Carafa, e da altri Cavalieri e Raroni del regno, con l'unione del quali fatto un corpo di cinquecento cavilli e trecuto fanti, i di deliberato ira loro di sopreuderte Lucera, ¿Capo della

provincia e città non più di otto miglia lontana da Trola verso la parte di tramontana. Trovavasi allora fra i nobili nella città di Lucera un tal Giacomo Pellegrino, acerrimo difensore e fedelissimo seguace del partito della Corona, il quale aveva più volte trattato, per via di segreta intelligenza tenuta col Preside, di rimetter la piazza nelle mani del Rema perché D. Ippolito non aveva soldatesca bastante a poterla guardare, ed era troppo potente il nemico che campeggiava in quel tempo, . non ebbe mal effetto l'onorato disegno di costui. Adesso vedendosi il Costanzo con gli aiuti del Montesarchio e del Troja ingrossato di forze e calorato dalla vicinanza della piazza occupata, volle prima d'impegnarsi all' impresa rinnovar le pratiche col Pellegrino. Fattolo dunque per mezzo di alcuni suol confidenti partecipe del suo disegno, egli, che non meno per obbligo di fedeltà che per la tirannia di Pietro Crescenzio nuovo Preside della provincia che in vece del regio era stato eletto dal popolo, stava con la medesima disposizione inclinato al servizio del Re, non fu pigro in avvalersi dell' occasione che li porgeva la vicinanza delle armi spagnuole con l'offerta del Costanzo. Conferito dunque il negozio con alcuni gentiluomini suoi aderenti, tra i quali vi fu Antonio Pellegrino suo fratello, Agostino del Pozzo, Prospero di Nicastro, Antonio de Roberto, e con altre persone civili che erano della medesima fazione, e concluso tra di loro di assalire due ore avanti glorno dentro l' istessa plazza il nemico, avvisarono il Preside, che nel medesimo tempo dovesse trovarsi con tutto l' esercito sotto le mura, affinché spayentati gli avversarii dalla vista delle armi di fuori, e combattuti nel inedesimo tempo da quelle di dentro, pensassero piuttosto alla fuga che alla difesa. Partorirono i disegni del Pellegrino per appunto quel fine che figurossi , nè l'esito fu diverso dalle speranze, perche avendo, nell'ora concertata fra congiurati, assalito i nemici, ed essendo nel medesimo tempo comparsa la gente del Costanzo, della cui venuta ebbe nell'istesso punto l'avviso, fu così grande la tema che macque nel cuore dei popolari, che dopo aver una gran parte di loro pagata con la morte la pena delle colpe commesse, si resero finalmente senza veruna ripugnanza alla discrezione del vincitore. Morlrono nella sorpresa di questa piazza sopra oinquanta soldati del popolo, oltre alcuni capi che furono giustiziati dal Preside e l'acquisto di settecento pezzi d'arme che levarono i regii dalle mani degli avversarii.

Abbattute del terrore che cagionò l'acquistio della città di Lucera al resero immediatamente a devezione del Re le terre di Sansevero, di Casalmaggiore, di Grignano, del Monte S. Angelo, e quanti villaggi si contano in quel contorno, eccettuandone l'oggia, che indurita nella sua contunacia, ruminava piuttosto il muodo della vendetta che della

resa. Risoluto contuttocciò il Costauzo di seguire il corso della vittoria, e di prevenire con la prestezza gli apparecchi che avrebbe cou la tardauza fatti il nemico per ia difesa, s' locamminò con cinquecento cavalli ed altrettanti pedoni all' impresa di Foggia, che non era meno di quattro leghe lontana da Lucera verso la parte d'oriente. Siede Foggia quasi nel centro della Provincia di Puglia in sito piano e senza muraglia, e però talmente accolta in un corpo che avendo il popolo serrati alcuni vicoli che la dividono per mezzo, non pareva differento dalle piazze murate. Vi erano dentro allora di presidio sotto il comando di Giovan Sabato Pastore, che l' Indusse a devozione del popolo, non meno di duecentocinguanta cavalli e quattrocento fanti raccolti da varii villaggi piuttosto a suono di campana che di tamburo, oltre un grosso rinforzo di genti che si stava aspettando dalla provineia di Principato ultra sotto la condotta dell' accennato Pietro Crescenzio supposto Preside di Lucera. Rendeva però maggiormente difficile l'acquisto di questa piazza la fazione dei nobili, la quale, essendo non meno disarmata ehe oppressa dalla potenza dei popolari, non aveva abilità di fare alcun moto in servizio della Corona. Aggiungesi che essendovi dentro Monsignor Sacchetti Vescovo di Troia, e nemico tanto capitale degli Avalos che aveva promesso ventimila ducati di taglia sopra il capo dell' uno e deil' altro, teneva talmente col danaro obbligate le soldatesche del presidio che ii voieria difendere, non da altri che da lui dipendeva. Ma con tutto che non ignorassero i capi delle armi reali che fossero così grosse le forze nemiche, ed in istima non disprezzabile l'autorità del Sacchettl, voliero nulladimeno, affidati nei favore della fortuna che se li mostrava seconda, tentarne l'acquisto. Fermatosi dunque D. Ippolito con le sue genti non meno di mezzo miglio lontano da Foggia, e squadronato in un' aperta pianura l'esercito a vista dei nemico, trattenevasi irresoluto, per la diversità del pareri, d' inoltrarsi all' assalto, essendo molti d'opinione che non era conveniente senza artiglieria d'impegnarsi all'acquisto di quella piazza, quando i difensori incominciarono a travagliare i regii col cannone, che presaghi della venuta del Costanzo avevano dentro al recinto nella medesima notte introdotto. Il Preside disperato per tale accidente di conquistarla, deliberò coll'assenso degli altri d'introdurvi l'artiglieria delia eittà di Manfredonia, luogo non meno di sei legbe lontano da Foggia. Lasciato dunque il Montesarchio con D. Francesco all'assedio, partissi per tale effetto con quattrocento cavalli e cinquecento pedoni. Si trattenne colà D. Andrea insino alla sera del giorno seguente, nel fine del quale non vedendo comparire il Costanzo, ed avvisato con lettere che non era per allora il suo ritorno, nè potendo seuza notabile incomodo alloggiare in campagna per la malignità della stagione che era freddissima, si ritirò nella città di Lucera. Ma qui mentre sollecitava la venuta del Preside per la concertata impresa di Foggia, ancorchè fosse caduto nella sua solita indisposizione di febbre, interruppero i suoi generosi disegul gli avvisi che sopravvennero dal Duca di Salsa, il quale essendo stato assediato dentro la città d'Ariano dalle armi del popolo, scrisse al Principe confidandosi molto nel suo valore che andasse a soccorrerlo. Udita D. Andrea la necessità e le angustie nelle quali trovavasi quel Signore, si risolse quantunque fosse dal suo male grandemente vessato di non deludere l'opinione e le speranze che fondava quel Duca nel suo soccorso. Anzi a Giovan Battista Villano suo Luogotenente, che prevedendo i travagli che doveva in quel viaggio patire (che non era meno di venticinque miglia di strada) gli dissuase l'andata offerendosi andar egli in suo luogo, rispose, che dove si trattava del servizio del Re, non doveva il soldato per tema di perder la vita fuggir l'occasione di cimentarla. Montato dunque a cavallo marciò nella medesima sera, che furono li 8 di marzo, verso Ariano, alla cui vista essendo arrivato sull' alba avanzossi tant' oltre che non era più lontano che un picclolo tratto di mano dalle trincere del nemico; ma accortosi finalmente che erano abbandonate e prive di difensori, non fu lento, in occuparle. Quindi volendo inoltrarsi verso le mura intese da no contadino che era colà, per domestici o per altri affari calato, che già la piazza era stata sorpresa dal popolo e che il Duca era morto. Afflisse grandemente l'animo del Priocipe l'avviso di questa perdita, perchè oltre i mali che in pregiudizio del Re ne dovevano seguire nella provincia di Puglia, veniva anco il popolo di Napoli ad aprirsi uu passo libero per la condotta dei grani che da Foggia si trasmettono in Terra di Lavoro, dove prima che si prendesse Ariano non notevano condursi se non per le vie della montagna, che eraco non meno malagovoli che fangose. Ma comecche la fortuna non ha forza d'intimorire con le disgrazie gli animi generosi, il Priocipe risoluto di non abbandonare il partito del Re sino all'ultimo spirito della vita, si ritirò di nuovo, prima che la perdita di questa piazza cagionasse novità nella Puglia i nella città di Lucera, ma non con i medesimi disegni; perché essendo calato dell' esercito vincitore un corpo di quattrocento cavalli e quattroceoto pedoni deutro la piazza di Foggia, l'assicurarono talmente dall' assedio dei regii , che svanirono affatto dal petto del Principe le speranze di conquistarla.

La città di Ariano, ch' è la maggiore e la più numerosa di popolo tra quante ne sono nella provincia di Principato ultra, giace, noo meno di cinquanta miglia lontana dalla parte orientale di Napoli ia neczzo

della strada di Puglia, situata sopra l'altezza di un monte tanto eminente che predomina tutti gli altri che a guisa di corona gli siedono intorno: la rende la natura del sito, che è quasi inaccessibile, così malagevole a potersi investire, che quantunque non abbia mura che la circondano, stimasl, chiusi che sono con mediocri ripari gl'ingressi, ragionevolmente sicura da qualunque assalto di esercito nemico. Considerata dunque da Giovan Vincenzo Strambone Duca di Salsa, e Preside allora della Provincia, l'importanza di gnesta piazza, che è la chiave di quel passaggio, deliberò sin dal principio della guerra come plit necessaria d'ogni altra, di tenerla in nome del Re, poco curando delle altre che erano meno opportune, con disegno non solo d'impedire al popolo di Napoli le condotte dei grani, ma di toglierli affatto il commercio della Puglia; ma comecchè la plebe più bassa, seguendo in quel tempo l' esempio delle altre città del regno, se n'era ad onta del nobili impadronita, il Preside ancorche molte pratiche vi facesse non ebbe fortuna d' introdurvi presidio. Essendo poi stato, fra le campagne di Ascoli e di Bovino, rotto il popolo di Ariano dal Conte di Conversano in tempo che calava all'assedio di Napoli, conforme sopra accennai, i nobili della città, assicurati dal calore di questa vittoria, chiamarono immediatamente il Duca che risodeva allora nella terra di Montefusco e l'introdussero nella plazza, che fu appunto nel vigesimo ottavo giorno del mese di ottobre, seguito da tutta l'Udienza, e dagli Officiali della provincia. Entrato, e risarcite che ebbe il Preside con anove fortificazioni le medesime trincere fatte dal popolo, perchè le armi del baronaggio apparivano trionfanti, sostenne poca fatica in contendere al nemico il passaggio di Puglia, stante che il terrore delle armi reali teneva quelle del popolo piuttosto assediate che campeggianti. Caduta nel principio di decembre la città di Avellino in potere di Paolo di Napoli, e quella di Foggia sotto Giovan Sabate Pastore, come sopra accenpai, il popolo che era non meno dalla penuria del pane che dall'incursione dei realisti travagliato, non così testo vide impegnato l'escrcito dei Baroni alla difesa di Aversa che incominciò a calare nella Puglia per la via delle montagne, lasciando a sinistra la città d'Ariano. benché per strade così malagevoli in tempo d'inverno molti pochi grani per tanta necessità conducesse. Avvisato immediatamente di ciò il Duca di Salsa applicò il pensiero al rimedio, ma perchè non poteva diminuire Il presidio della piazza, che era molto debole, incaricò alli Baroni di quella provincia di venire a soccorrerlo, con disegno di mandarli in campagna ad impedire le accennate condotte di grano. Vennero con la prontezza che richiedeva il bisogno in ajuto dello Stramhone il Duca di S. Marco, D. Lulgi suo fratello, e D. Carlo Cavaniglia suo figlio con cento nomini parte a piedi e parte a cavallo, il Marchese di Buonalbergo , e D. Carlo Spinelli suo figlio con altrettanti , il Marchese di Bonito, con Fra Giovan Battista Pisanello suo fratello, D. Audrea, e D. Camillo Stramboni figli del Preside, con altri gentiluomini avventurieri e camerati dei medesimi Baroni. Con la venuta di costoro impedi talmente il Duca il passaggio al nemico, che l'acquisto di Avellino e di Foggia apportò per questo fine non molto vantaggio alle cose del popolo. Divenuta più lunga poi che non credevano i regii la guerra, e mancando il denaro per soccorrere le soldatesche del presidio, i Baroni divennero tanto impotenti per l'eccesso della spesa a mantencrie, che furono dalle medesime genti che li seguirono abbandonati, astrette dalla necessità a ritirarsi per non potersi più deutro la piazza manteuere ; quindi nacque che mancando a questi signori del baronaggio le forze da sortire in campagua contro al nemico , I condottieri del grano, essendo affatto rimosso l'ostacolo che l'impediva, audavano e ritornavano da Foggia con maggior sicurezza: ma comecchè per li passi delle montagne non si poteva trasmettere in Terra di Lavoro tanta copia di grani che fosse bastevole al bisogno del popolo di Napoli e dell' altre città e terre vicine che erano dalla fame da più mesi combattute, il Duca di Ghisa per soddisfare al desiderio di na popolo tanto licenzioso quanto famelico, che con continue doglianze si querelava di lui ed instava per il rimedio, fatto raccogliere nella città d' Avellino, che fu la piazza di armi di quest'impresa, un esercito di quattromila nomini dalle terre di Lauro, di Montoro, di Sanseverino, e dalla medesima provincia di Principato Ultra, l'Inviò sotto la condotta del signor di Villepreux alla volta della oittà d' Arlano. commettendoli che con ogni possibile sollecitadine si studiasse di conquistarla. Arrivato cestui la virtu degli ordiol d'Errico sotto la piazza, che fu il quinto glorno del mese di marzo, la strinse in maniera, dopoaver prima incendiato per quelle campagne le vigne e le possessioni degli abitanti, che non fu luogo ne posto dal nemico occupato, che non giovasse ad impedire I soccorsi che si potevano forse per opera dei regii nella piazza introdurre. Questa sollecita accuratezza del francese, che usò nel disporre i suol soldati all'assedio, non represse ll valore ne l'ardire degli assediati, perche con altrettanta sollecitudine invigilavano alla difesa, anzi ammassato nn corpo di cento nomial raccolti dalle soldatesche del Preside e dagli abitanti della piazza sortirono con tanta intrepidezza contro al nemico, che investendolo dentro i proprii ripari lo fugarono più volte, uon meno con danno che con vergogna, poco stimando gli ordini e le riprensioni del capo, che seridando i fuggitivi in vano s'affaticava che sostenessero la difesa del posto. Il venerdi, che fu il secondo giorno dell'assedio, non so se spinti dagli stimoli dell'onore, o costretti dagli ordini del Villepreux, s'avanzarono i nemici un' ora prima del sole sin sotto le mura, ed investite a petto scoperto le trincere del regii diedero un assalto generale da tutte le parti della città : ma ributtati dal valore dei difensori , che lo sostennero con mirabil coraggio, furono eostretti dopo quattr'ore di combattimento di ritirarsi con perdita di più di quaranta soldati. Il sabato avendo il popolo occupato la Chiesa di S. Sebastiano, non più che un piccolo tratto di mano divisa dalla città, incominciò col moschetto a travagliare in maniera gli assediati che dentro gli stessi ripari convenne a più di uno di lasciarvi la vita, ma accorsovi un grosso rinforzo di cittadini segulti sin dalle donno, lanciarono tanti sassi sul tetto di quella Chiesa con altre materle incendiose, che dirogcandola affatto fu costretto il nemico di abbandonaria fuggendo. Con successi simlli o poco diversi passarono tra gli aggressori e gli assediati le fazioni della domenica seguente senza vedersi un minimo avanzamento dalla parte del popolo, anzi il Duca si cra tanto assicurato nella fortezza del sito e nella fede dei cittadini, che non dubitava di mantenersi. iusino all' arrivo del principe di Montesarchio che aspettava in soccorso. Ma comecché le umane speranze rieseono il più delle volte fallaci. e suole Iddio per altri fini, poco da noi peuetrati, non secondare i nostri disegni, non fu meraviglia se l'opinione del Preside restasse in quell' assedio dalla troppo confidenza ingannata, o pinttosto dal fatto a cui conveniva di cedere per decreto inviolabile del cielo. Militavano nell' esercito nemico Giuseppe Marra, Antonio e Carlo Bifaro nativi della stessa città di Ariano, i quali o per effetto di genio, o per fine di privato interesse avcano seguito sin dal principio della guerra la fazione del popolo, a segno che non si contennero di assalire la propria patria con l'armi, di che avvisatone il Duca, fece immediatamente arrestare Giuseppe Bifaro loro fratello, che dentro la medesima piazza esercitava l'officio di Sindaco, con disegno non solo di rimuover le pratiche ed intelligenze eho potevano facilmente tra costoro tenersi, ma per rendere ancora quei di fuori più rattenuti nelle ostilità per cagione del fratello. Ma essendo costui ad onta dell' istesso Preside fuggito delle carceri e passato della parte del nemico, insegnò il modo di sorprendere la piazza senza contesa. Avendo dunque costui molto bene osservato che Carlo Rosso cavaliere napoletano della Piazza di Montagna, ed Uditore di quella provincia, guardava non più che con otto compagni un posto poco lontano dal corpo della città, che per esser circondato da molti fossi e distante dal quartiere nemico era il meno sospetto degli altri, si offerse al signor di Villeprenx, che dan-

dogli un grosso nerbo di fanti si sarebbe con poca fatica impadronito della piazza, mostrandogli evidentemente la facilità del modo che aveva di poterio eseguire. Accettata dal francese l'offerta di costni gli diede per tale effetto trecento soldati dei migliori e più spiritosi che fossero in quell' esercito, provvedendoli di scale, zappe, e sciamarri per agevolare non meno i passi dell' erta che la profondità dei fossi. Venuta la notte che era stabilita all'impresa, partirono gli assalitori conforme l'ordine dato per eseguirla, e superata senza contrasto l'asprezza della salita s' inoltrarono un' ora avanti giorno tanto vicine al posto del Rosso, dal quale non furono per cagione di una foltissima nebbia veduti, che investendolo d'improvviso con una salva d'archibugiate restò l'infelice cavaliere, più fortunato negli esercizii di Minerva che di Marte, insieme con Bartolomeo d'Ausilio gentiluomo di quella città miseramente ammazzato. Gli altri che stavano alla custodia del medesimo posto, fatta la prima scarica contro al nemico non senza vendetta, e sopraffatti dalla furia dei popolari, che a guisa di un diluvio ondeggiante sopraggiungevano in soccorso dei primi, ne abbandonarono la difesa, cedendo liberamente, al vincitore l' logresso, il quale seguendo il favorevole corso della vittoria, ed incalzando i fuggitivi con grida e con altri strepiti popolari, giunse così d'improvviso in mezzo della piazza, che trovandovi il Preside, che andava a cavallo inanimando le genti alla difesa, gli disserrò tre archibugiate per ammazzarlo, dalle quali essendo rimasto nell'una e l'altra mano ferito, fu costretto di ritirarsi nella casa della sua solita residenza, ma assalito immediatamente dai nemici fu insieme con D. Andrea e D. Camillo suoi figli arrestato e condetto in un' altra nicciola casetta prigione. Segui alla carcerazione del Preside l'arresto degli altri cavalieri con venti gentiluomini della città. Tenevasi ancora in nome del Re, e difeso dal Marchese di S. Marco Il castello delia città, il quale ancorche fosse diruto e molto debole, fu difeso da quel cavaliere con tanto valore, che diffidandosi il Villepreux d'averlo senza spargimento di sangue, s'indusse ad ottenerlo con patto che potesse il Cavaniglia con armi, cavalli e con tutta la spa gente partirsi, ma dono non essendogli stata osservata la promessa, restò con li altri similmente prigione. Morta, presa, e fugata in tal gnisa la gente del Re, ed assienratosi totalmente il nemico della vittoria ottenuta, incominciò a dar principio al sacco ed alle rapine. astringendo a forza di severissimi tormenti coloro, che essi si figuravano, che denaro o aitra cosa di valore tenessero nascosta, e commettendo tutti quelli eccessi che possono cagionare l'avidità e la tirannide di un esercito licenzioso e senza freno. Ma non soddisfatti contuttoció quei barbari di tanto esterminio, incominciarono ad esclamare con eccesso di crudeltà inaudita che morissero tutti i prigionieri, ed entrati, dall'istesso furore guidati, nella casa dove stavano ritenuti, ammazzarono il Marchese di Buonalbergo, il suo segretario, il Marchese di Bonito, e Francesco Maurone di Benevento senza concederli neanche tempo di confessarsi, benche offerissero melte migliaia di scudi per ottenerlo, ese era più tardi ad arrivarvi il Villepreux, alla presenza del quale mostrarono gli uccisori qualche termine di rispetto, erano tutti per seguire inevitabilmente la medesima fortuna degli uccisi. Però quantunque per la riverenza del capo rattenessero da tanta scelleraggine le mani, non cessarono con tuttoció l'esclamazioni e le doglianze, con le quali si protestavano, che non potevano in altra mauiera vendicare i patimenti e le ingiurie sofferte da loro, che con la morte dei prigionieri; e perche il Comandante se gli oppose con molte ragioni, dicendo che ció non era convenevole, e che il Duca di Ghisa avrebbe un tale eccesso malamente sentito, si contentarono finalmente che la vita del Preside dovesse sacrificarsi per vittima dell' ira loro. Promulgata questa senteuza, e riferita per via di alcuni religiosi a quel misero vecchio, si dispose con tanta intrepidezza a morire, che ricevuti prima i Santissimi Sacramenti della Chicsa, uscì nella piazza, dove doveva eseguirsi la tirannica sentenza del popolo, senza perder la solita serenità del suo volto, dicendo nel medesimo tempo che cra condotto al patibolo, e che doveva da questa vita terrena far passaggio a quella del cielo. che era molto poco il morire in quella occasione per servizio di Dio e del suo Re. Con fine così tragico benchè glorieso terminò il corso dei suoi giorni Giovan Vincenzo Strambone Duca di Salsa, uno dei più saggi Consiglieri di Stato di Sua Maestà, cavaliere in vero nonmeno stimuto per la chiarezza del sangue che per quella del suo valore, detato dalla natura di qualità così rare, e di prudenza così raffinata, che si fece strada col merito ai primi impieghi del reguo : però la fortuna per emulare i Ministri del Re, che gli concessero in vita più cariche che tempo, volle preparargli nella morte più gloric che palme. Gli altri prigionieri condotti in Napoli avanti il Duca di Ghisa, furopoda lui ad onta del popolo con magnanima generosità rilasciati (1).

(1) Questi prigionieri furnon i den figlioni dei Duca di Salas Prende dalla Provincia, D. Andrea e D. Camillo Strumbore, D. Cardo Spinullo edi Marchesi di Bonnilbergo, Fra Giovanbuttita Pianello, D. Luigi Caraniglia, ed il Marchesa di S. Marco, e con essi Oriano Caranelloe, Astennio Auferio, il Capitano Ferrante, Stefanello, Carlo Stefaniello anno Esperante, Stefanello, Carlo Stefaniello anno Esperante, Denomeiro Stefanielo, e Matteo Spiellora e gli sitri sino al momero di divisiante erane soldati dei Marchesi di San Marco ed Bounaltergo, A. 119 panto giunzore in Napoli dopo quattro giorni di possono.

Erano frattanto nella città di Capua incominciate a comparire assai meno calamitose le cose del Re sotto il governo del Poderico, perchè oltre l'assidua vigilanza che usava, e le nuove fortificazioni che fece in quella piazza, aveva con diverse sortite in maniera atterrito il presidio di S. Maria di Capua, in cui governava le armi il signor di Molletta (1), che pareva il nemico piuttosto assediato che assediante, ma comecché a Iali sortite si convicne piuttosto il titolo di scorrerie che nome di fazioni, le rimetto più volentieri alla considerazione del cortese lettore, che all' officio della mia penna. Fra tante però che ne fecero i regii una sola, parmi che non meriti l'ingratitudine del silenzio per eternare degnamente il valore d'un cavaliere e la viltà del nemico. Si era il popolo avanzato a vista delle mura di Capua con un corpo di fanti e con una grossa squadra di cavalli, nel disegno di cacciare i regii dalla piazza e tirarli in un' imboscata fatta dal Molletta in un casino poco più lontano d' un tiro di moschetto da Santa Maria. Per reprimere quest'insolita audacia del popolo ordinò il Poderico, che uscisse a riconoscerlo la compagnia di Antonio Guindazzo non più numerosa che di ventiquattro cavalli, alla vista della quale presa studiosamente la carica il nemico incominciò, seguito dal Guindazzo, a ritirarsi verso il casino, ma perché alcuni fanti del popolo non potevano con la fuga pareggiar la velocità dei cavalli per non restar preda dei regii che a tutto corso seguivano i fuggitivi, si ricoverarono al medesimo casino. Accortosi di ciò il Guindazzo, e sospettando con molta ragione che colà vi fosse altra gente in aguato, fermossi, ed invece di seguire il nemico divise in tre picciole truppe i suoi cavalli, e tagliato fuori il casino verso ponente tenne agli assediati sin tanto impedita la ritirata dalla parte di ponente. che venutoli di nuovo soccorso di gente da Capua, li costrinse alla resa, non avendo usato fra tanto tempo il popolo, che aveva sopra dugento cavalli dentro Santa Maria, di venire a soccorrerli.

cammino, darante il qualo fin in periodo la loro vila per essere cena voce che al acimi massandiri di Arcilino e di Serino si videsta tontare di tori dialle mani della secrita in unuero di centorinpanta solidati, sotto la conoluta di alcuni capitani di cavalli, del Maesiro di Campo Orzaoi Vassalto, e Diego Annalono Proside dei pupolani. Nell'attraversaro le vie della città stivate di gente, dalla periodi del propolani. Nell'attraversaro le vie della città divista di giorne, dallo periodi con nomici ald piono gridiva toro, comi ribelli, e non arrebbero stati pot si in flueria se l'Illegon non si fisosi fermamenta attentosi a pinti della rea soli della con la manifera della consociaza per lettera che il signe di Villepresar avea consegnata allo stesso Marcheso di San Marco nel pattiri da Ariano — Vedi II Coppectator.

(1) Mentovato datt'Autoro nell' Argomento di questo Quinto Libro col nome di Monsieur di Molech — Il de Santis to chiama Monsieur Maletta.

Però il signor di Molletta, che applicava il pensiere a cose più grandi. si studiò di vendicare questa ingiuria con Impresa di maggior conseguenza. Teneva il Poderico, perché non gli fosse impedito il commercio e la corrispondenza per la via di mare con le città di Napoli e di-Pozzuoli, un mediocre presidio comandato da Giovan Battista Rocco Capitano di fanteria sul castello del Volturno situato poco lontano dal lido, e per dove dovevano necessariamente passare tutte le barche che da Napoli a Capna e da Capua a Napoli si tragittavano, con il cul traffico non meno quella che questa città notabil beneficio ricevevano. Fra l'accennato castello e la piazza di Capua giace sulla riva del fiume dalla parte di oriente il villaggio di Grazzanisi, nel quale, per essere aperto, non molto curarono i regii di porvi presidio, perche oltre che supponevano che fosse bastevolmente guardato quel passo dal Rocco o dal battitori delle strade, era tanto scemato l'esercito del baronaggio che non poteva il Poderico impegnarsi alla guardia di tanti posti. Avvisato il Molletta dell'importanza di questo passo, e considerato quanto fosse opportuno a tenerlo, vi si spinse una notte con cinquecento fanti ad occuparlo, e perchè dall' altra sponda del fiume si sporgeva in fuori verso il villaggio una punta che, circondata dalle acque del medesimo Volturno, era a gnisa di una penisola, il nemico passato dall'altra parte la fortifico in maniera con una linea, che si tiro dalle spalle da tramontana a mezzogiorno, che se avesse avuto valore chi la difese corrispondente al giudizio di chi la fece , era affatto perduto dai regli il beneficio del mare, oltrecche la città di Pozzuoli era necessitata a endere in mano del popolo per mancamento dei viveri che le venivano giornalmente somministrati da Capua. All' avviso di accidente così sinistro, si turbò grandemente il Poderico, ma ricco non meno di valore che di partiti, vi spedì immediatamente D. Prospero Tuttavilla con dugento fanti calorati da alcune poche truppe di cavalli, commettendoli che procurasse in ogni maniera di scacciarne il nemico ; è ben vero che per impegnario con più stimoli d'onore ad imprender l'impiego gli disse, che se ciò fosse avvenuto in tempo che governava l'armi D. Vincenzo suo zlo si sarebbe impegnato con maggiore allegrezza ali esecuzione di quella impresa. Arrivato il Tuttavilla a vista della penisola. nella quale si era trincerato il nemico, tentò con un debole assalto che gli dicde di scoprice i disegni e le forze degli avversarii, ma trovatili troppo forti, e dispostissimi alla difesa si ritiro con pensiero di attaccarli nella notte seguente. Fattone dunque consapevole il Generale, ed assicuratolo della vittoria con qualche perdita di soldati per mezzo del sergente maggiore Annibale de Notariis , che vi spedi , e questi ritornato alle quattrore della notte con l'approvazione del Poderico, dispose i

fanti all' assalto in due squadroni divisi: però dato il segno della mossa un sergente spagnuolo, che teneva il corno destro della battagtia, o per tema, o per altro rispetto che si fosse, non volle avanzarsi. Annibale, che scorrendo invigilava per tutto, accortosi della viltà di costui, che ne per prieglii, ne per minacce volte ubbidire, alletto talmente con le promesse un sergente italiano, che era alla testa dell'altro squadrone, che assali con tanto ardimento le trincere del nemico, che stimolato lo spagnuolo dal valore dell'emulo, fece anche egli il suo debito. Il nemico benche avesse molto vantaggio in difendersi, incerto per cagion delle tepebre con chi dovesse combattere, ed atterrito dall' altra parte dal suono delle trombette, che per le flessuose rivolte del fiumepareva che gli fossero alle spalle, fatta una debole resistenza abbandono, per non esser serrato in mezzo dai regii, la difesa del posto. Rottail vincitore la linea, ed entrato nel quartiere nemico, segues do il corso della vittoria , taglio a pezzi tutti coloro che per cagione del fiume , che si tragittava con una picciola barca, non ebbero tempo di ritirarsi, oltre molti altri che buttandosi a nuoto restarono soffocati dalla voragine delle acque, ricusando il quartiere che da sopra la riva l'offerivano i regii: benché gli stessi paesani, accortisi delle reliquie avanzate alla rotta ricevuta dal popolo che disordinatamente per le campa gne dall'altra riva fuggivano, per redimersi dalla tema del sacco rivolsero le armi immediatamente a favore del vincitore, uccidendo ed arrestando molti soldati prigioni.

Fratanto il Duca di Ghisa, al quale non solo premeva la morte di-Vincenzo d'Andrea, ma l'esterminio di Gennaro Annese, e di molti altri capipopoli del regno , tanto per secondare la vastezza dei suoi arditi pensieri, quanto per insinuarsi con simili dimostrazioni nell'affetto dei nobili, tentò con varie maniere più volte di poterlo eseguire; ma perchè riusciva molto difficile il sopprimere la potenza dell' Annese, ch' era per il seguito dei suoi molto considerabile, nè poteva senza evidente pericolo di ruinar le sue speranze procurarne l'effetto, non ad altro applicavasi, che a lusingare con varie promesse l'animo delle milizie, tirando con cariche e con doni di non poco momento i medesimi fazioparii di Gennaro ai suo partito, affinche restando con tale artificio debilitato di forze, o potesse con poca fatiga privarlo di vita, o levarli totalmente il maneggio. Premeva in oltre ad Errico per accelerare l'esecuzione dei suoi disegni (ch' erano, ad onta di Spagna e di Francia, d'incoronarsi del regno ) di stabilire in maniera il suo dominio, che arrivando l'armain francese, che già stava, per venire a primo tempo, ponendasi in ordine, o poeu giovasse a soccorrerlo, o non potesse scacciarlo. Considerando dunque egli che per rimettersi in istato di tal si-

curezza gli conveniva di sorprendere la parte superiore di Napoli, dalla quale dipendeva l'acquisto totale del regno delibero di farne la prova, persuaso che impadronito che se ne fosse, devessero gli stessi Buroni, disperati della vittoria del Re, appigliarsi successivamente al partito del vincitore, conforme aveva sperimentato con l'esempio di molti nobili, che all'aura delle sue prime vittorie erano dall'ubbidienza del Re a quella della Repubblica passati. Ma comecche non molto confidava nel valore delle milizie di Napoli, conosciute in varie occasioni da lui per inabili agli assalti, volle ancora per tale effetto avvalersi di quelle di fuori, affinche stimolate dall'emulazione della gloria (se pure erano capaci d'un tal desiderio ) avessero, deponendo la viltà consucta, con maggiore ardimento aspirato alla vittoria. Spediti dunque gli ordini necessarii per la provincia di Terra di Lavoro e per quella del Principato ulteriore che son confinanti, Paolo di Napoli, Sebastiano di Bartolo, ed altri capi che tenevano il governo delle armi in quelle parti, in esecuzione delle ingiunzioni del Ghisa marciarono con un corpo di scimila nomini alla volta di Napoli. Arrivati costoro, Errico che fondava nella prevenzione lo stabilimento della sua grandezza, fatta scelta d'altrettanti soldati delle milizie del popolo, e ridottili in più squadroni sotto diversi cavi, o veterani o francesi, fece, per divertir le forze spagnuole che supponeva molto debilitate, attaccare una mattina tre ore avanti giorno da sei parti l'assalto. Li spagnnoli, che per via delle intelligenze che tenevano dentro al quartiere nemico, erano distintamente di tal mossa avvisati, avevano in maniera risarciti con nuove fortificazioni i ripari, che stimavano piuttosto pazzia che temerità l'assalto degli avversarii. Aggiungesi , che essendo insorta una voce (forse per artificio dei regii ) che il popolo non per altro fine aspirava alla sorpresa del quartiere fedele, che per saccheggiare le case degli abitanti riputati dagl' invasori per ribelli della Repubblica, pochi furono coloro cho in soccorso degli spagnuoli non corressero alla difesa. Principiato dunque l'assalto, ma con sforzo maggiore dalla parte di S. Carlo presso la contrada delle mortelle, per essere stimato posto più debole degli altri per difetto delle mura , altro non si vide nè s'udi fra le tenebre ed il terrore della notte se non grida, se non strepiti, se non fiamme, che formando di tanti tuoni un sol tuono, insegnarono a conoscere alla città di Napoli, che le pene dell'Inferno non meno si serbano per vendetta di chi mnore in diagrazia, che per castigo di coloro che non ben vivono. Il Ghisa che fondava le speranze di vincere nell'accennato posto di S. Carlo, per animare maggiormente a combattere le sue soldatesche vi si trasferi di persona facendo, in tutto quel tempo che durò la battaglia, nffizio non solo di Capitan generale, ma di valoroso pedone, mandando talvolta rindrzo in aiuto degl' invasori, e talvolta usendo con la pica sulle spalle a rincoraril. Però no meno sollecio di ul assistera su le difese dalla parte degli spagnuoli il Conte di Batteville, il quale, tenendo dopo Sua Altezza il supremo comando delle arrui, facevasi con la vigilanza e col vadore conoscere sogetto non indejano di quella carrica, seorrendo a cavallo per la città e per il posti assalidi con lanta applicacione al servito del Re, che ben convenne a lali solo gran parte di quel felice successo attribuirsi. Ma comecchè le tenebre di quella notte oscurarono in gran parte le giori del vincitore, a me difficilmente sarà concesso di poterle deserivere e portarie alla luce del solo, se non con l'esisto della battaglia.

In difendere la trincera di Visitapoveri, che sta nella strada di Porto e si termina nella Chiesa di S. Bartolomeo, che fu forse la prima da gli avversarii assalita, sostennero così bene i riformati che la guardavano l'impeto, e la furia degli assalitori, che non invano meritarono di esser in quella guerra chiamati lo sparento del popolo. Però gloria molto maggiore degli altri si acquistarono li spagnuoli nel posto di S. Maria della Nova, ove oltrecche più volte resero, con la valorosa resistenza che fecero, infruttuosi gli assalti del nemico, tirarono con artificiosa invenzione nel precipizio di un fosso, coperto da loro di materia leggerissima, più di trenta soldati del popolo , i quali credendo che un certo casino fosse stato per tema abbandonato dai regii, si spinsero con tanto impeto ad occuparlo, che tratti dalla propria gravezza caddero nella trappola. Non fu minore la gloria che meritò in quella occasione il Maestro di campo Marcantonio di Gennaro, le soldatesche del quale difesero con tanto valore il posto di S. Chiara, che quantunque il popolo l'avesse con duemila fanti investito, ne fu sempre con strage e con grandissima perdita ributtato. Nella porta dello Spirito Santo, dagli spagnuoli similmente difesa, ma poco dagli avversarii combattuta, gli assalti del nemico non partorirono successi meno infelici. Avvenimento non meno favorevole chbero le armi del terzo di D. Emmanuele Carafa, figlio della gloriosa memoria del Duca di Nocera, dal quale furono in maniera difesi i posti della Salata e di Porta Medina, che disperato il nemico di farvi profitto, fu con perdita di molte genti ne cessitato a ritirarsi prima del segno. Anzi mi riferiscono alcuni non indegni di fede, che nel principio che si attaccò la battaglia dalla parte del Sangue di Cristo, un tale del popolo di Napoli, e forse padre di numerosa famiglia, volendo aoche con la bocca confessare la viltà del cuore; disse più volte ad alta voce gridando, ed in maniera che fu sentito da molti: Acanza Cieco tu che non hai figli, come se per tal caglone a lui non convenisse d'arrischiarsi all'assalto. Però il valore che nel

posto di S. Carlo mostrarono gli Alemanni del terzo del Visconte, dove s'impiegarono tutte le forze degli avversarli con l'assistenza del medesime Errico, fu così grande, cho non di una, ma di mille penne deve stimarsi meritevole. Essendosi gulvi inoltrata all' assalto la gente di Paolo di Napoli con altre soldatesche del popolo con quell'ardore che in tale occasione conveniva dimostrarsi alla presenza del Capitan Generale, si attaccò frai regii e popolari così fiero combattimento, che se la tuce del sole non scopriva con l'orrore degli uccisi il manifesto svantaggio del popolo, molti pochi assalitori sarebbero rimasti per raccontare il successo della battaglia. Ma risolnto con tuttociò il Duca di Ghisa di non lasciare cosa intentata per conseguire il suo fine, volle ad onta dell' istessa fortnna, che conobbe in quella fazione sempre nemica, far prnova con nuovo sforzo di superarla. Fatta dunque rifirare la gente di Paolo, afflitta non meno per la stanchezza che per le offese, fece subentrare in suo luogo altri cinquecento pedoni, i quali inoltrandosl con mirabile ardire nel principio della mossa al cimento, mostrarono qualche segno di non mediocre valore, ma respinti finalmente dall' ostinata resistenza degli Alemanni, e conosciute per troppo insuperabili le trincere dei regii, incominciarono manifestamente a piegare. Il Duca, che osservava con occhio poco sereno le sciagure dei suoi e parevagli che molto poco convenisse all'onor sno il cedere così presto aila fortuna del vincitore, comando che si avanzasse Sebastiano di Bartolo, che poco più sopra per tale effetto trattenevasi con la sua gente, ma avvisato costul, dalla moltitudine del feriti che per colà passavano, della strage del popolo, se n'era fuggito senza attender l'ordine del Generale, il quale vedendosi finalmente abbandonato dalla maggior parte delle sue milizie, e disperato per tanti sinistri accidenti di conseguir la vittoria, fece suonare a raccolta, e ritirossi con perdita di seicento soldatl, benchè vogliono li spagnuoll, che fosse molto maggiore; sc pure tal maggioranza non derivò dalla morte di Paolo di Napoli, e del Barone dell' Acquarola, che nella seguente notte furono strozzati dentro le carceri della Vicaria per ordine d' Errico, sotto pretesto d'aver tenuta intelligenza con alcuni fazionarii della Corona. Però la cagione principale fu perchc Paolo era divenuto tanto potente che non stimava se non per capricclo il comando del generale, oltre gli eccessi da lui commessi nel sacco di Nola, dato contro il divieto del Duca, Aveva ancora deliberato di punire con simil castigo la contumacia del Bartolo, ma favorito costui dall'opera d'un tal religioso, che era della forca non meno degno di lul, compensò col denaro la pena che meritava.

Generò la morte di costoro un terrore così grande negli animi dei sollevati, ed in particolare in coloro che professavano in qualche mo-

do condizione di capo, che incominciarono non meno a moderare l'autorità del comando, che la licenza di commettere eccessi, con la sola considerazione che poche cose malfatte, dalla giustizia del Ghisa non erano punite. Tra gli altri che restasse maggiormente atterrito dell'esempio di Paolo e del Barone fu, timoroso ancora per le colpe della propria coscienza, il medesimo Gennaro Annese, sotto il comando del quale avevano tanto l' uno quanto l'altro prima della venuta d' Errico per qualche spazio di tempo militato. Considerando dunque Gennaro che i pensieri del Ghisa non ad altro fine tendevano che all'esterminio dei suoi dipendenti, per debilitario di forze, e potere anche col tempo assicurarsi di lui, incominciò, entrato in un'apertissima diffidenza, a ruminare la salvezza della sua vita. S'insinuarono ancora a nudrire con artificiosa destrezza questo pullulante sospetto nell'animo dell'Annese alcuni d'affetto spagnuolo, i quali conoscendo quanto beneficio potevano ritrarre da tale dissensione le cose del Re, non tralasciavano ragioni d'addurre per fomentaria, Vincenzo d'Andrea, ch'era nella medesima diffidenza caduto, e non obbliava la vendetta delle ingiurie ricevute dal Ghisa, essendosi accorto di questa nuova disposizione di Gennaro, e considerato quanto da lui fosse abborrita la grandezza del Duca, non si lasciò fuggire l'occasione dalle mani di risentirsi.

Era appunto in quel tempo, che fu il primo giorno di marzo, venuto da Roma con nuova patente del Re a governare il regno il Conte d'Ognate, il quale, avendo esercitata la carica di Ambasciadore in quella Corte con soddisfazione non meno del suo Re che del Pontefice, aveva acquistata un'aura di Principe tanto prudente, e di ministro così zeloso del servizio della Corona, che ( quantunque l' istessa fama non aveva lingue hastevoll a predicare i suoi meriti ) non fu persona in Italia che non si promettesse dal sno governo la quiete del regno. Nell'opportunità di tal congiuntara Vincenzo d'Andrea, che invigilava all'esterminio del Ghisa, incominciò a vomitare il veleno del suo sdegno, ed a praticare il modo della vendetta. Era egli non meno per nuova che per inveterata corrispondenza amicissimo di Gennaro Pinto, nomo tanto di natura quanto per fede inclinato al partito della Corona, ne perche questi fosse d'affetto spagnuolo ed egli seguace della Repubblica aveva mai potuto la diversità degli affetti cancellare la benevolenza coltivata per altre cagioni tra loro, e sebbene il rigor delle pene imposte dal Ghisa e da più capi del popolo contro chi presnmeva di farpratiche di pace, era troppo temuto per essere inviolabile in quel tempo, tentò non di meno il Pinto con tante persuasioni di abbattere l'ostinazione del d'Andrea, che supposte le differenze passate col Duca, diede orecchio finalmente, dal giorno che uscì l'accennato manifesto di

D. Giovanoi, alle pratiche dell'accordo, concertando con il Pinto di macchinar la morte del Ghisa, e dopo restando al governo del popolo la Consulta di guerra, che era quasi tutta creata a devozione del Serenissimo D. Giovanni, potevasi senza eligere nuovo capo acclamare il desiderato nome del Re: ma perché non aveva fazione numerosa che lo seguisse. e gli aderenti del partito spagnuolo si trovavano per opera del popolo disarmati, restarono questi primi abbozzi del trattato poco men che abborriti. Accertato finalmente dopo la morte di Paolo del sospetto dell' Annese, e considerato l'odio che per vecchie cagioni portava ad Errico, che tuttavla con comando dispotico deliberava degli affari del regno , sì studiò di guadaguarne l'affetto, e di tirarlo alla complicità della . congiura; ma comecchè per lunga esperienza aveva egli conosciuto l'Annese per uomo avversissimo alle cose di Spagna, volle solamente comunicargli la cagione che lo muoveva a vendicarsi del Duca e oon il fine della vendetta che poteva facilmente sconcertare i suoi disegni: anzi, per tirarlo più volentieri all' esecuzione del trattato, gli soggiunse che dopo la morte d' Errico il popolo aon avrebbe acclamato altri che lui per Duca e capo della Repubblica, trovandosi tanto ben soddisfatto del suo governo. Allettato da si vaste promesse, e coucorso l' Annese nel medesigno sentimento di Vincenzo, non ad altro applicossi che nell'inventare il modo da poterlo eseguire, il qualc apparendo dalla troppo potenza dell' avversario molto difficile, riuscivano gli espedienti , che dall' uno e dall'altro si proponevano, di poco profitto. Vincenzo però, che aveva, molto prima di proporre l suoi pensieri all'Annese, investigato il modo da tenersi e ventilata l' esecuzione del fatto, per fargli credere di non averla praticata con altri gli disse, come se allora gli fosse sovvenuto, che egli pensava d'uscir seco bene armato per la città con il seguito della sua fazione, e gridando per tutte le strade viva il popolo senza far menzione del Ghisa, assicuravasi di tirare con tale artificio tanta gente a seguirli, che, restando il Duca anche dagl' intimi suoi confidenti abbandonato, avrebbero potuto a man salva privarlo di vita. Appigliatosi immediatamente l'Annese al consiglio del d'Andrea. ed alle persuasioni d'Autonello Mazzella, allora Eletto del popolo, e complice nella congiura del Pinto, non fu pigro ad accingersi con l'uno e l' altro ad eseguirlo. Montati dunque a cavallo, ed usciti nella piazza del Mercato, ma con diverso fine, perche il Mazzella ed il d'Andrea tendevano al servizio della Corona, e l'Annese all'ingrandimento della propria fortuna, tirarono a proferire le medesime voci di Viva il popolo sopra 15000 persone, con le quali, incamminandosi per la strada del Lavinaro verso il palazzo del Ghisa, si fecero prima che giungessero alle carceri della Vicaria, con l'aderenza d'altrettauto seguito che di ma-

no in mano acquistarono , talmente formidabili alla fazione del Duca, che non si trovò purc un solo che ardisse, o con parole o con altro atto di ostilità, di contradirli. Da tall avvenimenti, che apparvero nel principio molto favorevoll, giudicavasi non diverso dal disegno l'esito della impresa: quando un tale Onofrio Pisacano, che con altri 30 di comitiva trattenevasi nell'atrio di Santa Caterina a Formelio, disserrò, nulla stimando la moltitudine di quel popolo, tre archibugiate così d'improvviso contro l'Annese, che rimasto atterrito dall'inopinanza del caso si avvili di maniera, che, postosi in fuga, si ricovrò nel torrione dei Carmine con i medesimi complici della congiura. Fatto immediatamente di tal novità consapevole il Ghisa, uscì Intrepidamente dal suo palazzo, e seguito non meno dal suoi partigiani che da gran parte delle medesime turbe che si crano ritrovate in compagnia di Gennaro . incominciò, anche egli cavalcando per la città, a gridare Viva il popolo, replicando più volte, Viva solamente il popolo, a coloro che segnendolo dicevano Viva il Duca di Ghisa.

Non so chi delle due da tale avvenimento restasse maggiormente abbattuta nell'animo, se la fazione d'Errico o quella dei congiurati: Errico. perchè dopo che egli credeva di esseral impossessato dell'affetto del popolo lo esperimenta volubile ed incostante, e coloro, per essersi con atto di una tal fellonia scoperti manifestamente nemici di lui senza conseguirne l'intento. È però vero che da quel giorno in poi cadde il Duca in tanta mestizia, che mai più si vide con la solita serenità del suo volto, assiguratosi forse che la fede del popolo non avesse quella sodczza, nella quale aveva sin dal principio appoggiato le sue speranze, oltre il seme della dissensione sparso tra lui c l'Annese, dal quale non potevano nascere se non getmogli di ruine maggiori. Però nello stato di condizione molto peggiore della sua si trovavano i congiurati, perchè oltre di non avere operato alcuna cosa in servizio di Spagna, molto poco speravano nella cicmenza del Ghisa, il cul sdegno aveano per cagione assai più leggiera molto ben conosciuto. Angustiati dunque dal rimorso della propria coscienza, e da questa ultima colpa , che era il compendio di tutte le altre commesse, si figuravano per tanto vicino ed inevitabile il castigo, che l'appigliarsi a qualunque partito, per disperato e pericoloso che fosse, era il minore dei mali che potevasi incontrare. Il d'Andrea, che godeva in conoscere l'Annese tant'oltre impegnato neila diffidenza del Duca, poteva facilmente persuaderlo a ricorrere alla elemenza di D. Giovanni. Ma per non fargli accorgere, che teneva inteiligenza con li spagnuoli, e per indurlo più facilmente a seguire le risoluzioni fatte da lui molti giorni prima col Pinto, s'infinse nell'apparenza d'averne maggior sospetto di Ini, con disegno di volerlo convincere più

The same Const

con l'esempio che con le ragioni. Partori quest'artifizio di Vincenzo l'esito non diverso dal pensiere, perchè spaventato l'Annese dallo sdegno del Ghisa, che per opera degli spagnuoli si era continuamente figurato per implacabile, e consigliate dal medesimo Pinto a rimettersi nelle mani di D. Giovanni, dal quale avrebbe tanto esso quanto il d'Andrea conseguito tutte quelle grazie, she si sapevano da loro richiedere in ricompensa di beneficio così rilevante che facevano alla Corona, si piegò facilmente, vinto più dal timore che dall' affetto, a dare orecchio al trattato, benche dicesse nel consutirvi che li spagnuoli per qualunque servizio che ricevessero da loro, non erano per perdonarli la vita, tanto forse indegne di clemenzi gludicava le sue colpe. Fu la conclusione del congiurati l'uccidere il Duca di Ghisa, il gridar viva Spagna, e dare il torrione del Carmin in potere degli spagnuoli, dai quali pretendevasi in ricompensa l'induto generale, la esenzione delle gabelle, il pagamento non più che ditrenta carlini a foco da farsi dalle città e terre del regno a bencficio iel Re, e la parità dei voti nel principio accennata. Questa risoluzionefatta dall'Annese e dal d'Andrea fu così ben portata dal Pinto, che pasò nel quartiere fedele a praticarla con il Conte d'Ognate, la quale fu am prima proposta che conclusa. Insorse però una sola difficoltà di nonpicciola rilevanza dalla banda dei regii, I quali dubitando della fede delpopolo, esperimentata da loro tanto fallace nella prigionia del Tursi, pe pon dire nell'ubbidienza del proprio principe, non si assicuravano il entrare nel torrione senza qualche sospetto di tradimento, ma aveglo per opera del medesimo Pinto mandato tanto l'Annese quanto il d'Axdrea due loro congiunti per ostaggio in potere del Conte, restarono afatto superati tutti gl'impedimenti. Difficultarono ancora il conglurati di venire all'esecuzione del fatto. perchè desideravano di vedere la pleipotenza e la facoltà che teneva D. Giovanni dal Re di accomodare le sose del regno, ma essendoli alla prima richiesta inviata con l'exequatr del Reglo Collaterale, incominciarono immediatamente a praticare i modi della congiura.

Erasi glà stabilito di uccidere Erroo, o nel passaggio per la città o in qualche pubblica fuzzione, ma cone ciò potesse senza periodo-fettuarsi, non era ancora ben praticao per le molto difficoltà che si frapponerano. Trovaronesi alcanti beni che con ardita latrepilezza di cuore si offirmo d'intarpender l'ispiego, ma perchè mancava chi dopo la morte del Duca spalleggiassi di disegno degli uccisori in acchamer il nome di Spagna contro a fazione degli avrestrati i, restò l'esceusione del fatto per qualche giorno sospesa. Il Mazzella però che per l'incombenza della sua carine, e per cisser meno sospetto degli altri, se al'em partito nella medesima notic dal torrione, maneg-

gió con unas destreza. I orditars de tradimento, che acreado in pochi giorni titata grande adereza del persan civil a seguiro il partio del congiurati, non era unolo lontano di godere i frunti della medicine che giorio mentata della sua fecte, sel suoi genero di degni mi interrotti dalla sua morte, dovendo la civilià, nell'atesso tempo che era il Duca ammazzato, non meno admanera per le trande della citita il nome di Spana che sortire la socierso degli necisori, conforme amche dall'altra parte fu deliberato dalli segenulo.

Cadnta che fu nelle mani del popolo la città d'Ariano, era stato per ordine d' Errico dentro Napoli condotta una considerabile quantità di frumento, con parte della quale (oltre l'ordinaria provvisione della città) ne aveva il Mazzella, come Eleto, sovvenuto alla penuria dei procidani in ricompensa dei salami ed altre cose commestibili, che da Sicilia e da Sardegna conducevano al popolo. Si vide per questa cagione, o per altra che si fosse, tal manamento di pane per la città, che radunatasi una facinorosa moltitudin di lazzari, che sogliono prima di ogni altro in simili occasioni susciare i tumulti, incominciò pubblicamente a querelarsi d'Errico con prole tanto licenziose, che quasi tra-scendevano i limiti del rispetto, decodo pubblicamente per le strade che S. A. da Duce e capo della Roubblica era divenuto fornaro, stimando forse che il grano fosse i suo potere; nè vedendosi ben soddisfatta di lacerargli le spalle con il mordacità delle lingue, non si contenne, entrata nel suo palazzo, di fir le Istesse doglianze avanti alla propria presenza. Il Ghisa che tutta la conservava nella memoria il desiderio di vendicati le offese ricente dai congiurati insino a quell'ora, per congruenti risposte dissimplate da lui, è desideroso di non perder l'occasione di opprimere il nemio, udi con molta placevolezza le querele dei lazzari, e perchè la furil e l'insolenza di costoro si terminasse con l'esterminio del Mazzella, riversò tutto sopra di lui il mancamento del pane, dicendo, che non doressero d'altri dolersi che dell' Eletto del popolo che aveva, in pregiudicio del pubblico, estratto il grano dalla città, dove era stato per opera sua con tanta fatica introdotto. Udita la turba dei mal soddisfatti le mustificate ragioni d'Errico, s'incammino immediatamente, instigata forse dall'impulso di qualche ghisardo. verso la casa del Mazzella, dove trovatolo nei suoi consueti ed ordinarii maneggi impiegato, volle prima ammazzarlo che intendere le ginstificazioni delle sue colpe, astringerdo con barbara violenza il genero del morto, che stava già lagrimando la sciagura del succero; a strascinare per le strade della città con le proprie mani il suo cadavere.

ll Conte d'Ognate, che teneva già preparate molte soldatesche venute dalla città di Pozzuoli e da quella di Castellammare per introdurne parte nel torrione e pte in soccorso dei congiurati, conforme se gli offeriva l'occasione, ensideri il prudente lettore quanto per la morte del Mazzelia restassafflitto nell'animo. Con disgusto ed amarezza non meno sensibile reirono per cagione del medesimo successo le speranze del d'Andrea panente abbattute, perchè oltre la perdita del collega abile ad aggirare o speranza di prospero avvenimento totta la macchina del trattato, spettava grandemente che prolungandosi la esecuzione delle cose delirate, poteva l'Annese, stimato da lui per uomo di fede poco costanteritrattarsi dall'osservanza delle promesse. Ma fatto tra le medesime avvsltà maggiormente sagace, e non diffidandosi di condurre da si vastpelago di travagli la barca del suoi disegni alla riva, deliberò, p poterlo maggiormente ingannare, di aggraziarsi col Ghisa , persuo di potere sotto al manto della pace andare egli stesso facilitando secuzione della congiura. Comunicati dunque i suoi pensieri all'Anne, ed obbligatolo con allettamenti di nnove promesse a non mancargli : fede, procurò ed ottenne, per mezzo del. l'istesso Pinto e degli uffic di Agostino Mollo, che vi si adoperò con mirabile destrezza, la perda amicizia del Duca, dal quale, più per il danno che poteva caglonat la ribellione del d' Andrea che per altro rispetto, gli fu conceduta.

Oui non so chi piuttosi debba magnificarsi dalla mia penna, o la fortuna o la sagacità di Vicenzo, in tal guisa di lode e di pregio gareggiando Insieme, perchéel medesimo tempo che ordina il tradimento contro d'Errico, seppe talente insinuarsi nella sua grazia che le sue operazioni non furono migliudicate per sospettose, e nondimeno non fu giorno che insieme ccPinto non maechinasse d'insidiargli la vita. e non fo notte che insignile cinque ore non si lasciasse vedere nell' anticamera del Duca; ato può l' accortezza e l'artificio di un Ministro prudente. Ma mene egli si studiava con tanta destrezza di dar l'ultima perfezione all'imesa già risoluta, e tuttavia si manteneva per non Insospettirlo nella miesima corrispondenza col Ghisa, o ingelosito l' Anacse di un tal ecces di benevolenza, o assicurato dalle medesime grazie che dal Duca ricea il d'Andrea, che cra seco complice dell'istesso delltto, o diffidand (che è più ragionevole ) della promessa clemenza dei regii, si pose atte egli nella speranza, persuaso dall'esempio del collega, di potersi falmente aggraziare col Ghisa. Fattene dunque le pratione per mezzo d'a tale di fazione ghisarda, ottenne finalmente, non ingannando l'opinio del d'Andrea, ciò che pretese, anzi per obbligarsi maggiormente liffetto di Errico lo pregè, ohe cangiasse le guardie del torrioue pehè egli non melto si assicurava della costanza di quel presidio, propondogli forse tutti quei requisiti che tendevano

a sonocettere le speranze degli spagmuloli. Il Duca, gradito con somma espressione d'affetto l'avvertimento di Genanzo, introdusse nella medesinna sera non solo nuove soldatesche da lud dipendenti a guardarlo, ma vi pose anocra per maggior sicorezza due fratelli di casa Ricca, alfa fede dei quali multo is deferito, ordinandoli, che non meno invigilas-sero alla conservazione di quel forte, ehe agli andamenti del medesimo Annese.

Assicuratosi in tal maniera Errico quando meno credeva del sospetto del torrione, e della più grossa macchina che poteva da quella parte ordire con l'aiuto dei regii l'unione dei congiurati , deliberò ancora di assicurarsi (con la morte) delle insidie di Vincenzo, ma perche non aveva congetture probabili di puova fellonia per farlo morire, ed avevalo ad intercessione dei suoi confidenti assicurato della sua grazia, sì studiò di eseguirlo per via di veleno. Soleva Il d'Andrea, come poco sopra acccengai, trattenersi nell'anticamera del Ghisa Insino alle cinque ore di notte, nel cui tempo costumava di rinfrescarsi con l'acqua di padiglia, cortesia per lunga usanza praticata nelle corti dei Principi. Errico dunque che era consapevole di questa sua costumanza, preparati col veleno alcuni piecioli vasi di quell' acqua, ordinò consegnandoli al credenziere che dimandandogli Vincenzo da bere, uno di quelli, e non altri dovesse portargli. Ma penetratane, per opera di Agostino Mollo ( come alcuni vogliono) la notizia al d'Andrea, si sottrasse dal pericolo deludendo con lo schermo di un altro inganno le insidie dell'ingannatore; impereiocche, prima ehe si venisse alla funzione dei bere, fece da nu suo confidente, così da lui consigliato, artificiosamente chiamarsi, e così di sera in sera con nuove invenzioni dalle trame d'Errico si andò liberando, tanto facilmente vengono i Principi nella propria casa traditi. Ma mentre Vincenzo eon tal arte schermisee l'arte del Ghisa io non sospendeió la penna in descrivere i progressi del Principe di Rocca Romana.

Essendosi con la perdita della piazza di Sassa, e con quella di altre tere e villaggi, disfato totalmente l'esercio di Papone, il Capua avendo con le genti dell'istesso nemico ammassato un corpo di mile e cienque-cento soldati, ra cavalli e pedoco, is moses esquendo il corso della vit-toria con mirabil prestezza, da Sessa in cui si trovara, alla volta di Marzaoo, terra del Duca Laudato, e di grandezza no disprezzabile, la quale non avendo speranza d'esser soccorsa, nei presidio da poteril resistera, es rese alla prima chiamata del Principe. Quidal partitosi il Capua versio Pietra Viairana, che, non ostatute il terrore che apportavano in quelle parti l'armi del Re, tuttavia si amatteneza a devocione della Repubblica, y il pose, dopo averla più volte indarro, persuasa alla resa, l'asselio d'intorno. Sedo Pietra Vairana sopra una colliana totalamente

sassosa in cui oltre la ripidezza del sito ponno difficilmente giocarvi i cavalli: le mura che la circondano, la rendono talmente dagli assalti sieura . che ricercano piuttosto vigilanza che valore per guardarla. Affidati dunque gli abitanti della piazza da requisiti tanto opportuni a sostener con vantaggio l'invasione dei regii non è maraviglia se rieusassero di ritornare sotto l' ubbidienza della Corona. Ad ogni modo il Principe supposto il poco coraggio dei popolari, tenuti per tante praticate esperienze in vilissima stima, la fece dalle sue soldatesche in più luoghi investire, ma avendo, non meno dalla gagliarda resistenza degli assediati che dalla fortezza del sito, conosciuta per difficoltosa l'impresa, si ritirò con disegno di volerla in altra guisa sorprendere. Fatte dunque preparare nella notte seguente alenne scale, ed ammanite una gran quantità di fascine, deliberò di farla con quelle assalire dalla parte della montagna dove erano meno alte le mura, e con queste dalla banda della porta che stimava poco atta a resistere alla forza del fuoco. Apparecchiatisi dunque con simili preparamenti all'assalto, diede alli spagnuoli il pensiere della scalata, ed agli italiani il peso della porta, commettendoll che un'ora avanti gidrno si accingessero al cimento. Eseguito in tal maniera dagli uni e dagli altri l'ordine del Principe, e pugnando can quell' istesso valore che avevano in altre battaglie mostrato, cadde la piazza dopo due ore di combattimento a viva forza nelle mani dei regii, can perdita solamente di cinque soldati e di un Alfiero spagnuolo, che prima di ogni altro inoltrossi ad incendiare la porta, per la quale entrando finalmente l'esercito vinoitore, diede il sacco, senza eccettuarne pur una, a tutte le case degli abitanti,

Presa Pictra Vairana il Principe non abusando il bene della fortuna, che quasi le preveniva in secondare i snoi desiderii, si spinse contro Vepafro città del Cardinal Montalta, ma quel popolo prima che giungesse se gli rese nell'istesso punto che fu chiamato, con un patto però, che non altri che il Capua ed alcuni officiali entrar vi davessero, benchè questa condizione dopo non fosse osservata dai regii, i quali v' introdussero quasi tutto l' esercito, ma con poco dispendio del pubblico. Alla resa di questa piazza segui quella di S. Germano, e della città d' Isernia, che spontaneamente si resero, mandando il Principe in quest' ultima per governator delle armi Francesco Caracciolo il Rosso con una compagnia di cavalli. Egli dopo passato con tutto l' escreito a S. Germano, e da S. Germano ad Atina, che venne nelle sue mani alla prima vista delle armi regie, si spinse alla volta di Sora, dove avanti che egli giungesse fu sppra due miglia fuori della città da quel Duca incontrato, a devozione del quale era poco prima non meno Sora che l' Isola ritornata. Quindi conferitosi il Capua nell' Isola suddetta, passò per Arpino alla volta di Rocasecca, e perché ricutò di rendersi alte prima chiansta, pagò la sua contunacia, a forza d'armi sorperes, con la pena del sacco, vendicando il giorno seguente con il medestimo esa stigo la ribellione di Caprino. Perché non restavano più terre i nucleo contorno a devozione del popolo, si mosse di nuovo alla volta di S. Germano, e da S. Germano a Vendiro passando si signis verno il villaggio di Macchia, il quale avendo di nuovo ricevuto dentro le armi di Papone, lo riprese concedendo do asacco colle sue genti.

Quivi facendo il Principe disegno d'entre nella provincia d'Abruzzo, confinante con quella d'Terra di Lavro, per univis con Giullo Pizzola, che guerreggiava similmonte fin servizio del Re nei contorra di Aquita, in sollecitata a l'itoro in Capon dagli cirdini del Generale, il quale conosciute le cose della Repubblica per motte declinate nel ristratto di Napoli, si era risoluto di avvalersi delle sue genti per uncire in campgan, avendo per il medesimo effetto seritto al Conte d'Oguste, che il mandasse un corpo di cinquecento fanti con il cui numero estivizza di sorprendere i borghi di Napoli, oded dipendera il totale acquisto della città; ma perchè stavano annora in piedi le pratiche dell'accennata congiura contro la vita del Ginsis, non fa il Poderico dal Viceré compiacitus, quantunque fosse arrivato da Spagoa in quei medesimi gioral un vascello con cinquecento fanti:

Intanto essendo stato, molti giorni prima degli accennati progressi del Capua, sorpreso Itri dal Duca di Maddaloni con un corpo di quattrocento fanti, che vi si spinse dalla città di Gaeta dove egli si ritrovava , e bruciatavi dopo il sacco la casa dell'accennato Giuseppe di Arezzo . altre piazze non restavano in Terra di Lavoro dalla parte di ponente a devozione del popolo, che quelle di Fondi e di Sperlonga, nelle quall si erano già ritirate le ultime reliquie delle soldatesche del medesimo Arezzo, la maggior parte delle quali era composta di genti stranlere. Onde a D. Martin de Verrio, Capitano di guerra e governatore delle armi nella città di Gaeta, parendo che in gran pregiudizio della sua riputazione ciò ridondasse, ed emulando insieme le vittorie ottenute dal Rocca Romana con forze molto minori delle sue, raccolto un coron di seicento fanti di spagnuoli, con altri italiani del detto Maddaloni . si mosse con quattro cannoni all'assedio di Fondi, ma intimoritosi, più dallaopinione che dalle forze delle armi reali, il presidio di quella piazza, l'abbandono prima che vi giungessero, ritirandosi dentro Sperionga, con disegno non meno di servirsi, in evento di qualche sclagura, del beneficio del mare, che con speranza di ricevere dal Ghisa e dal Marchese di Fontane qualche soccorso da poterla difendere; ma prevenuto dalla prestezza delli spagnuoli, che nella medesima sera circondarono la piazza, e considerando poi che gli ainti accennati trano quanto incerti, altrettanto lontani in riguardo al pericolo del male presente a cui gli conreniva di soggiacere, dopo aver sostenuto un gegliardissimo assallo, con la morte di sopra dieci o dodici fanti spegnuoli, parlamento con i regli, e dopo il quarto giorno dell'a ssedio rese la piazza con patto di uscirae con armi e bagglio, e di non più guerreggiare in servizio del popolo, obe fu con la promessa condizione inviolabilmente eseguito.

Dopo la perdita di Ariano, e la calata d'un grosso corpo di genti nella piazza di Foggia, pigliarono tal piega le cose della Corona in quella provincia, che non fu città, nè terra, nè villaggio, che apertamente non-si volgesse a seguire il partito della Repubblica, restando solamente a devozione del Re Manfredonia e Lucera, quella con l'assistenza del Costanzo, e questa sotto il comando del Montesarchio, il quale oltre al vedersi in tempo così calamitoso dalla solita febbre vessato, affliggevasi sopratutto di trovarsi con poco presidio (che appena arrivava a cento venti cavalli) dentro una piazza di tanta grandezza, che non si richiedeva meno di mille fanti per poterla guardare : contuttociò consigliato dai suoi più cari a ritirarsi nella città di Manfredonia, ed a cedere per qualche giorno alla fortuna del nemico, egli predominato dalla solita generosità di natura, e da quei spiriti bellicosi che non trovano riposo, se non dove è maggiore il pericolo, ricusò d'eseguirlo, dicendo essera effetto di troppa viltà il ritirarai senza neanche vedere la faccia degli avversarii; ma persuaso finalmente dalle istanze del Preside, e presentite alcune tacite novità cho facevano i popolari della città, si risolse per ultimo ad ubbidire, benchè molto gli dispiacesse. Conferitosi dunque il Principe nella piazza di Manfredonia, e considerato, non meno da lui, che dal Costanzo e dagli altri capi di guerra, che le cose del Ro si troyavano in maniera abbattnte, che le forze loro non erano sufficienti a farle risorgere, scrissero al Conte di Conversano, che campeggiava allora con un esercito di tremila uomini nella provincia di Bari, dove non era città, eccettuando Gravina ed Altamura, che non gli prestasse ubbidienza, che si compiacesse di venire in soccorso delle cose di Puglia. dalla quale fa di mestieri che lo parta, ritirandomi indietro per venire al racconto di un tal personaggio, che volle in questa guerra esser chiamato per sopra nome il Masaniello del Re, attribuitogli opportunamente anche dagli altri per la severità che usava iu castigare i ribelli.

Essendosi con la lontananza del Conte di Conversano, che militara in Terra di Larvo, debilitate il presidio nelle piazze della provincia di Barri, ed arrivato in quelle parti l'avviso della vitoria del popolo, le novità funoso. immediatamento in campagna. Il primo che si oppose presvizio della Repubblica alle cose del Re fu il Cente di Vaglio di casa

Salazar , il quale essendo stato liberato dal Ghisa dalle carceri della Vicaria di Napoli , în cui stava forse per cagione di-debiti , arrivò in quella provincia con carica di Governator delle armi dal medesimo Duca conferitagli : e perchè si era sparsa la fama che l'esercito del baronaggio si era affatto disciolto, e che le reliquie delle soldatesche spagnuole si trovavano assediate dal popolo dentro la piazza di Capua, non fu molto difficile il sollevarla. Fattosi dunque capo di mille e cinquecento persone nel medesimo paese, ed unitosi con Matteo Cristiano, che era come capopopolo della provincia da pari numero di genti seguito, s'impadroni della città di Altamura, piazza, che per la natura del sito che è molto eminente, non inabile a potersi per lungo tempo difendere, Quindi non molto tempo, essendo nata tra lui ed il collega qualche discrepanza per cagion del comando, laseiandovi il Cristiano con le sue genti, passo con le sue al governo della città di Gravina, che è dalla piazza di Altamura non più che due ore di cammino lontana. Arrivato in quella provincia il Conversano con selcento cavalli, conforme sopra narrai, e trovate le armi ribelli in tal gulsa ingrossate, non ad altro applicossi che a far nuove levate di soldatesche, con disegno ( accresciute che fossero le sue forze ) di reprimere l'ardimento del Vaglio. Stabilità dunque per piazza d'armi la citti d'Acquaviva in cui ritirossi, indusse, con l'autorità che teneva il suo nome in quelle parti, gran numero dei nobili a seguirlo. Pervenuto l'avviso di questo apparecchio a D. Francesco Boccapianola, che le armii cola dell' una o l'altra provincia in nome del Re governava, e non poteva per mancamento di genti reprimere l'insolenza del presidio di Altamura, che giornalmente scorreva e depredava quelle campagne insino al territorio di Trani, scrisso più lettere, e spedi più di un corriere al Conversano, invitandolo all'attacco di quella piazza, il Cente al quale premeva ( per esser di maggior conseguenza) plù la presa di Altamura che quella di Gravina, rispose al Boccapianola ed al Duca di S. Mango, Presidè della provincia di Trani che ne faceva le medesime istanze, che egli per allora che non aveva esercito hastante a campeggiare sarebbe passato a Rutigliano, ma che di là sarebbe poi fra dodici o quindici giorni calato almeno con tremila nomini all'espuenazione di Altamara. Non furono vane le promesse dell' Acquaviva, perché non molto dopo, avendo radunato un corpo d' esercito di mille cavalli e duemilacinquecento pedoni, marciò con quattro cannoni alla volta del Boccapianola che l'attendera, e fatta prima la rassegna dell'esercito, che trovossi numeroso di quattromila nomini compresivi quelli del Preside, incamminossi alla volta di Altamura , dando il governo della vanguardia a D. Luise Minutolo che militava sotto di lui. Avvedutosi il Cristiano della mossa del

Conte, che per l'altezza del sito della piazza può molto da lungo scoprirsi , concepi piuttosto sospetto nell'animo che timore , parendogli che un Conte di Conversano, stimato per Capitano di molta prudeuza, nou poteva accingersi ad impresa così difficoltosa senza qualche intelligenza praticata con quei di dentro, perchè oltre lo mura della città che erano di vantaggio fortificate, era per altro fine dall' industria degli abitanti così bene arginata di fuori da diversi ripari di pietre, che difficilmente potevano superarsi senza grossa perdita di genti. Considerando nondimeno, che nelle cose di stato anco l'ombra dei sospetto ha forza di prova, egli che era molto sagace per assicurarsi della fede di quelli di dentro, fece ordine al nazionali della piazza che uscissero a guardare i ripari fuor delle mura, i quali perchè temevano più le ruine del sacco, minacciato dalle soldatesche del Conte, che le composizioni e le taglie che facevano i popolari, eseguirono così bene gli ordini del Cristiano, che essendosi avanzata la vanguardia dei regii presso alle trincere delle mura, gli scaricarono addosso un gran nembo d'archibugiate, che incominciò dopo un debole contrasto a mettersi in piega. Il Conte accortosi del disordine dei suol, ordino alla cavalleria che s' avanzasse, e fu dalle prime truppe immediatamente ubbidito, ma per le plogge un glorno prima cadute, e per la qualità del terreno che era molto tenace, non poterono incitrarsi. Avvisato il Conversano, che era nella retrognardia, di questo nuovo accidente, si risolse per minor male dell' esercito ordinare la ritirata: ma perchè il timore del nemico vicino cagionò nel farla qualche poco di disordine, oltre la perdita di venti soldati che nelle prime scariche vi perirono, resto in potere di esso un pezzo d'artiglieria , il più stimato dei quattro che portavansi dal Conversano, il qualo, considerando che nel conservare il cannone consiste la riputazione del Capitan Generale, se ne afflisse in maniera, cho molto poco avrebbe stimato il cimentar la vita per riaverlo. Accortosi di cio D. Luise Palladino cavaliere Leccese, non meno onorato che valoroso ; si spinse , animandolo il Conte, con una truppa di dodici cavalli a riacquistarlo, e ne segui l'effetto, ma quanto glorioso altrettanto infelice per lui, perche avendolo a viva forza ritolto dalle mani dogli avversarii vi lascio egli morcado con un altro compagno la vita.

Disperato il Contie per un tal successo d'occupare Alfanunta, el ritirò di moro dentro Acquarira, con disegno di far huove levato di gastu, e ritoriare a primo tempo all'assedo di Napoli mantenendo fratanto nella fiedo del Ro-conyi caloro di quell'eservito tutta quella Provincia; ma essendo sollociatios della lettre del Costanzo del Principe di Montesarchio a calor nella Vuglia, dore le forze del popolo crano molto erestitor, egit che nelle occasion nelle quali tattavasi del cervizio del

Re abborriva il riposo, deliberò di non ricusar l'invito di quei signori. Lasciato dunque il Duca delle Noci suo figlio con duemila uomini al governo di quella provincia, s' incamminò con cinquecento cavalli ed altrettanti pedoni verso la Puglia. Ma perchè la giustizia, che si fece in questo passaggio nella città di Bitonto ad istanza dei nobili. fu non meno degna d'un ministro Reale che del zelo del Conte, mi conceda licenza il cortese lettore che io non la trapassi in silenzio. Nei primi moti della sollevazione del regno il popolo di Bitonto in seguir l'esempio dei tumultuanti non fu meno sedizioso degli altri, nsurpandosi con la forza. delle armi l'assoluto dominio della città. Per reprimere l'insolenza e l'orgoglio dei sollevati, i nobili che crano non meno numerosi che ricchi armatisi al numero di cento, e congiuratisi tra di loro, li assalirono una mattina sull'alba così d'improvviso, che dopo averne molti ammazzati e tolte l'armi, li ridussero in tanta bassezza, che l'era di somma grazia il farsi da quelli adorare, non cho ubbidire. Caduta poi Altamura nello mani del popolo, il Conte non solo la dichiarò incorsa nel peccato di fellonia, ma ordinò per tutta la Provincia, che la fiera che era solito di farsi colà sì dovesse trasmettere nella città di Bitonto. E perchè sogliono in simili occasioni concorrere, non solo le genti dell'istessa provincia. ma anche quelle lontane, il popolo di Bitonto, che disegnava la vendetta delle ingiurie ricevute dai nobili, tramò con l'aderenza dei popoli stranieri, che dovevano nell'accennata ficra venire, d'ucciderli in quel giorne a tale effetto stabilito, e d' impadronirsi della città. Subodorata questa congiura dal Conte nell'entrar nella piazza, dove fu con molta allegrezza dai nobili e dal Magistrato accolto, fece insorgere voce di volersi partire nella mattina seguente, con disegno d'assicurare e di non mettere in fuga i colpevoli che crano forse entrati in qualche sospetto della sua venuta : nè rimase ingannato il pensiero del Conversano, perché credendo coloro che dovesse realmente marciare, non vollero insospettire la nobiltà con l'assentarsi dalla piazza. Il Conte fatta la mattina del nuovo giorno squadropare la vanguardia delle sue penti fuor della porta, s'incammino col rimanente dell'esercito verso le mura con finta di rivederle, ed occupò nel passaggio tutte le porte della città lasciandovi sufficiente custodia di fanti. Indi fatto pubblicare un bando, che sotto pena della vita nessuna persona uscisse dalla città, ordinò al Magistrato, dandogli prima nota distinta del nome e coghome dei conginrati, che dovesse immediatamente consegnarli nelle sue mani. Eseguito quest' ordine con quella prestezza che richiedeva l' autorità d' un tal personaggio, il capo, del cui nome per molta diligenza che ho fatto non ho potuto informarmi, fu d'ordine del Conte buttato vivo dalla sommità d'una torre, e dopo per esempio degli al-

tri sopra la medesima per un piede appiecato. I complici che non furepo meno di dodici restarono similmente nella vita puniti . ma nel modo di morire non provarono l'istesso rigore. Fu nondimeno notato il Conversano per questa ginstizia di troppo severo, però egli che prevedeva di non potersi sottrarre dall'opinione d'essere stimato per tale, soleva vantarsi, per atterrire maggiormente gli animi del ribelli, che egli era il Masaniello del Re, volendo inferire, che siccome Masaniello fu acerrimo difensore delle cose del popolo, così egli si professava non meno zeloso di quelle del Re, dicendo che per infinite stragi che egli facesse dei popolari, non era hastevole a vendicare la morte di un solo cavaliere. Passato non molto dono dalla città di Ritonto a quella di Trani, e da Trani a Barletta, venne colà a ritrovarlo per mare D. Ippolito di Costanzo, con Marino Caracciolo, ed Ottavio Carissimo, per sollecitarlo al soccorso di Puglia, ma accertato da lui, che doveva nella seguente mattina partirsi, e concertato fra loro di far l'unione delle une e delle altre milizie nella terra della Cerignola, ritornò indietro immediatamente il Costanzo. Inoltratosi il Conte fuor di Barletta, non più di quattro miglia di strada, un tal Vincenzo Pastena, che in nome del popolo stava al governo della Cerignola, terra sei leghe verso ponento da Barletta lontana, fece intendere al Conversano, che mandandogli passaporto sarebbe volentieri venuto a militare in servizio del Re. Il Conte che non aveva altro fine che snervare le forze degli avversaril, ricevnta con molta allegrezza l'offerta del Pastena gli concesse ciò che gli richiese. Ma comecchè le colpe commesse non sogliono mai scompagnarsi dal timor della pena, colui diffidatosi delle promesse del Conte, non osò di rimettersi nelle sue mani, anzi postosi in fuga per la via di Foggia abbandonò la piazza prima dell' arrivo del Conte, benchè due giorni dopo incontrato dal Montesarchio, che marciava verso la Cerignola per unirsi con l'Acquaviva, restasse dentro un villaggio dei Padri Gesuiti poco men che disfatto. Gli abitanti della Ceriepola atterriti dalla venuta del Conte, le cui truppe incominciavano a comparire, non aspettarono l'assalto, ma preso il Santissimo Sacramento andarono con tutto il Clero in processione e con le donne scapigliate ad incontrarlo.

La vista di uno spettacolo così compassionevolo destò tanta tenerczza e venerazione nell' animo del Conte, che smontato subito da cavallo, e riverito il suo Creatore, li assicurò immediatamente della sua grazia, conforme mostrarono gli effetti non differenti dalle promesse.

Uscito fratanto il Costanzo dalla città di Manfedonia marciava alla volta del Conte con cinquecento cavalli e duccento pedoni, compreseri le genti del Montesarchio e del Troia, quando passato un ponte, per

il quale si varcavano le aeque del Candeloro che scarica nell'Adriatico, gli fu riferito da alcuni contadini di quelle campagne, che Napoli era stata presa a forza d'armi dal Conte d'Ognate. Quanta allegrezza cagionasse questa nuova nel cuore del Preside e di tanti altri signori che militavano seco in servizio del Re, non ha sufficienza la penna da poterla descrivere. Cresciuto dunque per l'avviso di un successo così felice non meno l'ardimento nei regii che la speranza, incominciarono a marciare con tanta prestezza alla volta della Cerignola, che se non erano da nuovo accidente arrestati non é dubbio che potevano nella medesima sera arrivarvi, imperciocche essendosi nel passaggio riferito al Costanzo, che deutro il villaggio di Orta si era ritirato l'aecennato Vincenzo Pastena con dugento soldati per non cimentarsi con i realisti con disavvantaggio nella campagua, l'assali egli con tanto valore, che dopo una picciola resistenza che fecero gli avversarii, incominciarono, saltando le mura del villaggio, a mettersi in fuga, ma prevenuti dalla cavalleria che scorreva intorno al recinto, ne resto parte a pezzi tagliata, e parte prigione. Quindi fatto un ricco hottino di duecento muli carichi di grano, che doveva trasmettersi in Terra di Lavoro per l'annona del popolo di Napoli, e rinfrescato a spese degli accenuati Padri Gesuiti l'esercito, passò dopo due giorni ad unirsi al Conte, con il quale si mosse la mattina seguente per l'impresa di Foggia, il cui Magistrato per non cadere nelle mani del Conte, l'arrivo del quale aveva presentito (benché fu arte per divertirlo da quella mossa) fece intendere, per lettere mandate per un corriere particolare al Principe di Montesarchio, che si era risoluto di render quella piazza nelle sue mani, purché non con altre, che con le sue milizie solamente vi entrasse, Accettata con estremo contento dell' Avalos l' offerta del Magistrato si mosse insieme con il Principe suo fratello a quella volta, seguito non più che da centocinquanta cavalli, ma arrivato sotto le mura e praticata la resa per mezzo d'un gentiluomo che usci dalla piazza, riuscirono gli effetti molto diversi dall'offerta che gli fu fatta, ne pareva al Principe che la intenzione di quelli di dentro fosse di rendersi, perchè l'artificiose difficoltà, che andavano frapponendo, tendevano assolutamente allo sconcerto del negozio. Contuttocio il Magistrato per non far credere all' Avalos di averlo ingannato, gli fece intendere che essendo il Costanzo Preside di quella provincia non doveva in altre mani render la piazza che nelle sue, per non dargli occasione, facendo altrimenti, di potersi dolere. Questa risposta, che era ammantata con qualche ombra di onesta, parve che sgombrasse dall'animo del Priucipe quella del sospetto in cui era forse incominciato a cadere. Parecipata dunque al Preside , per mezzo d' un corriere che gli spedi.

la notizia del trattato, si mosse per aspettare risposta verso Ponte Alvanito ; ma passando per sotto una Chiesa , che siede incontro alla porta della città, furono le sne genti da una imboscata di fanti, che vi era dentro in aguato, assalite da così densa tempesta di archibugiate, che vi perdette da sel in sette soldati, restandovi inoltre mortalmente ferito D. Vincenzo della Leonessa, benchè pon molto dopo si risanasse. Affidato nel medesimo tempo il nemico al vantaggio delle forze sucche erano tre volte maggiori di quelle dell'Avalos, deliberò di volerlo investire con speranza di riportarne segnalata vittoria, ed era ner ottenerla, se al disogno avesse corrisposto il valore. Uscito dunque fuori del recinto con quattrocento cavalli , si spinse con grando ardimento nell'apparenza contro quelli del Principe, ma prevenuto dalla sua mossa restò talmente sorpreso dalla temenza, che, fuggendo più l'ira di lui che il cimento della battaglia, si ritirò con tanto disordine dentro la piazza, che se i regil fossero stati più numerosi di genti potevano facilmente occuparla. Alloggiò il Principe la notte dentro la suddetta masseria di Ponte Alvanito, non più che in cinque o sei miglia discosta da Foggia con disegno di trattenervisi sin tanto che sopraggiungesse l'esercito del Conte, al quale ne aveva, per corriero a posta spedito, distintamente significato il successo. Ma essendogli fra questo mezzo riferito che nella mattina seguente doveva il presidio di Foggia ( per non attendere la venuta del Conversano, e per essersi assicurato che le cose di Napoli si erano accomodate) marciare per la provincia di Terra di Lavoro, ed arricchito con le rapine ritirarsi nelle proprie case a godere il beneficio della quicte, il Principe che n' era stato non meno tradito che offeso, e serbaya tuttavia nel cuore il desiderio della vendetta , deliberò non so se con risoluzione più temeraria che generosa, di non farlo partire senza battaglia. Lasciata dunque în custodia di D. Vincenzo della Leonessa, e di altri che restarono nel giorno precedente feriti, una squadra di venti soldati, s' incamminò non più che con centoventi alla volta di Pozzo d'Albero , luogo non più che cinque o sel miglia lontano da Foggia, per dove supponeva che dovesse passare indubitatamente il nemico, il quale uscito dalla plazza con cinquecento pedoni e scicento cavalli, conforme mi riferiscono i medesimi soldati del popolo che vi furono, ed arrivato nell'accennato luogo disegnato dal Principe per incontrarlo, si accorse immediatamente della venuta del regli. E perche i capi delle milizie popolari avevano gran confidenza nel vantaggio del numero, non furono lenti in squadropare l pedoni per accettar la battaglia. L'Avalor divisa la sua gente lu due truppe, e fattone il fratello condottiere di una, gli commise che dovesse investire il nemico dal fianco sinistro, ritenendosi l'altra per at-

taccarlo dal destro. Spintosi D. Francesco contro degli avversarii, conforme gli ordini ricevuti dal Montesarchio, fecero testa per respingerlo in dietro due compagnie di cavalli, ma rinculcate dal valore del Troia, presero tanto in dentro la piega, che seguite dall'Avalos, e perduto il vantaggio della campagna occupata dai regii per fianco, furono necessitate a procurarlo di nuovo per mezzo all'istesso squadrone dei fanti, il quale restando dall'impeto e dall'urto degli uni e dagli altri cavalli affatto disordinato, ed essendo composto di gente collettizia, e non ad altro applicata che alle rapine, nè abile a sostener l'offesa degl'invasori, non potette, quantunque non vi mancasse la disciplina dei capi, più rimettersi ln ordinanza. Aggiungesi che restando abbandonato anche dal grosso della cavalleria, che invece di subentrare in luogo delle prime truppe a difenderlo, voltò vergognosamente le spalle, si trovò telmente scoperto all' invasione del Troja che quasi fu prima disfatto che rotto. D. Andrea, che nel medesimo tempo aveva dall' ala destra con non dissimile fortuna respinto e posto in fuga il nemico, per non impedire il corso della vittoria al fratello, che con la spada alla mano non ad altro attendeva che a far strage e flagello dei fanti, si ostinò talmente in scguir la traccia dei fuggitivi che avendoli per lo spazio di due miglia cacciati fuori dalla battaglia, ed uccisine alcuni, che per la lentezza dei cavalli non ebbero fortuna di godere il beneficio della fuga, li tolse non meno l'ardire che l'arbitrio di ritornare a difendersi. Mi racconta Giovan Battista Villani, che Il Montesarchio fu tanto predominato in quel giorno dal desiderio della vendetta, che non s'accorse di segnire con diciotto cavalli Il nemico che fuggiva con più di trecento, Imperciocche quantunque se gli mosse dietro con plu di cinquanta, l'avidità del bottino ne costriuse molti a lasciarlo; morirono in questa battaglia sonra trecento soldati del popolo, oltre i prigioni che furono più di cento cinquanta, trai quali fu anche carcerato Monsignor Sacchetti Vescovo di Troia, benché dopo per opera di Ferrante Gaveta Segretario del Montesarchio, a forza di molte doble corrotto, ebbe campo di potersi salvare, ed egli pago non molto dopo colla testa la pena della sua perfidia. Il bottino che fecero i realisti fu molto ricco, perchè tutto il denaro che accumularono i vinti nel corso di cinque mesi di guerra, per non dir di rubamenti, fu trovato presso costoro, che si persuadevano di goderio nella tranquillità della pace, come se fossero beni acquistati fra turchi e nemici della nostra fede, oltre centocinquanta muli carichi di grano, benchè fossero poi restituiti per ordine del Conte d'Ognate, in conformità dell'indulto di Spa Altezza fatto dopo la sorpresa di Napoli. Confesso amico lettore di aver con molto rossore descritta questa battaglia che ha del favoloso, mentre ne per antichi, ne per moderni esempii si troya, che

un solo abhia contro dicci con tanto felice successo lunpugnato la spada; però le relazioni degl'istessi popolari che si trovarno in quella fazione, sono tanto uniformi in conformaria, che se nella descrizione delle altre ho potuto in qualche circostanza ingannarmi, in questa non sorgo altra cagione che sospenda il mio credero che la sola apparenza che ha dell'iperbole. È hen vero, che chi considera la natura dei popoli collettizii, che divisi in varii voleri, non dal fine del bene pubblico, ma dalle proprie passioni si muovono ad operare, non stimerà questa vittoria dell'avdos totalmente imossibile.

Il Conte di Conversano presentatosi frattanto sotto le mura di Foggia, rimasta affatto vuota di difensori per la partenza del presidio, se ne fece immediatamente padrone. E perchè si era avverato l'accomodamento delle cose di Napoli non volle in altro comporta, che a soddisfare il credito delle sue soldatesche, astringendo con mezzi piacevoli i più facoltosi a pagarlo. Tale fu il fine delle armi del Conte e di quelle del Montesarchio, cavalieri in vero non meno gloriosi per fama che per valore, I quali quanto più conobbero oppresse dai ribelli le cose della Corona, tanto più si ostinarono a sollevarle con le armi, quello perdendovi un figlio, e questo poco meno che la salute del corpo, impugnando la spada più volte infermo che sano: il Conte fu il primo che rintuzzasse l'orgoglio del nemico con la rotta che gli diede presso Ascoli di Puglia, e l'Avalos fu anche il primo che insegnasse al popolo a conoscere che il valore non consiste nel numero quando con cento o poco più cavalli ruppe i molini nella villa di Poggio Reale su gli occhi del nemico che aveva sopra quarantamila soldati. Però questa sola diversità ritrovo fra loro, che il Conte guerreggiò con eserciti intieri da Capitan generale, ed il Principe, confidato nel proprio valore, militò da soldato, Ma passiamo alle cose di Napoli conquistata a forza d'armi dal Conte d'Ognate.

Considerando fratanto Vincenzo d'Andrea di non potere fra le continue tempeste di tanti travagli non naufragare nello scoglio dell'avversiono del Ghisa, si applicò con maggior solietitudine a prevenire (con la morte di lai) l'immienesa irreparabile del son male; risoluto nel suo pensiero, o di vincere l'impresa, o di morire. Patte dunque per mezzo del Pinto con il Conte d'Ognate nuove pratiche di congiura, fu concertato fra loro di fra uecidere il Ghisa (per mano d'un tal aerro del Piato, e d'un tal Gio. Battisa della Regina, che ne teneva per ricompensa una cedola di diecimila ducati) nella festa della SS. Annunitata, dove ricercandosi per antica comuettdine la presenza del Principe, non era l'esecuzione del fatto fra tanta confusione di geni giudicata moilo difficil, e di tiere il popolo civile, seguita immediatamente la morte di Errico, non meno ad acelamare il nome di Spagna che a sostenerla con l'armi contro i ghisardi (1), fin tanto che sortendo un corpo di duemila fanti spagnuoli per il posto di Porta Alba, dove tenevano intelligenza, arrivassero propalaudo il medesimo nome del Re la soccorso dei congiurati. Disposte in tal maniera le cose era credibile che le speranze dovevano secondarsi dall'esito dell'impresa, ma avendo il d'Andrea riferito Il trattato a D. Ferrante Marullo, gentiluomo molto potente nel borgo dei Verginl, con pensiere di tirarlo con qualche seguito di genti in aiuto dei regii, costui, o divenuto invidioso della gloria che in eiò si aequistava Il Vincenzo, o desideroso di esser egli antore del fatto (come aleuni mi riferiscono ) nell'istessa mattina stabilità all'escenzione della congiura si conferì nel palazzo del Ghisa, e l'avverti che non andasse alla festa perchè correva pericolo della vita. Indi ritrovato immediatamente il d'Andrea lo persuase a salvarsi, dicendogli che il suo tradimento era già pervenuto all'orecchio del Duca : il quale atto mi fa eredere ch' egli ambisse di essere piuttosto capo che fazionario in questa congiura.

Errico commosso, ma non infinorito, all'avviso del Marullo usci dal palazzo, e fatte squardonner le nue soldatesche nel largo della piazza. di S. Giovanni a Carbonara, si mosse, agenito dalle modesime, verso l'accemnata Chisa adell' Annunziata duve ormuno crelvax che dovesa incanitarari, ma poi lasciandola a destra tirò per la surada del Lavinnro alla volta della Biadonna del Carmine. Il servo del Pinto, che stava sul medeiro concerto d'uesderlo, e non sapera le novità succeduce, accortosi che Errico non venira alla festa, conforme si aveva figurato, si unschiò fra la calca di quelle genti che lo seguirano, con risolazione di

(I) Il malcontento centro il Duca di Guisa, o contro i franceci che lo reguiroso de con conseguiro del Regiona del

Nai non valimo francisi, at più Inno al i (unit; e vis i Inno chimanto ni mipicotto, Valimo fra lapoze, le palelle non levente, il delititi perdonati, il renbe pigliate son larciate, Toronno a Re di Spanja, caoccimo sia canaglia, nove al in no ve Spangan, Rumo unita gli che Mattre Genarro dicentaza Re, e Guiso pigliatesi il terrati e ne tornuste a Partii. Gil è escretto è vicina, per tatto crai y ni cammino, e tu Cardande son extere francese. Marce compestere, e non come traditive. La finne, ferro, e, fueco fugos da noi e da agni luaco; fuenco di protred queste parole serpra la una persona, chem. effeituare il suo disegno dore averse più comoda l'opportiunità conscituir, ma vedendosi poi abbanhonato da Gio. Battisia della Retina nel putto che lava acciuto all'esceratione del fatto, si rilirio dall'impersa col pensiore di rilivavane alcuno dei conguiruni e doleria della viltà del compagno, ma non rilrovamdo nei il d'adrea, nei il Pinto, tele si ernono salvati al primo avviso del tradimento esoperto, si dicce auchegli a procasciar con la fuga la salvezza della sua vita. Il Regina, che uno ebbe in salvarsi fortuna tanto favorevole, fu per opera d'un tale di farione ghisarda nell'istesso giorno arrestato e condotto nello mani d'Errico, al quale avendo, a vita forza di tormenti, scoperto non meno i congiurati che la congiura, pagò finalmente con la forca la pena del suo tradimento (1). Le taglie e le pene contenute al cando che si

(1) Erromeamente il Piacente attribuiree al Regina il somo di Gioranbattica, mettro il modeino, arta di conditione, chiamarani Franceso, ed era ceptiano di fanti. Nello sue confissioni pria di esser condute al malpiria, ricciò che nelli fanti. Nello sue confissioni pria di esser condute al malpiria, ricciò che nelli cana di Carto d'Amato crati Irattalo callo conguire catoro de Gioia, e de loi squesta avona preso parte, con melti altri esvalicri e genti civili del popole, oltra di Andrea ci il lutto a, anche il Marchese di Moneisma Do Dittori bene di Roscipioni di Piatra del Carto del Carto del Carto del Roscipio di Piatra del Carto del Carto del Carto del Roscipio di Piatra del Carto del Carto del Carto del Roscipio del Piatra del Carto del Ca

Întorno a questi avveniment îlo stesso Vincenzo d' Andrea scrireva una minuta relazione, percis fosso di norma al Capecelatro nella compilazione del suo Diario. il cui tenore crediamo utile qui di trascrivere.

Due furmo li tempi, nelli quali il popolo di Napoli ha lamultutato desistrazione dei segraturi dilli peri, cle sensa considerazione si incrirazione adoltoro, e delle injustitive che giurnaliante si faccano, uno al poerno del sig. Dece di retres sinche parti, che fu ai 26 di gonuni 1818; l'altro al poerno del signer D. Giosconi d'Antein, e del signer Cont d'Opatte, che n'ha mericito di predimo delli immili del prins tempo per printità il popolo, accodoli intra-presi per giustità diffena, matria nua sobe apprintutali è susservazione delle grandini di diccontente per multi printi verso la civil, cel asservazione della grandinia di commenta per multi giuri verso la civil, cel asservazione per multi contro il popolo questi printi meneri ed attalli tono attese adili Pro-D. Ed all'incontro il popolo questi printi meneri ed attalli tono attese adili reche del filesa, perché non solo mando dintanziatori, e gridò conpre il none incite de effereno di Siza. Matanta Cultolico per un mete in circo, ma zorgende circo de su

pubblicò contro il d'Andrea , stimato per opinione comune autore del fatto, l'atterrirono in maniera, che anche seppellito nel centro dell' i-

fratelli di Giordano acclamavano il Re di Francia, li fe fare ad amendue la testa nel Torrione del Carmelo; e poi avvistosi she non vi era sicurezza di perdono, mentre tenne acriso che fe morire fra questo mezzo li Politi e Cafiero, quelli li quali erano stati causa della pace nelle seconde rivoluzioni, attese son tutte le forze possibili a mantenersi e difendersi, shiamando come debole di forza l'agiuto de potentati stronieri. E tanto maggiormente si decono stimore quelli li quali arzano da fare allora il servizio di S. M. Cattolica, fra'quali il Principe di Mazza, dal quale giornalmente accodea Vincenzo di Andrea, pregandolo sempre che non si scoprisse al servizio di S. M. aceiò non pericolasse nella vita; e sconfidatesi della persona sua il popolo, per poterlo poi ridurre a segno a suo tempo, anzi sorrispondendozi il detto Dottor Vinsenzo coll' Illustrissimo Monsignor Nunzio in nome di Sua Santita, portò pericolo della vita essendo state intercette l'ultime lettere, e portate a Capitano Gennaro Annese. Delli tumulti del secondo tempo, aneorché tutto il popolo non meritasse il perdono per giustizia, ma per mera grazia se gli sia conseduto , ad ogni modo molti e quasi tutto il popolo civile stacano ridotti all'intiera obbedienza di Sua Maesta Cattolica, intanto che se ad essi anco si doreva il perdona per giustizia, più si doreva a chi con perieolo della vita maneggiava il trattuto; ed alcuni pochi posponendo ogni privato bene, arrischiarono quanto avecano in servigio di Sua Macstà, robe, onore, e vita, particolarmente quelli she onorati per vigl ietto delli comandamenti del Ser. sig. D. Giovanni d'Austria, (fra'quali fu il detto Vincen-20 D' Andrea ) delli 28 di gennaio passato, nel quale gl' insaricava Sua Altezza che si ultimasse quanto prima la riduzione del popolo alla obbedienza, con promettere il perdono e le franchizie delle gabelle, a col di più she giudicava espediente, e con questi si negoziarono dirersi trattati, tra qual i furono il Principe della Rocca, il Dottor Vincenzo d'Andrea, il Dottor Gennaro Pinto , Gennaro Annese, fra Carlo Confalone, Ottavio Brancaccio, il Marchese di Montesiloano. Qualtro furono li trattati she si ebbero dopo la lettera di S. A. diretta alli detti, dopo il manifesto delli 21 di febbraio: il primo fu il cavalcare il detto l'incenza d'Andrea e Gennaro Annese son alcuni soldati confederati li 29 di schbraro son il consentimento dell'Eletto del popolo Antonino Mazzella, con il quale non essendo riuseito il trattato della mattina di detto giorno, che renenda Monais di Guisa nella Chiesa del Carmelo conforme il solito per esser Sabato , fusse carcerato , fu chiamato dal detto Dottore nella sua casa , aesio cavalsasse similmente, come già si uni ponendosi in segge, a poi perché subito caralco Monsu di Guiza su impedito detto trattato, avendo tutto il popolo accodito dol Duca, e rimasto esso Vincenzo con pochi soldati, intanto che fa costretto ricoverarsi entro il concento di S. Agostino, e poi nel Torrione del Carmelo con detto Gennaro Annese, ove intrapreze il secondo trattato, dopo una lettera delli 7 di marzo di detto Serenizzimo sig. D. Giovanni, ringraziando in nome di Sua Maestà del primo trattato. L'esecuzione del secondo trattato è delli 16 di detto mese, con averli anche inviato le grazie firmate di sua propria

stessa terra riputavasal poco sicuro. Egil però che si cra ricorrento nella casa dell'sisceso Marullo, da lui non supposto per diffidente, vi si trattenne non più che dne giorni, nel fine del quali, insospettitosi forse di lui, partissi la sera ad un'ora di notte, senza neanche accomiatarsi addi ospite, e ricorrevossi nella casa di una donna san confidente, in cni si trattenne sino al sesto giorno di aprile, che fa la sorpresa di Napoli, non tacendo che nel passaggio che frece dal Dorgo del Vergine la porta di S. Genaro corse evidente pericolo di essere dalle guardie di quel posto conosciuto.

Sconcertate ma non affatto, con la infelicità di questo successo, lo speranze degli spagnoli, Il Conte d'Ognate, che consovere la buosa di sposizione delle persone civili verso le cose della Corona, deliberò di son trabasciare le pratiche principiate dal Pinto e da d'Audrea, designando risolutamento di sorprendere con l'aderenza di costror il quartere dei ribelli, poco nulla curando che ne seguisse la morte di Erritor.

Affrettavasi tanto maggiormente all'esecuzione dell'impresa, perchè

mano al detto Dottor Vincenzo, di dare in mano delli spagnuoli il torrione del Carmelo, e questo con intervento del Principe della Rocca e del Dottor Gennaro Pinto: il che fu impedito, si perché si scoverse per detto Gennaro Amese, il quale dubitò, si anche perché Moneu di Guisa vi fe porre soldati di altre compagnie mutandoli ogni ventiquattro ore, oltre a quelle che vi tenea Gennaro. Il terzo fu del Marchese di Montesilvano, ed altri Cavalieri, e con il Dottor Gennavo Pinto di fare uccidere il Duca di Guiea come tiranno ed invasore del reono altrui, il giorno della Santiesima Annunziata, quando andava a vieitar la sua Chiesa, avendo di ciò pigliato parere da Teologi e Casisti; quale ne tampoco riusci, per essere stato ecoverto detto trattato e carcerato il Cavitano Francesco di Regina, al quale furono promessi ducati seimila, con un carico di Capitano di cavalli, ed a forza di tormenti confesso detto trattato, con aver nominati molti altri macchinatori , e particolarmente il Dottor Gennaro Pinto , il Marchese di Montesilvano, il Dottor Vincenzo d' Andrea; laonde ne fu esso Regina decapitato dopo sei giorni, e furono forzati il detto Marchese, ed il detto Gennaro Pinto ritirarsi dalla parte di detti signori spagnuoli, ed il detto Dottor Vincenzo per tener la mano alli trattati, non volse partire, ma restare tra il popolo, ma dentro diverse Chiese, e poi perché si cercavano tutte le Chiese, e particolarmente due volte il Convento dei padri Cappuccini recchi, ove al tempo della cerca era in alto, e per misericordia di Dio non fu ritrovato, si ritirà dentro una casa alli Chianellari vicino alla Chiesa del Salvatore alla Loggia. ore elette per molti giorni naecoeto. Ed il quarto fu quello, che per mieericordia di Dio riusci, poiché dopo la lettera di Sua Altezza, e di Sua Eccellenza delli 4 di aprile, inviata al detto Vincenzo, ove avvieavano l'entrata per Lunedi Santo, 6 dello stesso, il modo fu che la detta notte entravano S. A. e Sua  non rinscendoli, aveva deliberato d'inviare al Poderico un corpo di mille fanti veterani, col rinforzo dei quali potesse, come egli si offeriva, occupare I borghi della città prima che giungesse in soccorso del popolo l'armata francese, che già non ignorava che nel porto di Tolone stava per tale effetto ponendosi in ordine. Assicurato dunque di esser calorato nell' esecuzione del suo disegno non meno dalle armi delle genti civili che dall' opera del nobili, gli fece intendere, che nel medesimo tempo che egli assaliva un posto nemico per aprirsi l'entrata al quarticre del popolo, dovessero anco loro opporsi ai difensori dalla parte di dentro, Ma essendogli stato risposto dai congiurati di non potervi acconsentire, scusandosi che, non succedendo l'impresa conforme al concerto, non avrebbe il Ghisa lasciato con ogni sorte di strazio impunite le pene che meritavano; si contentò il Conte che accudissero al servizio del Re dopo l' eutrata delli spagnuoli , ed in tal guisa il trattato fu stabilito. Indi perchè dentro al quartiere del sollevati vi era gran numero di soldatesca malaffetta al partito di Spagna, che poteva non solo colla resistenza render sanguinosa la vittoria dei regii, ma forse difficile ancora a conseguirla, usò l' Ognate per tirarla fuori della città varii artificii. Giuseppe Palomba uno dei principali capi della congiura si ritirò con cinquecento soldati al governo d'Aversa, figurando ad Errico, che in tempo di tante macchine che si andavano giornalmente tramando in quella città per insidiargli la vlta, egli per togliere ogni ombra di sospetto che potesse aversi della sua fede, ambiva grandemeute di starpe lontano. Con simile, o con poco diversa invenzione parti anche da Napoli Giacomo Rosso che era parimente consapevole delle pratiche di Vincenzo, conducendo seco nella città di Sarno sopra centocinguanta persone la maggior parte composta di lazzari. Dopo la partenza del Rosso e del Palomba restavano nella città solamente le soldatesche del Ghisa, le quali essendo a lui, non meno per beneficii ricevuti che per simpatia di genio, obbligate, difficilmente poteva assicurarsi il Conte di tirarle per via di negozio al suo partito. Ma comecche non è cosa trai mortali per malagevole che sia che non possa dalla prudenza d'un saggio facilmente conseguirsi, inventò il Conte nnovi modi d'industrie per cacciarle da Napoli. Conferitosi dunque con tre galere nell' isola di Nisita, luogo situato tra Napoli e Pozzuoli, e plantativi quattro pezzi di cannoni se ne torno nella medesima sera a Palazzo, facendo insorgere una voce per via di Monsignor Carafa Vescovo di Aversa, che li spagnuoli nella notto del giorno seguente dovevano sorprendere il villaggio di Posilipo con il passo di Pozzuoli, luogo, che per le conseguenze che seco portava, con incredibile vigilanza era guardato dalle milizie del popolo, e ciò non con altro disegno, che di tirare il Duca di Ghisa alla difesa di quei posti, e divertirlo da quelli di Napoli. Gli effetti che partori questo artificio del Conte non furono dissimili dalle speranze, perchè essendosi per opera degli spagnuoli divnlgato questo susprro nel quartiere nemico, Errico non ben considerata l'astuzia dell' Ognate ed assicuratosi con nuove guardie del torrione, si mosse con un corpo di duemila uomini a quella volta, con fine di delndere con la prevenzione I disegni degli avversarii. Il Conte, che era di quanto egli operava distintamente avvisato, non lasciò fuggirsi l'occasione di mano. Posti dunque in ordine mille e cinquecento fanti, tra spagnuoli ed alemanni, che dovevano essere seguiti da altri cinquecento che conducevano diversi Baroni del regno da lui a tale cffetto da diversi presidii chiamati , si accinse all' assalto per la seguente notte che precedeva al sesto giorno di aprile. Ma comecché l' esito delle imprese terrene deriva dalla disposizione del Cielo, il Conte non volle impegnare le sue genti all' assalto se prima non facevano il SS. Giubileo, a tale effetto dal Pontefice procurato, ordinando a tutti gli officiali dell' esercito che invigilassero in fario dalle loro milizie inviolabilmente eseguire, siccome dagli stessi Baroni, e dagli altri signori che per avventurieri colla picca suile spalle in quella occasione servirono, fu devotamente e con moito zelo osservato. Disposte in tal maniera le cose ii Conte d' Ognate convocati i Baroni con i supremi capi dell' esercito vogijono, che in tal guisa gli favellasse.

yi confesso, fedelissimi vassalii di Sua Maesta, che queste armi preparate dal Re postro Signore contro il popolo di Napoli siano non meno perniciose per il regno che per la Corona, perchè dovendo esera citarsi da noi contro i medesimi sudditi del Re, le ruine che ne derivaa no non ponno ridondare se non in beneficio dei suoi nemici; ma es-» sendo per l'enormità delle coipe commesse divenuta troppo pertinace » la perfidia di alcani poco amici della quiete, che sotto speciosi pretesti hanno sconvoita la tranquillità e la pace di questo fertilissimo regno. o chiamando anche i nemici della Corona a secondare le loro vaste e mal regolate pretensioni, fa di mestieri di non potere, per la necessità delle presenti congiunture dei tempo, altro rimedio applicarvi che la forza delle armi. Quanto noioso mi sia il dovere con gli atti di una tale vio-) lenza castigare la felionia di costoro, ponno non meno testificarlo abbastanza le amichevoli pratiche tenute con alcuni capi del popolo sin dal principio dei mio governo, che la cura che deve avere un zeloso ministro del Re (qual jo mi stimo) è di risparmiare il sangue dei suoi vassala li. Essendosi danque tra i regii e popolari, per diversi accidenti noti orse ad alcano di questi signori che mi odono, affatto svanito ogni trata tato d'accordo, ho risoluto con il parere del Consiglio di Stato di entrare nella seguente notte nel quarticre nemico, nella cni generosa sor1 tita, non per offendere la costanza della vostra fede, ma per eccesso dello zelo, vi esorto a rammentarvi l'obbligazione che tiene ciascuno in 1 questa occasione di servire S. M., la giustizia della quale non solo ne 3 promette la sicurezza della vittoria, ma communore ancora a favoriria I medesimi popolari dei quarteri ribelli, che con continue chiamate ne 3 incitano alla sorpresa, attendendo la nostra mossa per caloraria con 1 le armi 2.

Dopo questa brevissima orazione fatta coi Baroni e con altri signori del regno, il nome dei quali porrò distintamente in piedi di questa istoria (1), fece il Conte verso quattro ore di notte marciare da palazzo alla volta delle Spirito Santo con tal ordine l'esercito. Andava di vanguardia la fanteria spagnuola con una quantità d'archibugieri, provveduti non meno delle solite armi da guerra che di scale e di vanghe per agevolarsi l'ingresso con simili ordegni su le trincere del nemico. Seguivano poco dietro gli alemanni del Visconte, accompagnati da un grosso nerbo di picche, su la punta delle quali portavano una gran quantità di fascine impeciate per superare, bisognando, con la forza del fuoco la resistenza degli avversarii. Marciava dietro di costoro la soldatesca dei Baroni in più squadre sotto i medesimi ordinatamente divisa, conducendo diverse macchine di guerra, da me che vi fui presente più conosciute di vista che di nome. Nel corpo di quest'ultimo squadrone veniva D. Giovanni con il Conte d'Ognate, seguiti da due compagnie di cavalli e da altre soldatesche di leva. Arrivati con quest' ordine sotto la porta dello Spirito Santo, ed entrati nelle fosse dell'oglio, luogo che si termina con le mura della città , un Capitano del popolo, che per il nemico guardava quel posto ed era inteso nella conginra, lo diede senza veruno contrasto nelle mani dei regii. Oulndi perchè non restava altro posto, e molto docile ancora da superarsi, che quello di Porta Alha custodito da pochi soldati del popolo, si mossero ad investirlo verso le otto ore e mezzo di quella notte con tanto valore che, scacciatone il nemico, l'occuparono ad un tratto con perdita di tre fanti spagnuoli che vi restarono malamente feriti. Avanzatasi nel medesimo

<sup>(1)</sup> Onestera il Piaceste di adempiere a tale promensa, non esendori, nò in fine di questo Quino Libro se degli altri dun che negiono, il notamento di cui fa menzinero. Laonde è che abbiamo stimato conveniente di supplire a questa manara niterandone le relative nozioni dal Capocelatro, e da altri scrittori se gli avrenimenti di quell' epoca. Leggasi quindi in clearo dei Nobili o Baroni che travanzani pressa di Vicerè signer Conte o O'genale e noi quartieri non occupital dai sedizioni, posto in fine dei documenti in appendice a questo Libro Quinto sotto il no. \*4.\*.

tempo una quantità di guastatori, e spianato fin dai fondamenti il riparo, si spinse con l'istessa ordinanza nella parte di dentro tutto il corpo della vanguardia, la quale, non trovando difensori che si opponessero al principlato corso della vittoria, inoltrossi con mirabil prestezza insino alla Chiesa di S. Aniello, il cui luogo non fu dai regii così tosto occupato che si mosse dal borgo dei Vergini un corpo di seicento e più uomini, composto di nobili e di persone civili, verso la Porta di S. Gennaro, i quali infingendosi di venire in soccorso del popolo ingannarono facilmente i custodi a darli l'Ingresso. Impadronitosi con tale artificio della porta, e disarmato il presidio, benchè molto debole fosse, incominciarono insieme con li spagnuoli, con chi nel medesimo tempo si diedero mano, ad acclamare il nome di Spagna, scorrendo senza veruno ostacolo verso il palazzo del Ghisa che occuparono con la morte di un francese che per mostrar troppa fede fu poco cauto in volerlo difendere (1). Frattanto avanzatisi gli alemanni con un altro corpo di fanti spagnuoli nella piazza dell'Ammiragliato calarono con non dissimile fortuna per la strada di S. Lorenzo insino alle carceri della Vicaria, dove liberato il Duca di Tursi che stava ritenuto nella casa del Marchese di Torrecuso, si unirono con la vanguardia che era colà nel medesimo tempo arrivata. Quindi avendo, dopo l'arrivo di D. Giovanni e del Conte d' Ognate con le milizie dei Baroni, lasciato sufficiente presidio nel posto della Vicarla, partendosi li spagnuoli per la strada del Lavinaro, e gli alemanni per quella di S. Agostino, accresciuti di passo in passo da nuo-

(1) Il Duca di Gnisa abitava il palazzo del Principe di S. Buono a S. Giovanni a Carbonara. Nella occupazione di questo edifizio non già un solo francese venne ucciso dai regii , come dice il Piacente , ma molti invece v'incontrarono la morte, fra i quali persone di stima e familiari del Duca, essendo scampati quelli solamente cho potettero gittarsi dalle finestre della parte posteriore del fabbricato quando fu inveso e saccheggiato dagli assalitori. Si rinvennero colà ricchissime e preziose suppellettili del valore di ben cinquantamila ducati, quelle stesse che i popolani avoan tolte dalle caso poste a fuoco ed a ruba; ed il Capecclatro, che ciò racconta, soggiunge che in alcuni scrigni si trovarono delle lettere di alcuni Baroni cho, mentro servivano nella parte regia, tenevano segreto corrispondenze col Duca, e fra queste una lunghissima del Duca di Csstelnuovo Carafa interno allo stato degli Abruzzi. Fu del pari rinvenuto, secondo corse voce, un compromesso tra il Cardinale Filomarino Arcivoscovo di Napoli ed il Guisa, col quale quest'ultimo prometteva, qualora si avesse la Corona del Reame, di creare Principe di Capua Ascanjo Filomarino figliuolo primogonito di Scipione, fratello del Cardinalo. Fu dotto ancora esservi tra quelle carte una malleveria sottoscritta dal Cardinale in pro di un creditore del Guisa per prostito di ventimila scudi,

ve squadre di gente civile, occuparono la piazza del Mercato con l'islessa felicità di successo. Dove, fermatasi S. A. con tutto l'esercito in ordine di hattaglia, fece intendere all'Annese che volesse con termini piacevoli rendere il torrione del Carmine con promessa di concedergli tutte quelle grazie che avesse preteso. Gennaro, quantunque atterito restasse dalla vista di tante armi, percosso nondimeno dagli stimoli della solita diffidenza del perdono, rienso, disponendosi alla difesa, la magnanima offerta di quel Principe, ma essendovi andato il Cardinale Arcivescovo, che nell'entrata dei regii si pose dietro l'esercito (1), l'indusse ad ubbidire portando a S. A. di propria mano le chiavi della fortezza (2), in cui furono nell' istesso tempo introdotti duecento fanti spagnuoli, concedendosi per patto all'Annese che potesse con un corpo di genti abitarvi; benche non molto dopo, avendo egli per cagione di nuova fellonia pagato con la testa la colpa delle vecchie, restasse totalmente nelle mani dei regii. Debellata in tal guisa la sollevazione del popolo di Napoli entrò D. Giovanni con il Cardinale, con il Batteville, con Vincenzo d'Andrea, e col medesimo Annese nella Chiesa del Carmine, rendendo avanti l'immagine di quella SS. Vergine le dovute grazie per la vittoria ottenuta. Quindi montato a cavallo, e lasciata schierata una gran parte dell'escrcito nella medesima piazza, s'incamminò verso l'Arcivescovato, dalla cui Chicsa, dopo essersi cantato il Te Deum in rendimento di grazie, si condusse verso le venti ore di quel glorno a Palazzo, segulto dagli stessi Baroni e da molte altre soldatesche di leva, che, passando per ordine militare nella via di Toledo, trassero gli occhi del medesimo popolo a lodar la vaghezza di quella vista. Morirono in questa fazione poco più di cinque o sei soldati del popolo, tra i quali fu anche Matteo d' Amore

<sup>(</sup>I) Il Cardinale Arcivaceron, jafecone narra il Capreditto, ai sai ai regii e s'indisso a regiiro in milia per le strade della citta persida biligato da un Capitano pagamolo; ed essendosi irostata chiusa la perta dell'espendo, el tradusdosi ai aprata dell'arcivacero con ona palma in mano, e si avrio a piedi verso la porta dell'espendo, espendo el tradusto della regionale della re

<sup>(2)</sup> Genaro Amese fa accespagnato dal Cardinale, dal Principe della Rocca, e dal Rarone di Ristrille dal presenta del Principe del Marcone di Ristrille dal presenta del Principe (Montesse gli del deglisi al picale e ransegnandegli il hastone di Generale, fossone ggi direvatore di Ristrille del Propieto del Rasa parsitas condista, promettendo di essenzione di Ristrille Spagnaz: nel che venne meno, come in prosiegno si racconst dal nottre datore, e fu perefero dendamano del copo — Vedi il Geogenelare.

ago de lazarismo, il quale volendo sulla calata di Smata Alaria Maggine opporta il a furia degli alemano, pagi con la morta, non menon pigne opporta il activa degli alemano, pagi con il antica pia del considera del considera

Pervenute l'avviso della sorpresa di Napoli, pluttosto confuso che certo, all' orecchio d' Errico, fu più volte in procinto di calare ad opporsi all'invasione degli avversarii, ma assicurato non molto dopo per nuove relazioni che la città era totalmente occupata dai regli, e che pon altra in quella generalmente acclamavasi che il nome di Spagna, fece, benchè grandemente restasse turbato nell'animo, nuove deliberazioni. Designò di passare a Santa Maria di Capua con pensiero di far testa alli spagnuoli con l'aluto di quel presidio, il quale essendo composto di soldatesca arrollata col suo denaro si persuadeva che non dovesse mancargli di fede. Partitosi dunque dal villaggio di Coroglio, dove egli si ritrovava col seguito di trenta cavalleri, la maggior parte francesi. ed arrivato in Santa Maria verso le 19 ore di quel giorno mandò, restando egli fuori, dentro la piazza Geronimo Fabrani suo segretario con disegno di prender lingua e di sapere come colà s'intendessero le cosc di Napoli: ma avvisato da un suo confidente, speditogli dall'istesso Fabranl. che Luise Poderico era, alla fama della vittoria ottenuta, uscito con tutto l'esercito a quella volta, e che gli abitanti mostravano apertamente di applgliarsi al partito del vincitore, si spinse, caduto d'ogni speranza, verso la parte della montagna con pensiero di passare iu Abruzzo ed unirsi con Tobia Pallavicino, che in quella provincia in servizio della Repubblica militava. Il Poderico frattanto, che aveva, alla prima chiamata che fece, ottenuta la piazza di Santa Maria, Intesa con l'arresto del Fabrani la fuga del Duca, gli spedi immediatamente, sotto la condotta di D. Prospero Tuttavilla duecento cavalli alla coda. Però il più fortunato fra tanti Capitani che lo seguirono fu D. Carlo di Falco capuano, col quale essendosi Errico battuto sopra le montagne di Morrono deliberò sul primo incontro di volersi difendere, ma considerato poi di non potere al numero ed al valore di tanti nemici resistere , se gli rese pigliando l' arme per consegnarle nelle mani dei vincitore, però quegli che era non meno cortese che valoroso ricusò di riceverle dicendogli, che i Principi snoi pari non doveano disarmarsi, e che a lui solo bastava la gloria di averio arrestato in nome del Re; ed in tal guisa fu nella medesima sera condotto con tutti quei cayalieri nella plazza di Capua, dove fu con tanta splendidezza accolto dal Poderico, che quantanque non eccodesse il merito del personaggio, trapassò nondimeno le condizioni di un prisioniero (1).

Alla fama della conquista di Napoli tutte le terre e le città del regno, con quell' istessa celerità che si ribellarono nel principio della sollevazione ad esemplo del capo, tornarono alla devozione della Corona ad imitazione della metropoli, eccettuandone alcune poche piazze della provincia d'Abrazzo che, per essere occupate da soldatesche straniere, nella solita contumacia si mantennero: però nell' arrivo del Poderico. che vi si spinse con tutto l'esercito, alla prima chiamata si resero, partendosi il Pallavicino con promesse e condizioni molto vantaggiose per la parte dei regii. Sospenderò per ora di fare distinto racconto delle fazioni tra realisti e popolari in quelle parti seguito, per non averne relazione molto fedele: mi studiero bensì d'investigare con ogni possibile diligenza la verità del successì, ed insieme con gli altri che avvenuero dopo la venuta del principe Tommaso con l'armata francese. prometto fra poco, non per altro (cortese lettore) che per servirti, di mandarli alla luce. Fratlanto il Cielo ti preservi da male, ed a me doni salule per non rendermi mentilore.

(1) A premura del Capitano Carlo di Falco il Duca di Guisa stando nel Castello di Gaeta, ore da Capua fa trasferito, rilascio il certificato che qui appresso inseriamo, perché fosse manifosto d'exessi egli reso prigioniero del detto Falco, e si rendessero noti i particolari della sua catura.

ENRICO DI LORENA DUCA DI GUISA

PRINCIPE DI GIANVILLE, CONTE D'EU, PRIMO PARI DI FRANCIA,

Certificano come il di 6 di aprile di pustio presente anno acendoci incorta na motto discosto da Copun con alcune truppe di carelli dell' esercito di Spugna, che andatono in basca nostra, e pojitati il passi con caralleria e di iginatria, non escendo passibili prosegluri i in notre visogio, dipiratata invori alcune delle nostre camerate, e ferni il più delli casalli che restati morti alcune delle nostre camerate, e ferni il più delli casalli che restato in notre paradra, come anche fe ferni il notro, per qual causa fummo castretti, accadoci efferto quatriero, introgenta, come lo feceno al capacita di casalli con D. Capi chi Felero, del più il primo Copianno carriedo dano, con chi andatatino ingicine a Copina e perché sia noto, accadeci cercato questa certificamie, ni fede del cerve l'aditiona fattata pedire, e attoficimata della nostra mano, e fattala sigiliare dal rigidio delle motre armi sal castel di Gueta li 4 di halpio 18/88. Escrice di Levena Deca di Curo-

# DOCUMENTI RELATIVI AL OUINTO LIBRO

### N. 1.°

Manifesto pubblicato da S. A. il Principe D. Giovanni d'Austria nell'imprendere il governo del Regno, con cui fu insinuato ai sollevati di deporre le armi e di tornare all'obbedienza del Re di Spagna. Vedi la vota a psg. 300.

## PHILIPPUS DEI GRATIA REX etc.

D. GIOVANNI D'AUSTRIA CRAN PRIORE DI CASTIGLIA R DI LEONE, GOVERNATORE GE-NERALE BELLE ARMI MARITTIME DI S. M., VICERÈ, LUGGOTENENTE R CAPITAN GE-NERALM IN QUESTO REGOR CIC.

Le molte istanze che mi han fatto il Collaterale, e la generale acclamazione » e desiderio che avemo inteso di questo fedelissimo popolo, acciò pigli il goy verno del regno, mi hanno obbligato a sagrificare le mie convenienze al bene pubblico, eredendo per mezzo di quelle sossegare le presenti inquietudini, ed opprimere li danni che minacciano a questo regno; che perciò subito che giunsi s in esso procurai con tutte le forse dar soddisfazione al popolo, offerendoli da » parte del Ro mio signore il perdono generale di tutti li delitti, senza eccottuar-» ne alcuno per enorme che fosse, levandogli tutti li tributi, facendogli tutte le s grazie compatibili con la pubblica utilità e huon governo, desiderando sempre scusare l'ostilità, e quietare li tumulti per li mezzi scavi dell'accordo. Pe-» rò alcuni non hanno dato orecchie alle mie diligenze, nè anco alle esortazio-» ni, che come padre comune ha fatto Sua Santità per mezzo del suo Nunzio, per » il quale ammonisco a questa fedelissima città ed a tutto il regno, che si assi-» euri della clemenza reale di Sua Maestà , il quale con le braccia aperte ammette al perdono generale di tutti li delitti, quelli che per ignoranza o per » malizia fossero ineorsi in essi, benché siano di lesa Maesta, e per complimento » di questo e di tutte le grazie che so gli offeriranno, tengo amplissima potestà o dal Re mio signore, fondata sopra Sua Roal parola, ed assicurata con tutto le solennità, che le leggi delle genti e l'autorità di tante gran Monarca può dare

» per l'assicuranza dell'agginstamento, ed io offerisco avanti di Dio e del mono do complire inviolabilmente quanto si aggiusterà. Rappresento a tutti le calamità e disgrazie, che per queste turbolenze patisce tutto il regno, stando espo-» sto le robe e vite alla licenza di alcuni sediziosi. Consideri senza passioni ognu-» no li disordini che sono introdotti per questi tomulti, ed essendosi sollevati als cuni del popolo per le gravezzo dei tributi, dopoi che S. M. ha comandato che si levino tutti quelli che toccano alla grassa : mirino quanto sia colpevole l'inparatitudine alla benignità del Re mio signore, ed al beneficio che Iddio gli ha » fatto, mentre potendo godere li frutti della terra, nel medesimo modo che Id-» dio ce li dà, senza pesi e tributi, tutto questo ai perde per ignoranza di alcuna » gente, e si patisce una necessità così grande di viveri, quando si potria godere con tanta abbondanza e consolazione. Li religiosi e tanta moltitudine di ver-» gini consegrate a Dio, li poveri e figliuoli gridano al Cielo per la carestia, che » volontariamente patiscono per questa calamità, a tempo che S. M. ha levato » tutti li tributi e gabelle sopra le cose commestibili. Si considerino le mostruo-» sità che si vedono nel popolo e regoo, mentre molti si sono fatti interessati » nella continuazione delli disordini e violenze. Nel regno sono psciti banditi ed » uomini sediziosi che tirannizzano le terre, levando le facoltà a molti e l'ammi-» nistrazione della giustizia ai Ministri di S. M. Il Culto di Dio patisce molto, » perchè essendo tante opere pie in questa fedelissima città, noa possono al presente esercitare la carità, essendo caosa di questo l'ostinazione di quelli, quali » non vogliono aggiustarsi con la ragione. Il vano pretesto di Repubblica già si » vede quanto sia mostruoso. Li Baroni del regno banno da difendere la ragios no e giustizia di S. M., come conviene, e non per soggettare e fare aggravio al popolo, ed il Re mio signore, come Principe giusto ha da proteggere e di-» fendere egualmeote tutti, e non permettere che si facciano gli aggravii che si sono patiti da alcuni particolari pella roba e pella vita; e così per quello che » deve alla giustizia, e per l'estimazione che sa della nobiltà e del popolo desidera che si conservi la pace fra tutti per servizio di S. M., a che ognuno viva > nel grado cha Iddio e la natura gli ha dato, come lo ricerca la conservazione a del regno a del bene pubblico. lo sono rimasto nel governo del regno per plag-» gio di queste convenianze, ed abbracciando nel mio cuore tutti li vassalli di » S. M. prometto alli delinquenti il perdono generale di tutti i loro delitti, atiam di lesa Maestà in primo capite, senza che S. M., ne suoi Ministri si ricordine s in tempo alcuno di quelli, ed offerisco che si mantenerà sempre il beneficio di aver levato tutte le gabelle e tributi di cose commestibili , e le grazie e pri-» vilegii che si potranno concedere senza pregiudizio della ragioce e del giu-» sto, accià questo regno goda la felicità che merita la sua lealtà. E se l'affette » paterno di S. M. ed il nostro, quale è di sincara e vera volontà non basterà, s acció alcuni inquieti conoscano il bene che se li offrisce, ma perseverando nella > laro estinazione pretendono seppellire il regno nell'ultima raina, non può seu-» sare S. M. la difesa di sue ragioni e la protezione de buoni e fedeli vassalli; ad essendo così leali quelli di questa fedelissima città e regno, con vivo do-» lore dell' animo mio priego a compatire le calamità e travagli che succederiano con la guerra , la quale desidera S. M. evitare con affetto di vero padre. ed io desideroso della comune soddisfazione di questo fedelissimo popolo ho vololo principalaente inacrierarii del governo, acciò restino tatti quati della min intentinen posicilo, e desinetto del bene publico; procurando che se per 3 il passato è stato manesaento selli Ministri di S. M., veclano che is cono estrato del cambioni di identific, con nari giunto che per la man disposizione di alexa il limitori, sabla chi pattiri, con la seguere in decontrasio di accia il limitori, sabla chi pattiri, e los mis sigurere in decontrasio di 2. a chi riconosce dorrere tatti erriti a finezzo. Negli currori che altri pomo avrare commessa hanno da turbare la bonen intensione che is tengo di centrale il come la tiene S. M. 4 impiagrese tatte le une force nella difesa di questa fo-deliniama città e regno, contro ciascuno che turberà la pace, overco offende ri la tutti veri e feccii vastalli, quali almon obbligato una Real Corona cen ner-vini così controli cambio di proposizioni della controli articolori della proposi più con ignore cel lo, che per in-guanti di alcuni particolori, quali proposi più con ignore cel lo, che per in-guanti di alcuni particolori, quali proposi più con ignore cel continatione della del

n Napoli, per Giuseppe Benedetto Orlandi, 1648.

o Gregorio de Leguia.

# N. 2.°

Memoriale presentalo dai Nobili e dai Baroni al Principe D. Giovand'Austria, affinché fosse noto essere essi disposti ad obbliare le offese e a desistere dalle ostilità contro dei sollevati qualora rientrassero nell'ordine e nella obbedienza alle leggi.

Vedi la nota a pag. 300.

#### PHILIPPUS DEI GRATIA REX ETC.

DON GIOVANNI D'AUSTRIA GRAN PRIORE IN CASTIGLIA E DI LEONE, GOVERNATORE GENERALE DELLE ARMI MARITTIMÈ DI SCA MARSYA", VIGERÈ, L'OGGIENENTE E CA-PITAN GENERALE IN QUESTO REUNO CIC.

3 Li Deputati del Baronaggio per particolar commissione che sopra di ciò 3 hanno acusta da tutta la Nobilla, come a me costami, hanno presentato a 31, 3 di Gennaio um Memoriale del tenore seguente, vichicict:

» Secretasime Signere — Il Harmaggie o Nobiltà di queta città e regno, remdende prinieremento infinite graine a Vostra Milezza, cho mossa a pictà delle estreme calamità di questo regno i sia deguata di prenderne il governo, unitnento l'espengono che siccome nel principio delle me prudentamine disposisionil, si è già cominéciale con la ferma preranza del rimedio a registrare nelli continuo.

3 presenti travagli, così anco sperano che nel progresso di esse si abbiano col » lumi e splendori della sua grondezza da svaniro l'ombre delle diffidenze che » tengono alconi del popolo, onde desiderando totti di questa Nobiltà e Baronoggio, per lo zelo che cioscuno tiene del servigio reale, non solo di toglicre p qualsisia impedimento, ma di cooperaro anche a tutto loro potere per lo quiete » dei correnti tumulti. Ed essendosi presentito i sospetti che tengono alcuni pary ticolari del popolo, che la Nobiltà debba prendere vendetta delle pretese ofs fese che alcuni gli hanno fatto nello robe e nello vite, offeriscono a Sua Maestà ed a Vostra Altezza di dover affatto scordarsi di tutti i pretesi eccessi, che > nelte presenti rivoluzioni così in generale, come in particolare abbiano sino-> ra in qualunque modo patiti, rimettendoli, anzi sepellendoli tutti in un perpetuo oblio, como richiede lo pietà cristiana, la geoerosità del proprio sangue, » ed il desiderio del pubblico beno, e vivono così lontoni dagli odii e rancori s contro al popolo, che supplicano Sua Altezza resti servita di reodero infinite s grazie a Sua Macstà, come fa anche la Nobiltà predetta per lo perdono gene-» ralo cho si è degoata di concedere a detto popolo, di tutti i delitti commessi, bonché siano di tesa Moestà in primo capite, o per avergli anche tolto i tri-» huti della grassa, onde inchinati a suoi reati piedi supplicano la Maestà Suo on affettuose ed umilissimo istanze, che si degni similmente di concedere a » questa fedelissima città e regno tutte le grazie e privilegii proporzionati alla » pubblica utilità ed al buon governo, come meritano l'aotica toro divozione ed » i servizii che hanno continuomento fatto alla Monarchia, sopplicando parimento > Vostra Altezza resti servita d'impiegaro tutt'i mezzi possibili per la univer-» sale tranquittità, acciò si evitico nel regno i danni della guerra, giacche essa » Nobiltà in conformità della grande obbligazione che tieno di assistore alta di-> fesa del suo Principe, non potrà mai moncaro dal suo dehito; ond'è ecrto che eon tutto lo sforzo possibile sino a spirare l'ultimo fiato dello vite, avranno » sempre da difendere le rogioni e giustizia della Maestà Sua contro qualsivo-> glia invasione d'armi straniere , e contro quelli che osassero d'inquiotare il dominio di questo regno, non potendo non sentire vivamento con senso indi-> cibito d'infioito rammarico che si avrà da combattero contro dei proprii cits tadini e famigliari; ma perchè lo guerre oivili sono lo più fiere, e sono quelle che hanno rovinato i maggiori regni, e disfatte le più potenti Monarchio, desidera però essa Nobiltà, che sedondosi i tomulti, cessico anco i travagli, afs finche le proprie dissunioni noo servano altrui di trionfo, e per grandi che siono gl'infortunii che oggi affliggono il regno, ben chiarameote si provedo che se non succederà in hrere lo sua quieto, abbiano da essere di gran lunga mags giori quei che se gli minacciano per l'avvenire; perché coloro che aspirano a questo dominio prevalendosì di tali discordie tenteranno con non dovati fon-2 damenti di fabbricare le toro fortune sopra la rovina del regno, a tempo che » si appagasse di quelle grozio cho con la sicurtà del perdono, e con l'abbono danza della grassa, gli sono state da Son Maestà si benignamente concedute. potrebhe essore it più fetice det mondo. Quello che reca a tutti affizione e coro doglio è il vedere, che per la ignoranza di alcuni pochi, non solo si turba il godimento di tanta felicità, ma che abbiono anco per cogiono loro da sorrao stare al regno tante sorti di miserio e d'infortunii, quante sogliono apportare

» le guerro civili, como sono li spargimenti di sangue, le morti, le crudeltà, le » pouurie dei viveri, l'oppressione dei popoli, li patimenti dei povori, delle ve-» dove, e dei pupilli, i rubamenti, la total rovina di quelle poehe sestanze rima-» ste, e l'impedimonto della giustizia, le violenzo della pudicizia, la irrivorenza ai religiosi ed allo Chieso, che sono lo vere introduzioni e soliti principii delle » eresie, e perché s'intenda che dal canto della Nobiltà non vi sarà mai impe-» dimento alcuno cho possa disturbare la nniversale quiete ed il pubblico bene-» ficio, e per togliere affatto qualsisia sospetto cho di essa si possa temere o di odio o di vendetta, si esibisco sempre che il popolo si ridurrà alla obbedienza o dovuta a Sua Maestà (per lo cui servigio o difesa o non per altra privata pas-» siono assolutamente si sono prese lo armi) non solo disarmarsi in campagna, ma restando con le sole arme, che sono proprio dei Cavalieri, si obbligano si-» milmento di non usare o ne anche di tenore nella città quelle di fuoco, in con-» formità degli ordini reali , per aver sempre a vivoro fuori di ogni sospetto, on quella unione e fratellanza che Dio comanda, e richiede la ragione; e perché sia ciò pubblico a tutto il regno, supplicano Vostra Altezza resti servita a di farlo manifesto, affinché da ciascuno si conosca l'animo della Nobiltà e Barenaggio esser sempre inclinato alla pubblica pace, alla unione col popolo, s ed alla conservazione del regno.

> LI DEPUTATI DEL BARONAGGIO E NOBILITÀ PER QUESTA CITTÀ E REGNO.
> IL PRIORE CARACCICIO — D. DIOMERE CARAPA D'ANSI — GIUSEPPE IN SAN> GRO — D. MARCA ANTONIO DI GENNARO.

s deredo letto quesa Memeriale, ho fatto la devota stima della zela chi a casa con tanto finezza dimetra il Utraneggio e Nivilli del servicio Reale, 2 comptento si l'adecebrante all'abbligazione del suo anague, e da il desiriori, sella poce e della poci e dal pubblico bengicio, onne affancio i suppia de latti questo ani- no affattuore della Nobilità, mi è parro di subblicarete, convinanto a tatti una confirmatio che dece passare re la n'Abblità dei l'apposi de ciesta fedelizzania città e regno, afferendomi da mia parte di tatti succi che si stimeramo propurazioni pre conseguire questa felicità, perebe con casa pacineramo propurazioni pre conseguire questa felicità, perebe con casa paciparamo propurazioni pre conseguire questa felicità, perebe con casa paciparamo propurazioni pre conseguire questa felicità, perebe con casa paciparamo propurazioni pre conseguire questa felicità, perebe con casa paciparamo propurazioni pre conseguire questa felicità perebe con casa paciparamo propurazioni pre conseguire questa felicità perebe con conseguire del sur conseguire per la conseguire della conseguire per la conseguire per la conseguire per la conseguire per la conseguire della felizza della conseguire della felizza della conseguire della felizza della conseguire della felizza della conseguire della felizza dela felizza della felizza della felizza della felizza della felizza

D. JUAN.

Por mandado de S. A. — Gregorio de Leguia.

» In Napoli, per Francesco Antonio Orlandi stampatore regio. 16.18.

Bando col quale fu ordinato dal Duca di Guisa che nelle province del Regno non si obbedisse ad altri capi diversi da quelli muniti di sua speciale patente, ed in mancanza di costoro, al Magistrato locale, e fu proibito di mettere a sacco i paesi che volontariamente rendevansi alla obbedienza delle armi della Repubblica.

Vedi lo nota a pag. 302.

## HENRICO DI LORENA DUCA DI GUISA

CONTE D' EU, PARI DI FRANCIA etc. DIPENSORE DELLA LIBERTA', DUCE CELLA SERE-MISSIMA REAL REPUBBLICA DI NAPOLI, E GENERALISSIMO BELLE SUE ARMI.

> Noi che possiamo dire con verità di non essere più noi, ma trasformato tutto nel bene pubblico di questo regno, e che non pensiamo più o nissun'altra cosa > che alli vantaggi, quiote e tranquillità di questo fedelissimo popolo e Serenissima Real Repubblica, non possiamo auco più trattenerci di non pubblicare al > mondo quell'eccessi di giubilo, che ci brillano nel core, per veder combatte-> re il Cielo fatalmente per noi, senza però adoperore quello onnipotento mano > altr'arma, che quella di far conoscere l'inganno in cui si è vissuto per tanto > tempo, si puol dire ineantato, venendono i popoli spontanei alla dovnta obbe-> dienza; per lo che occrescendosi in noi quel desiderio di generosità, che por-> tiamo ereditario, e per lo nascita e da nostri antenati, possiamo assicurare sin-> ceramento ognuno, che viviamo quà a broccio aperte per stringerci al petto > come padre amoroso tutte quelle città, fortezzo, terre, casali e vasalli, che > conoscendo le parti di questo debito, si contenteranno di soddisfarlo con la > dichiorazione per questo portito. E per togliero ogni pretesto a corvelli male affetti di servirsi degli ortificii con la focilità dei popoli, od ancho per dichia-> rare a tutti la rettitudino della nostra intenzione, proibiamo espressamente col presente pubblico Editto, sotto pena dello privazione delle earicho, ed altro > a nostro arbitrio, da estendersi questo sico alla morte naturale, a qualsivoglia officiale, di qualsivoglia condizione che sia, di non permettere non solo sacchi, > né in generale né in particolare a quelle città, fortezze, terre e casali eho si onsegneranno come sopra, mo nemmeno danno di sorte alcuna, sotto qualsi-> voglia pretesto, etiam di ribellione, poiché di questi ce ne riscrbiamo la cop guizione unitamente col nostro Senoto.

E per evitare ogni scandalo che potesse naseero, proibiamo a tutti, sotto pena della vita, di non dovere andaro, sotto qualsivoglia pretesto, etiam di cons quiste, fuora con truppo, soldati, o gento senza le nostro Potenti ed ordini, o guando vi andassero, che non si crede, non devranno essere obbediti, ne ricevuti dai popoli , ma seguita la dichiorazione dei luoghi per questo partito, basterà che le Università facciano elezione di un capo che potrà governare,

» sincho noi saremo ovvisati, e che avremo provvisto di soggetti,

- » Non dovranno nemmeno sotto qualsivoglia pretesto ricevere impodimento » d'alcuna sorte, sotto la medesima pena della vita, quello vatiche od altri che
- » porteranno coa li nostri passaporti, grano, vino ed altre robe per la grassa » di questa città, nò si faccia il contrario. In fedo etc. — Dal Torrione del Car-
- mine li 12 gennajo 1848 Il Duca di Guisa Fabrani.
  - » în Napoli, per Lorenzo Gaffaro stampetore di Sua Altezza Serenissima. 1648.

## N. 4.º

Notamento dei Cavalieri e Baroni del regno che trovavansi presso il Vicerè Conte di Ognate e nei quartieri della capitale non occupati dai sollevati, quando ebbe luogo la fuzione del 6 aprile 1643. Vodi la nota a peg. 346.

- D. Diomede Carafa figliuolo del Marchese d'Anzi, Maestro di Campo.
- D. Geronimo Maria Caracciolo Marchese di Torrecuso. D. Vincenzo Tuttavilla Luggotenente Ge-
- nerale della cavalleria. D. Carlo della Gatta Principe di Mo-
- D. Carlo della Gatta Principe di Monastarace Generale, D. Achilte Minutolo Duca del Sasso Mac-
- stro di Campo. D. Giovan Tommaso Blanco Marcheso
- dell'Oliveto, Maestro di Campo, Cavaliere di S. Giacomo e del Consiglio Collaterale.
- D. Carlo Carafa Vescovo di Aversa. D. Giuseppe di Sangro Deputato del ba-
- ronaggio.

  D. Carlo Capecelatro Duca di Seiano.
- D. Giuseppe Caracciolo Principe di Torella. D. Emmanucle Carafa.
- Fra Paolo Venato dei Conti di Santa Maria in Grisono.
- D. Pietro Carafa, Governatore di Castellammare.

  D. Riccardo Filangiero dei Baroni del-
- la Pia. Orsino Conte di Oppido.
- D, Giovanbatlista Capece Piscicelli,

- el Mar- D. Francesco Capecelatro dei Duchi di impo, Seiano,
  - D. Filippo Capecelatro.
    D. Diego Capecelatro.
  - D. Andrea Capecelatro.
  - D. Antonio Maria Origlia.
    D. Luigi d' Aiala.
  - Fra Giovanbattista Caracciolo Priore di Malta.
    - D. Francesco Cambacorta Duca di Limatola, Macetro di Campo,
    - D. Scipione Capecelatro Governatore d'Ischia.
    - D. Pompeo Capecelatro, Luogotenento di Maestro di Campo.
  - D. Carlo Caracciolo di S. Eramo, Conto di Feniglia e Cavaliere dell'abito di Calatrava.
  - D. Giacomo Caracciolo Marchese di Brienza.
  - D. Marcantonio di Gennaro, Maestro di Campo.
  - Piccolomini Principo della Valle.

    D. Camillo Capece Galeota Duca della
    Regina Consigliere di Stato.
    - Capeco Duca di Ruodi. D. Cesaro Pignatelli Marchese di S. Marco in Catola.
    - D, Vincenzo Pignatello suo figliuelo,

Il Duca di Barrea. Afflitto Principe di Scanno.

D. Geronimo Capece.
D. Cesare Sersale.

Il Marchese d'Alvignano Capece. Fra Baldassarre Capece Cav. di Malta. Il Duca di Bagnoli Sanfelice.

D. Cesare Sanfelice dei Duchi di D. Fabrizio Sanfelice Bagnoli.

D. Cesare Galluccio. Il Principe di Montemarano.

Il Marchese D. Berardino Belprato.

11 Duca d'Andria Carufa.

D. Marino Caracciolo Principe di Avellino e Gran Cancelliere del Regno. Fra Giuseppe Caracciolo Principe di Atena.

D. Giovanbattista Carafa Duca di Jelsi, D. Ettore Carafa dei Duchi d'Andria.

D. Tommaso Carafa.

D. Giulio Guindazzo.
D. Antonio Caracciolo Marchese di S.

Sebastiano, Reggente.

Il Duca di Roscigno, Villano.

Fra Carlo Confalone, Il Principe di Casapesenna, Bonito. D. Carlo Filaogiero Barone della Pia.

D, Gorona Capece Galeota Cavaliere dell'abito di Calatrava e Tesoriere Generale del Regno.

D. Giacomo Zurlo.

Fra Giovanni Zurlo Cavaliere di Malta. D. Giuseppe Caracciolo di Brienza.

D. Giacomo Caracciolo Duca della Rocca.

D. Alberico Caracciolo di Brienza.

D. Alessandro Caracciolo di Brienza.

D. Giacomo Capece Galeota dei Duchi della Regina, Presidente della Regia

Camera e Cavaliere dell'abito di S. Giacomo.

D. Giovanbattisla Caracciolo dei Marchesi di Macchiagodena. D. Felice della Marra.

D. Ettoro Capecelairo Marchese del Torello, Roggento. D. Ferrante Spinelli Principe di Tarsia, 11 Principe della Roccella Carafa della spina.

Il Principe di Belvedere dei Carafa della statera.

D. Diomede Carafa ) dei Beinnini di

D. Pietro Carafa
D. Cesare Carafa
D. Cesare Carafa

D. Federico Carafa Duca di Cancellara, del Consiglio Collaterale.

Fra Carlo Pagano Cavaliere di Malta. D. Giorgio Sersalc.

D. Eligio Sersale.
D. Marco Pignatelli dei Duchi di Bi-

saccia.

D. Francescantonio Muscettola Signore
di Melito.

di Melito.

D. Giovanbattista d'Alesandro Duca di
Castel di Lino.

D. Andrea suo figlio.

D. Luigi Maria
D. Giovanvincenzo
D. Fabrizio.
Macedonia.

D. Carlo Serra Duca della Grottolella.

D. Pompeo di Genuaro Duca di Belfor-

 D. Pompeo di Gennaro Duca di Belforte, del Consiglio Collaterale.
 D. Antonio de Lignori.

Il Conte di S. Angelo, Mormile. D. Cesare Mormile suo fratello. Il Principe di Colle d'Anchise. Il Marchese di Taviano.

ll Duca di Orsara, di Franco.

D. Giuseppe del Giudice.

D. Francesco Concubletto Marchase di
Arena, Scrivano di razione del re-

gno. D. Antonio Moccia. D. Mario Moccia.

D. Michele Blanco Marchese di S. Giovanni. D. Nicolò Giudice Principe di Cellam-

D. Ricolo Giudice Principe di Cellammare, del Consiglio Collaterale, Cavalicre di S. Giacomo e Corriere Maggiore del Regno,

# LIBRO SESTO

#### ARGOMENTO

Si decrivono gli strikcii ssati dal Cente d'Ognate per incentrare le additiazione del popolo nessa distarbo dei tabbli. — levade l'a russa franceo la riviera di Posilipa, o parto sena profitto — Diiserta il Cente navoa congiura transata di Posilipa, o parto sena profitto — Diiserta il Cente navoa congiura transata dano — invette Salerno, e, socciata, si ritira in Portologono-Elibatte il Cente la genuria del popolo con grani stratieri — Narrasi la prigionia del Protolo del Montesarchio, e del Prisco della Roccetla — Si perseguitano i banditi, esi fia dianottaziano centro del protettori — Descrivesi la contamacia del Due di Maddaloni, ri risentimento contro i aprotettori — Descrivesi la contamacia del Due di Maddaloni, ri risentimento contro i aprotettori per della Protettoria la contamacia del Due di Maddaloni, ri risentimento contro i protettori per solo della manta della protetto del Protettoria la contamacia del Due di Maddaloni, ri risentimento contro i aprotettori e protettori per solo della Descriptioni del Agostino Mollo—Manda il Gran Turro anabacciatore al Re Catalotto.

Restarono dopo la sorpresa di Napoli così diabbiose le cose del regno e litulante la fede del popolo, che quantuque non fosse protica che non inalberasse le insegne reali, vedevansi però gli anini dei nal soddisfalti a i si pessime risuluzioni inchisati, colla speranza dell'arnata francese che si stava con tal disegno ammassando, che non era chi potesse, con sicurerza infallibile, più della vittoria che della perdita nilliantaria. Agglungerasi ancora, per caglone fomentatrice di una tale incertezza, non meno il dovuto sospetto del popolari, che la risenita natura dei nobili, perchè congiunto all' antica loro alterigia il auoro siegno nelle passate guerre concetto, quelli temendo l'in al questi indebitamente lottagglata, questi desiderosi di ona lasciar l'Ingiurie degli offensori impanite, era probabile opinione che il godimento dell'ontentua quiete non sarchès tatto per lungo tempo durabile.

lurigilando dunque per siffalta incertezza il Conte d'Ognate apl' interessi della Corona, e desideroso di tranquillare le tempeste di nuori tumulti, che potevano facilmente scoccare dalle scorrete congiure degli inquieti, applicossi con manicrosa destrezza a peremiti-c. Considerò egli primieramente che la cagione delle turbolente pastate, non avera da

altra parte tirata l'origine, che dalla soverchia autorità dei nobili, i quall, divenuti per la troppa connivenza dei Ministri reali molto più fastosi che non richiedeva il decoro della giustizia, avevano talmente conculcata la libertà del misero popolo, che non contenti della distinzione della natura, che il aveva di nascimento più sublime arricchiti, lo tenevano in condizione piuttosto di schiavo che di suddito. Accorgevasi ancora che essendo la nobiltà divenuta più che mai arrogante, e insuperbita non meno per il fasto dell' ottenuta vittoria, che per il merito nella passata guerra acquistato, mostrava pensieri tanto alti. e così gonfii di pretendenza, che anco la concessione delle intiere provincie era quasi da lei per ricompensa poco convenevole giudicata, perchè oltre la perdita di tanti personaggi di stima, aveva per servizio del Rela maggior parte delle facoltà dissipata. Ed era facilmente per le accennate eagioni a tal segno la pretensione d'alcuni arrivata, che non solo ne fecero al Conte eon iterate richieste l'instanza, ma conoscendo pinttosto sospese ehe disperate le mercedi che si figuravano consegnire, taluno non si arrossi nel propalare il pentimento di avere Sua Maestà in quella oceasione sì fedelmente servito.

Fatta una considerazione così ponderata, avrebbe il Conte per cattivarsi la benevolenza del popolo moderata la licenza del nobili con gli atti della sovranità, o riconoscinto il merito di clascuno con quelli delle mercedi; ma comecché il mostrarsi rigoroso in quel tempo poteva facilmente, inasprendoli, esser di nuovi tumulti cagione, e in secondare le loro pretendenze, un mostrarsi apertamente alieno dalle soddisfazioni del popolo, egli per sfuggire il primo pericolo e per non urtar nel secondo, non meno il risolversi all' uno che all' altro prudentemente sospese, attendendo l'opportunità di poterlo eseguire con magglore vantaggio della Corona. Ma conoscendo ad ogni modo, che la fede dei pobili, appoggiata nelle speranze future, era più facile a conservarsi che quella del popolo, che era per natura volubile, e considerando quanto le armi dei baronaggio unite con le spagnuole avevano molto poco operato in domar la pervicacia dei ribelli, stimò esser migliore espediente per aliora il mostrarsi inchinato alle soddisfazioni del popolo che era molto maggiore di numero, che a quelle dei realisti, assieurandolo non meno della esenzione delle gabelle, che del godimento di alcune grazie nuovamente concesse (1). E benchè fosse molto

<sup>(1)</sup> Al Principe Regle D. Giovanni d'Austria fu data plenípotenza dal Re Filippo IV suo genilore, con diploma degli 11 gennaio 1648, pet quale, rivocamioni le facella concedute al Duen d'Arcoso cob precedente atto dei S ottober 1647 che leggesi a pag. 288, fu investito il Principe dei più illimitati poteri per gra-

considerable il nuemo degl'interessat, gli effetti dei quali fatrano sopor al dreiti arcendinenti riposta, gli effetti dei quali fatrano soporti di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo di corrispondenza del pej non volle mel permettere che in noddistatione di elevatione del Rej non volle mel permettere che in noddistatione di costoro si dovessero i dazii delle natiche gabelle riscuotere: A dazi sotaneolo le medesime ragioni dei popolari, si obra septime in controlo di costoro si dovessero i dazii delle natiche gabelle riscuotere: natico di costoro si dovessero i dazii delle natiche gabelle riscuotere: natico permetti delle riscuotere, con la controlo di controlo d

Ne solamente si studiò con simili dimostrazioni di conciliarsi col popolo, ma anco non tralasciò occasione di mostrarne gli effetti in qualunque caso che dal suo arbitrio dipendeva, perché non era incidente o differenza per molto difficoltosa che fosse che non venisse a favore del popolo terminata. I primi effetti del desiderio che aveva di soddisfarle si conobbero nella morte di Giacomo Rosso, il quale essendo stato ucciso da alcuni del partito regio, nei primi giorni della sorpresa di Napoli, fu immediatamente dato ordine dal Conte, che in pena di quel delitto fossero gli uccisori o vivi o morti pigliati , assegnando grossissime taglie in premio di chi il avesse arrestati. Non meno inclinato si scorse a secondare i desiderii del popolo in castigare la insolenza di due fanti spagnuoli , i quali essendo ritenuti dalla plebe del Mercato per cagione di un leggierissimo insulto usato contro un povero artista, e condotti alla presenza del Conte, fece alle prime istanze dei querelanti piantare le forche per appiccarli, benchè nell'istesso tempo, a preghiere del medesimo popolo, li fu conceduta la grazia. Incontrò similmente la soddisfazione dei popolari nella concessione dell' Indulto generale nel quale avendo eccettuati nel perdono coloro che, tanto prima quanto nei passati tumulti, erano di lesa Meesta Divina inquisiti (1),

ziare o perdonare. În conseguenza di ciò si pubblicarono le grazie e franchigle di balzetti, di cui parla il Piacente, con generale Indulto che segua la data degli 11 aprile 1648, da noi riportato in fine di questo Sesto Libro, sotto il n.º 1.º dei documenti storici.

furono ad intercessione del popolo parimente da lui perdonati. Moderò con prontezza non disuguale il tempo stabilito ad esigere le imposizioni del regno, perchè avendolo caricato di quarantadue carlini per fuoco nei medesimi giorni che tornò alla devozione della Corona , si compiacque, ad istanza del popolo, che l'imposizione si sospendesse insino al primo di maggio, e che l'esazione si facesse nel fine del mese di ngosto, a guisa dei pagamenti fiscali. È però vero che delle vendette fatte daj nobili per le terre del regno, contro coloro che aveyano come capi del popolo sostenuto il partito delle armi ribelli, non mostrò molto di risentirsi, perché essendone stata una gran parte la quei primi giorni ammazzata, egli quantunque per soddisfazione dei querelanti mostrasse in apparenza un ardentissimo desiderio di castigarii . fece nondimeno con l'esperienza conoscere che simili eccessi erano piuttosto approvati per servizio del Fisco, che come colpe puniti da lui; in che egll tanto maggiormente trascurò di esercitare gli effetti della sua giustizia, quantocche il popolo di Napoli, attendendo ai proprii interessi, godeva il beneficio delle grazie ottenute dal Conte, e non molto premeya in correggere gli abusi delle cose del regno.

Alletato con dimostrazioni così cortesì, e con altre di maggiore apparenza, il popolo di Napoli dal Gonte d'Ognato, incominciò a conoscere per beneficio del Cielo quel che sinora si aveva figurato per sciagura cella fortuna. L'esser di nuovo cadato sotto il dominio delle armi spaguode, che era il peggior del mali tra quanti se ne temevano, esperimentavasi per la maggiore ficiettà che potesse desiderarsi. Onde accianandolo publicamente per autore della quiete del regio, e per celeste protettore della giustizia, quet medesimi segunci del partito ri-belle che averano per l'additoro contro dei regiu non meno la forza delle armi che il reloso delle lingua impugnato, si studiavano con varie corressioni di affetto di riconoscere le sue grazia.

Il primo atto di gratitudine, con il quale riconobbero gli ottimati del popolo la piacevolteza del Conte, la il premettere che tutte la attiglica ric della città, che dorenno depo la sorpressa di Napoli ricondursi nel monastero di S. Lorenzo in conformità del suol privilegti, ne fosse parte el torricce del Carmine, e parte nel recinto delle fortezze riposta. Il secondo fui il persundere la plebe, che stava più che mai ostinata in underire al partifo francese, a deporre se non affatto le armi nelle mani dei regli, a venderne almeno gran parte ad alcuni, che con il danaro del Conte l'andavano tattimentele comprando.

Con diverso e più profondo artificio mostravasi desideroso il Conte della soddisfazione del nobili, perchè quantunquo egli avesse in pensiere di lusingnre, con altra mercede che con promesse generali, gli

animi di coloro che avevano nella passata guerra servito, con tutto ciò conoscendo di non essere affatto libero dalle congiure dei malsoddisfatti e del medesimo popolo, buona parte del quale, persistendo nella solita contumacia, fondava vastissime speranze nella venuta dell'armata francese, si studiò di tenerli nella solita fede con allettamenti di future riconoscenze, dandoli a credere che egli sospendeva di compensare il merito del baronaggio e degli altri amici della Corona, per non irritare, con simili dimostrazioni a danno del Re, gli animi dei popolari. Ed invero partorirono questi artificiosi stratagemmi del Conte effetti così vantaggiosì per le cose di Spagna, che soprastando evidentemente la perdita del regno all'arrivo dell'armata francese, che fu nel principio di giugno 1648, si vide, contro l'opinione comunc, non meno dai nobili che dal medesimo popolo fedelmente servito; poiche avendo tentato, con l'appoggio di alcuni ribelli della Corona, di sbarcar soldatesche nella rivlera di Posilipo, furono dai popolari di quel villaggio con tanta intrepidezza respinte, che disperando il nemico la felicità del successo. rivolse, non meno confuso che vinto, alla volta di ponente le vele, senza avere altro operato in beneficio dei malaffetti cho di averli in nuove speranze riposti con lasclarsi vedere.

Discacciata con avvenimento così felice l'armata francese dalle rive di Napoli, incominciarono a pullulare nuovi semi di tumulti nel popolo; perche la penuria dei grapi, che è proprietà inseparabile della guerra, travagliava in tal guisa gli abitanti della provincia di Terra di Lavoro, che non poteva il Conte d'Ognate per ogni parte della città non udirno i clamori; i quali tantopiù con ragione pareva che si spargessero, perchè molti Baroni del regno, e la particolare quelli di Puglia, non permettevano che altri grani che li loro, si conducessero in Napoli, proibendo con guardie a tale effetto pagate, che non se pe potessero da altri luoghi trasmettere. E perchè tra le principali concessioni, ottenute dopo la pace dal Re, era la esenzione delle gabelle, il popolo instigato dalle false invenzioni degl' inquieti , figuravasi che ciò derivasse dall' artificio del Conte, per tirarlo con tale necessità a rimetterle in piedi. Egli però che era lontanissimo da disegno così tirannico, e non ad altro intendeva che all'osservanza dei nuovi privilegii concessi, per assodare il popolo nella devozione del Re, affliggerasi grandemente di non potersi sottrarre da tante calunnic. E quantunque se ne giustificasse più volte con i capi del popolo, le sue giustificazioni o non erano ammesse, o molto poco credute. Ad ogni modo per togliere con dimostrazioni maggiori ogni sinistro concetto della sua fede, e per far conoscere che gli premeva la quiete del mal soddisfatti, fece non solo sequestrare, per evitarne le tratte, tutti i grani di Foggia, ma invia-

Towns of the County

tori Eŭror Capecelatro Reggente di cancelleria, gli diede ordine, che re qualunque cagione si fones, non per altri facesse serbarii che per l'annona di Napoli. Ma beenché il Reggente eseguisse con la debita fedelti giordini del Conte, non soriritono però gli effetti che ricereava il bisogno, perchè, trovandosi la città di Napoli, per cagion delle gabelle, per non aver mezzi di restituirlo la caso d'imprestanza, l'anadata del Reggente in quella provincia apportò piuttosto detrimento che profitto del urgenne del popolo; polshè essendosi con tale occasione protibita la conduta dei grani, si yide il prezio in si grossa esorbitanza alterato, che l'accannata penuria, che avera del mediocre, divenne in un momento intollerabile.

Ben considerava il Conte che siffatte afflizioni del popolo procedevano dall' avarizia dei Baroni ; l'autorità dei quali era tanto licenziosa divenuta, che impedendo la libertà di coloro che vendevano e compravano grani, nè per ordine del Vicerè, nè per clamori dei popoli si mostravano meno ostinati nella tirannide. Conosceva ben anco che non potevasi cotanta insolenza in altro modo reprimere, che con l'applicazione dei rimedii violenti; ma nel vederal ancora non bene assicurato della fede del popolo, nel trovarsi la nobiltà con le armi in mano e gravida di vastissime pretendenze, nell' essere ripieno il regno d'una infinità di banditi, appoggiati alla protezione dei Baroni, e nel sapere che l'armata francese faceva in Portolongone nuova radunanza di legni per ritornare più poderosa ad invadere il regno, stimò esser migliore espediente il sospendere con dissimulata connivenza il castigo, che con risentimento intempestivo provocarli alla difesa. Riparò nondimeno alla sovrastante penuria del popolo con molte quantità di grani, che dalla provincia di Fiandra fece trasmettere in Napoli, i quali furono invero di sollevamento sì grande in questa città, che la valuta, ch' era per lo accennate cagioni aumentata a segno intollerabile, si vide in un momento scemata con notabil vantaggio dei compratori. Anzi gli stessi Baroni di Puglia, essendo rimasti ingannati per si ottima risoluzione del Conte ; gli fecero intendere che volendo grani per l'annona della citta li avrebbero venduti a prezzo più moderato di quello che pagavasi per li grani stranieri. Ma egli non solo ricusò con generoso rifiuto l' offerta, ma per confondere maggiormente la loro avarizia, gli rispose, che la città ne stava così ben provveduta che ne avrebbe fra poco, a prezzo più dolce, fatto trasmettere in quella provincia.

Insignoritosi il Conte con tal arte dell'affetto del popolo, non volle col medesimo rispetto usato verso i Baroni dissimular le colpe dell'Annese, il quale, essendo una mattina di suo ordine arregtato, fu dopo pochi giorni di carcere decopitato nella piazza del Castello. La cacione della sua morte attribuisti all'aver egli neuno mano, per meza di netere, con i capi dell'armata francese, ma però la comune opinione vuole, che cio fosse situato assoluto pretesto degli sagnonio per non insospettente dell'indulto concesso; cii quetiva la fede del popolo nell'osservanza dell'indulto concesso; cii quetato assoluto dell'armata dell'indulto concesso; cii quetato estato dell'armata dell'indulto concesso; cii que-

(1) Gennaro Amese fa condanate a lla peas del capo à 20 giagno 1634, consentenzo che portiva la formola, decogniteur, et annea, executione, forquestar, tanguam cadarer, et qine bonac conflectentar. Allorché era menso al superior, o ten fe exequito nel large di Castelnone, lo sivendardo della giustina precedera el conveglio, e da li resubetta, handiner si pubblicava la seguente grittare el conveglio, e da li resubetta, handiner si pubblicava la seguente grittare el conveglio, e da li resubetta, handiner si pubblicava la seguente grittare del S. M. Regente della Gran Corte della Viconia, cua il suo del rigioro D. Carlo Lopos Giudice criminale di esan Gran Corte, e del primo Productiva del S. M. Secuniama. Prist di moste della giuta la esta per acre commesso debitto di lesa maesti dopo l'utino indulta giaratte concesso del S. A. Secuniama. Prist di morte dine l'Amese ellema parole la populo, contradolto a prestare obbedieraza il e, cal e il suo terebio.

Tutto quello ch' ci si freo a robare negli undici mesì, durrante i quali fi mantenno a capo dei sollevati, si rileva da ci che leggerà melle Memoiree de fen Monitere le Due de Guite, secondo la testuale trascrizione da noi fattama paga, 220 230, ce alla na monto si risrcancero persos di bui ricchiniste masserizie, persioni arredi di argento nol peso di labre 2714, milit dobbi di oro cimpo mila decidi di argento, arecto speca altre somme alla contrazione di una chiesetta nel recimb della fortenza del Carninio: a sulla porta di questa feculta interesta del carninio e sulla porta di questa forta interesta del carninio e sulla porta di questa forta cardino della fortenza del Carninio: a sulla porta di questa forta cardino della fortenza del Carninio: a sulla porta di questa forta della contratta del proportio e del gillo della sia in concrediti dal Inc. cad di Guisa, e secondo narra il Capecciato, si leggica autio quest'arma la se-queste oppignati.

### D. O. M.

IMMACULATAE, BEPARAE,
DIVIS. IANUARIO, AC. RARBARAE,
PARTANOFE, BELLOGAM, ESCLESTIF.
IANUARIUS, ANNESIUS, CASTRI, PATRONUS,
SUIS, IMPERNIS, BICAVIT.
ANNO, DOMIN, NOCLEHINI,

Tanto lo stemma che la iscrizione ora più non er stono, essendo stata direccata l'antica chiesetta quando al torrione si diede la forma di castello, edificandosi in vece la Chiesa sotto il titolo di S. Anna, che attualmente nella piazza d'armi si vede.

Il processo contro l' Annese, che su scritte da Carlo Incarnate, contiene cu-

Townson Great

nese nativo della città di Nola, dove nei suoi prini anni fu si bene da peritio masserto nell'arte di fuciliero crudifo, che direnuto non mediocremente in quel mesitero famoso, fu, trasferendosti in Napoli, non meno del nome che dell'atsessa seperienza per unico celebrato. Eleito nei primi moti di quella città per capitano di fanteria, si ostito à diffendere con tanta costanza le pretensioni del popolo, che dopo osesser stato creatio per castellano del torriono del Carmine, passò, seguita la morte di D. Francesco Toraldo, con estremo applasso del popolo a supremo governo del regio, nella cui amministrazione non fu atto d'inumanità che in esserciario non supersesse i più fieri tirandi del mondo (J). Modercati la sua graodeza con la venuta del Duca di Ghisa, congiurò contro questi, di-venne per tenna pagnanolo, riororò popolare, e fiandamente mori francese.

Segui alla morte di Gennaro, non molti giorni dopo, anco quella di Domenico Colessa, detto per soprannome Papone, il quale, con disegno che all'arrivo dell'armata francese dovessero suscitarsi puovi moti di turbolenza nel regno, era dallo Stato Ecclesiastico verso i confini d'Abruzzo col seguito di molti banditl calato. Ma prevennto dalla diligenza di Giulio Pizzola, che tuttavia trattenevasi in quelle parti per reprimere le novità che potevano con tale occasione originarsi in quella Provincia, ed assalito in Pontecorvo, fu finalmente arrestato e. condotto nella città di Napoli, in pena della sua fellonia pubblicamente appiccato; insegnando coll'esempio della sua morte a non contaminare la fede dovuta dai sudditi al principe naturale, Nacque Domenico Colessa nella terra di Roccasecca quanto umile di natali tanto povero di beni di fortuna, impiegò i primi anul dell' età sua sì nella custodia degli armenti come nella coltura del campi. Indi postosi in armi, per cagione di misfatti poco onorati, si resc, con la recidiva di nnove colpe, siffattamente di perdono incapace, che, disperando di conseguirlo, non fu misfatto che non commettesse. Nella rivoluzione del regno, e nel tempo che declinavano le armi spagnuole, essendo direuuto capo di un esercito intiero, militò con tanta felicità in servizio del popolo, che

riosi parlicolari , o rircla quale fosse la visiosa e erudele procedura penale di quei tempi per modo che abbian ereduto di far esse grata al tettor riportandome il riassundo tra i decumenti in appendire a questo Sesto Libro , sotto fin. 9.3°, esembolo: giorati della trascrizione fatane dal Capocetatro nel Distrio, ed a cui quel processo fu dato dallo stesso Giudice inquisitore D. Carlo Lopez, per ordine del Vicere.

(1) Veggasi la nostra nota a pag. 55, c si legga il Manifesto, inserito sotto si n.º 4.º tra i documenti in fine di questo Sesto Libro, col quale selvaggiamente fu data facoltà in tutti i paesi del regno di commettere qualisiogolia occesso, como a sererizio aegonalatizarino della Serenizarina Repubblica, contro i feudatarii, Officiali pentigiani della causa regia.

nel contado di S. Germano non fu terra, da Tenno in fuori, che non caclesso nelle sue mani; e se aresses auto giudizio corrispondente nivori della fortuna, non è dubbio che il presidio di Capua arrebbe piuttoto ponsto a difendere la piazza che ad uscire in campagna; men landani egli con poca prudenza, come il più delle valte tra le felicità: suiole avvenire, il nofamente, indiestato dalle arria del Principe di Ruo romana, contretto alla ritirata con la totale disfatta del suo campo. Insignato di la curi rancese dalle inquiettadi del suo ca nio, calò di nuoro nel regno e depose con la perdita della vita le sperazare del dominare.

Non restavano però gli amici di novità tanto ben soddisfatti del governo del Conte, che non machinassero giornalmente nuove conglure per disturbare la quiete del regno; perché abituati per lunga consuetudine a godere la dulcezza del comando, malvolentieri sopportavano il dominio degli spagnuoli, ne potevano soffrire che chi poco prima riceveva da loro le leggi, dovesse con più regolato modo di governo la libertà del popolo conculcare, Ma comecche la vigilanza del Conte era truppo Indefessa, ne mancavano delaturi che di ciò l'informassero appleno a quindi avveniva che i disegni di costoro restavano interrotti prima che pullulassern, e talvolta cull'esempio di alcuni che ne furono nella vita puniti, insegnossi più d'uno ad esser men lubrico in farsi conoscere del partita contrario. Con tutto ciù non fu passibile al Conte, per molte diligenzo che usasse, di raffregare la libertà delle lingne, che inventando infinite menzogne, e spargendo nuovi semi di diffidenza nel popolo, frapponevano varie dissenzioni per sollevarlo a danno dei regii, e sopratutto, appoggiando le loro assertive sopra la môrte dell'Annese per ingiusta figurata, dicevano che non doveva per altro servirli, che per infallibile argomento della malintenzione del Conte, il quale recidendo la vita dei capi sotto varii pretesti, andava debilitando la fazione del popolo, per avere col tempo minore difficoltà nell'opprimerla. Si estinsero però in qualche parte simili dicerie con la morte di alcuni, che spinti dal medesimo impulso, o da mera pravità di patura, congiurarono di sorprendere il torrione del Carmine, con disegno di farsi capi di puova fazione, tra'quali essendo stati appiccati alcuni delle più facinorose sette del Mercato (1), rimase talmente atterrita dal rigor della pena l'unione

The state of the s

<sup>(1)</sup> Questi furono Agostino Romano, Antonio Fonseca, Antonio Mosca e Domenico Romano, che farono tratti al supplizio nel giorno 27 aprile 1648 con la seguento grida bandita dal trombetta che, secondo l'uso, precedeva to stendardo della Vicaria.

Questa giustizia la manda la Gran Corte della Vicaria - Questi sono, Ca-

dei congiurati, che piuttosto applicossi alla fuga che all' esercizio della lingua , lasciando gli altri malsoddisfatti di maniera avviliti, che per tema di non esser prevenuti, e per gratificarsi col Conte, non si contennero di scoprirli ia fellonia di molti altri, che coi medesimo fine di sollevare il popolo fomentavano i tamuiti con la speranza degli aiuti di Francia: e comecchè sopra la disunione dei capi si stabilisce ii dominio del Principe, restarono in maniera desertate le pretendenze dei tumultuanti, e nacque tal diffidenza tra loro, che li Conte sollecito di avvalersi di tal congluntura, ne fece una gran parte, con consentimento del medesimo popolo, imprigionare, castigando severamente ciascuno o con la forca o con altro supplizio che meritava il misfatto. E in tal' guisa venne egli a conseguire quello che per tema di non suscitare nuovi tumniti aveva per altro tempo più congruente opportnuamente sospeso. Tramezzava però di tempo la tempo con i rigori della giustizia anco gli effetti della sna gratitudine, perchè sublimando con atti di confidenza, e talora con cariche in apparenza onorate, coloro che svelavano le segrete conglure degl'inquieti, gli rendeva con invidiosa preferenza partecipi della sna grazia, posponendo ogni altro che per mezzi forse più degni meritava di conseguiria. Ma fra tutti coloro che godevano l'aura del suoi favori, e che disponerano degli affari del popolo, potevasi meritamente la quel tempo attribuire il primo luogo a Ginseppe Paiombo, il quale ammesso alie continue conferenze del Conte. crebbe appresso di ciascuno in tanta stima Il sno nome, che non era incidente che per suo mezzo non si trattasse, avendosi in apparenza con tanta agevolezza guadagnato l'arbitrio dei Conte, che non fu cosa da lui richiesta, e difficoltosa che fosse, che non conseguisse. E quindi pacque che aicani del partito reale, poco avveduti in conoscere gli artificii del Conte, dissero più d'una volta, invidiando la fortuna del Pulombo, che se avessero sognato che con tale mercede si dovevano prem'are i ribelli, non si sarebbero mostrati in seguire li partito del po-Birth wind bill polo meno selosi di Masaniello.

Regolandosi dunque con siffatti artificii questo prudente Ministro avevasi guadagnato si ottima opinione col popolo, che assicuratosi a

pilmo Agostico Romano al quale si toplin la testa, ed datani Fonteca, dutonio Nacca e Bonescico Romano, quali si appiecono e si squartano, pacchiciorpa giuria sono da compiratado e macchicata discreti pretario falsi per sollevare quatto fedelicamos popolo, per politare le armi contro San Vicesta Colicio e la pubblica quites facendo preparamenti de armi e di gente, e pricurando discrete occasioni e logite per fore esquire molti omicidii, violenze ed altri daltiti i quatta cilit.— Vedi il Ospecelara.

mille segni della sua fede (toltone però coloro, che per mera pravità di natura fomentavano la novità) non ad altro attendeva, che a conservarla con il mezzo di nuovi beneficii. Premevagli solamente di non potere coll' istessa arte insinuarsi nella benevolenza dei pobili, i quali tuttavia pretendendo vastissime mercedi in ricompensa delle loro faticho, e conoscendo per troppo tenace la natura del Conte (come era in effetto ) mal volentieri si laseiavano lusingare dalla speranza delle sue promesse. Affliggevasi in oltre, perche molte grazic, che costoro per non esasperare gli animi dei popolari non potevano da lui conseguire, gli venivano da D. Giovanni senza veruna difficoltà concedute, con aperto pregiudizio, non meno della propria autorità, che degl' interessi della Corona; perchè vedendosi per altre mani che per le sue beneficati, erano conseguentemente gli ordini suoi, o molto poco stimati, o rare volte ubbiditi. Si accrebbero ancora queste Inconsolabili afflizioni del Conte con gli avvisi che vennero in quel tempo dallo stato di Milano, il cui comandante, trovandosi con poca gente la campagna mentre con manifesto pericolo di soccombere era assediata Cremona dal Duca di Modena, sollecitava il Conte con iterate richleste ad inviargli per riparare a quel male un competente soccorso. Onde egli che altro fine non aveva che d'invigilare al servizio reale, e conosceva che scemando le soldatesche del regno, accresceva le forze dei mal soddisfatti, affiicgevasi grandemente di non potere in un medesimo tempo sovvenire alla necessità dello stato di Milano, e stabilirsi nel possesso del regno, a danno del quale non ignorava che stava di nuovo apparecchiandosi, con forze molto maggiori, l'armata francese. Ma considerando finalmente che la difesa di quella piazza era di molto più necessaria in quel tempo che quella del regno. l'invasione del quale, quantunque gindicava sicura, aveva nondimeno del contingente. Inviovvi due terzi di fanteria composti di ottocento soldati , l'uno del Duca di Seiano, e l'altro di D. Prospero Tuttavilla che ne fu conduttore, il quale dopo avere sfuggito l'incontro dell'armata di Francia, che sciolta nel medesimo tempo da Portolongone veleggiava verso levante, approdo felicemente nelle rive di Genova.

Per-cenuto alle orecchie del Conte, per opera del Gorernatore di Gaeta, l'arrivo in quei mari dell'armata francese, quantunque non poco ae un turbasse nell'animo, mostrando son di meno la solita intrepidezza nell'apparenza, inviovvi per averne avviso più certo una quantità di luche a scoprita, ma mon si toto pervennero al capo di Miseno, fuogo non più che quattro lephe lontano da Napoli, che volgendosi addiero riedriono che a gonde vele se ne veniva verso levante. Divulgatati per replicati avvisi la certezza di questa mossa, le ordinarie milizio del regno, che per commissione del Conte si trovavano pronte con le armi, marelarono in un tratto alla difesa delle marine, seguite dalla cavalleria di leva, o da quella della Sacchetta, che battendo la strada dai borghi di Napoli insino alle mura di Castellammare, occupavano tutto quel tratto di mare per contender lo sbarco al nemico. Con altrettanta prestezza mareiarono alla difesa di Posilipo e di tutta quella costa, che si comprende tra la spiaggia di Chiaia e la città di Pozzuoli, alcune compagnie di leva tramischlate non meno con alquante milizie del popolo che con quelle dei terrazzani, i quali desiderosi di cancellare con quell' occasione il perduto concetto di fedeltà dalla mente dei regii, non è credibile a dirsi, con quanto ardore accorressero alla difesa di quelle riviere. Indi, introdotti nuovi rinforzi per sieurezza del torrione, assicurate con nuove guardie le porte, e spediti gli ordini necessarii per le altre provincie del regno, il Conte, a cui sopra tutte l'altre cose premeva il conservarsi in tal congiuntura l'affetto del popolo, dalla fede del gnale dipendeva la perdita o il mantenimento del regno, non fu negligente in rappresentare ai capitani dello Ottine, ed in particolare a Giuseppe Palombo, quanto gradita a S. M. sarchbe in quella urgenza la fedeltà del popolo , della quale sebbene egli viveva sicurissimo, ambiva nondimeno che si fosse maggiormente dilucidata in quella occasione; soggiungendo (come egli non dubitava) ehe portandosi contro i nemici con quel valore che conveniva a vassalli fedeli, l'avrebbero con tal dimostrazione non meno obbligato a secondare ciò che fosse da loro onestamente preteso, che, interponendosi colla forza dei suoi ufficii, a togliere ogni ombra di sospetto dalla mente del Re, il quale non poteva con migliore opportunità assicurarsi della loro nibidienza, che nella presente congiuntura di gnerra, e dell'acquisto del regno; occasione in vero che dovevasi ambire da loro, per non permettere che la fede del popolo fosse superata da quella dei nobili.

Queste escrizioni del Conte furuno da loi, con tanta cilicacia proferite, che oltre gli acconnali preparamenti fatti per la difasa della cilià, in eni ebbe gran parte il Palombo pon fu capitano d'Ottina, ne capo del popolo di condiziono più che pichec, he non si etiblisc di spender la vita e gli averi per servizio della Corona. Ne già furono contrarti gli effetti che ne segniono, perche inecuti gli impiciali Conte, mostrarono in quell'occisione tanta costanza di fede, che non as si o debba asserire, se dalla mobilità o dal popolo, fosso Sun Maestà in tal caso più fedelmente servità, ini tempo che fu in arbitrio dell'uno cell'altro il poterti liberamente la prigliare al partino emico.

Componevasi l'armata francese, di cui era capo il Principe Tommaso

di Savoia coll' assistenza del Cardinal Grimaldi (1), di trentasei vascelli di alto bordo, di ventiquattro galere, e di sessanta tartane, in cui oltre i soliti bastianenti, vi era un gran numero di selle per armaroe cavalli, in caso che smontassero a terra. Il primo luogo, che provasse il

(1) Il Cardinale Geronimo Grimaldi non fui inviato nel regno per prestare assistenza, secondo scrive il Piacente, al Principo Tommaso di Savoia, ma si bene come a questi fu conferito il supremo comando militare dell' armata di terra e di mare, così al Grimaldi ed al Consigliere di Stato signor Duplessis-Besançon fu affidato il compito delle trattativo politiche, il che vien provato tanto dall' atto diplomatico dei 30 marzo 1648 su i pieni poteri del Grimaldi. quanto dai dispacci di Re Luigi XIV al Cardinale Filomarino, a Gennaro Anoese, a Carlo Brancaccio, ai capi dei sollevati ed al popolo napolitano, da noi riportati in fine di questo Sesto Libro ai n. 5, 6, 7, 8, 9, e 10 dei documenti storici. D'altronde poi, sul vero scopo della spedizione e dei negoziati francesi, a giudicaro dai documenti summentovati e dalla segrota corrispondenza diplomatica del Cardinal Mazzarino e del Marchese di Fontenay, Ministro il primo ed Ambasciadore l'altro del Re di Francia, si potrebbe assai fondatamente muover dubbio sulla esattezza delle opinioni di non pochi storici e massime del Botta, il quale scriveva, essersi dalla Francia mandato il Principo di Carignano Tommaso Francesco figlio di Carlo Emmanuele I Duca di Savoia, perché stimato tale, per nome; per valore, per perizia, per ambizione, da poter tirare e se in Napoli i malcontenti di Spagna, e di fondarvi una nuova monarchia di Savoia. (storta d' Ita-Ha Parte H. Hb. XXIV ). Sembra invero troppo ardimento il nostro mostrandoci contradittori dell' eminente e chiarissimo storico, ma posto mente che spesso in politica le apparenzo son dirette a nascondere il fine, potrebbo ben ritenersi che da quelle tracva origine il giudizio del Botta e di altri scrittori, mentro l'occulto e voro fine dello intervento e dell'ausilio francese in quelle sollevazioni del Regno tendeva, non già a favorire la fondazione di una monarchia sabauda, ma invece ad annettere alla Francia il Reame di Napoli, e ciò non riuscendo, ad offrirne la corona al Principe di Condo, o ad altro Principe Reale di sangue franceso, che nella francese sudditanza e protezione si mantenosse. Ad ogni modo, crediamo opportuno di sommettero alla considerazione di chi legge la seguente corrispondenza diplomatica, che su pubblicata per le stampe a Parigi non prima degli anni 1826 e 1828, o dalla quale la nostra dubbiezza consegue:

Dispaccio dell' Ambasciatore Marchese di Fontenay al Cardinale Mazzarino dei 3 agosto 1617 (1).

Cour de Noples ont aussi envoyé deux hommes en celte ville, qui m'ort assuré qu'il t étaient récolus de chasser les Espagnols et de se donner au Roi, pourres qu'il Couldi promettre de les maitenis dans leurs priciléges, douandant instamment que l'érnèse norcle vint le plus til qu'il se pourrait; à quai f'ai fuil les réponses que je écouis, et j'a itache de leurs nouvelles et sorte que

<sup>(1)</sup> Fortia - Memoirre de Modine, vol. 2, Génévlogie de le Maison de Raimond Modene, pagina 104 - Paris 1826,

furor di queste armi, fu l'Isola di Procida , della quale essendosi il Principe Tommaso senza veruna contesa Impadronito, incominció con incessanti tiri di artiglieria a cannonare il castello, il quale, ancorché fosse di qualche considerazione abile a mantenersi per qualche giorno, ad ogni modo trovandosi da presidio molto debole custodito, fu finalmente fra poche ore necessitato a cedere. Vi accorse al primo avviso per or-

- l'armée ne pourra jamai venir plus à propos, tous ces peuples témoignant de ne Dispaccio del Cardinale Mazzarino al Duca di Richelieu dei 3 novembre 16 7/2).
- Et d'autant qu' il pourrait arriver que les dits peuples, pour leur bien et pour leur sureté, prissent la résolution de se soustraire entièrement à la domination Espagnole, et de faire l'acclamation d'un nouveau Roi qui pourrait être Sa Majesté, qui a déjà tant de droits et de justes prétention sur le royaume, ou un
- prince de la famille Royale à qui Sa Majesté céderait volontiers ses droits et prélentions, et accorderait sa protection et celle de la France contre toute sorte d'ennemia....... Dispaccio del Cardinale Mazzarino all'Ambasciadore Marchese di Fontenay dei 10 gennaio 1648 (3).
- Quant à un Roi sous la protection de la France, qui est ce que nous decons desirer, si ces peuples ne se portent que difficilement vers Monsieur (il Duca di Guisa) ou M. le Duc d' Anjou, M. le Prince (di Conde) serait le plus propre qu'on put rencontrer dans cette conjoncture, soit par sa naissance, soit par ses qualités personelles, soit pour avoir déja sa succession assurée par la naissance d'un fils, soit enfin parcequ'à cause de ses grands biens et alliances, il aurait à sa suite une foule de noblesse et quantité de varsaux; et, au cas que ces peuples l'adoptussent pour Roi, je pourrais proposer qu' en attendant vous fueziez choisi
- Dispaccio del Cardinale Mazzarino al Consigliere di Stato signor Duplessis-Besançon dei 5 maggio 1648 (4).

. . . . . .

- . . . . . . . . . . . . . Vous saces la résolution que Leurs Majestes ont prise d'envoyer M. le prince Thomas commander leur armée navale, et celle de terre quand il y aura lieu de débarquer les troupes. Oatre qu'il est un sujet de grande condition, et de l'espérience que vous sarez, il a entretenu de longue main quantité d'intelligences dans le royaume de Naples , qui pourront aujourd'hui vous être fort utiles. (V. la nostra nota a p. 82) Je considére aussi extrêmement l'entière résignation qu'il aura à tout ce que les ministres de Sa Majesté lui feront connaître
- (a) Fortia Mem. de Modêne, vol. 1. Gen. p. 119.
- (3) Pastoret Le duc de Guise à Naples , ou Memcires sur les revolutions de ce revaute Vn 1647 et 1648 - Chap. XIV, p. 254 - Paris 1828.
  - (4) Fortin Mem. de Modene, vol. r. Genealegie etc. p. 209.

dine del Conte il Principe di Montesarchio con disegno d'introdurvi soccorso; ma provenuto dalia vigilanza delle guardie nemiche, oltre che non ebbe fortuna di poterlo eseguire, corse evidente pericolo, o di restarvi prigione o di lasciarvi la vita, la quale vogliono alcuni , che gli fosse condonata per opera del Marchese d'Acaia, elle alienatosi dalla devozione della Corona, per cagione di poca buona corrispondenza tenuta col Conte di Conversano, e militando in quell'armata per servizio di Francia, persuase i nemici, che tuttavia l'infestavano col moschetto, a Jasciarlo fuggire.

Caduto il castello di Procida nelle mani del Principe Tommaso, e lasciatovi sufficiente presidio a guardarlo, si spinse con tutto il grosso dell' armata alla volta di Nisita, fingendo di voleria attaccare, e d'impadronirsi di qualche posto di terra. Ma venendoli dalle milizie dei terrazzani intrepidamente conteso l'assalto, e da lni con poco valore intrapreso con disegno di secondare pensieri molto più profondi che a ciò lo muovevano, non ebbe altro fine l'attacco cue il ritirarsi dall'impresa senza profitto.

Sopragginuta la notte, il Principe che coltivava nel seno disegni molto diversi dall' apparenza, fatti di nuovo accostare alcuni vascelli sotto le falde della riviera di Posilipo eon finta di volerla investire, si mosse con tutto il grosso dell' armata alla volta di Salerno, della cui piazza. fondato nelle promesse d'Ippolito Pastena che veleggiava seco sopra i medesimi legni, aveva non dubbia speranza d'impadronirsi. Ma giunto in poche ore col beneficio di un vento favorevole alla vista di quelle mura, l'esito dell'impresa non corrispose al disegno, perchè il Duca di Martina. Preside in quel tempo della provincia, avendo prudentemente antiveduta l'invasione del nemico, non aveva tralasciata diligenza da fare per potergli resistere, poiche oltre l'essersi assicurato di ogni sospetto, con commettere la guardia delle porte a soldatesche di provata costanza, aveva anco provvedute di munizioni le torri della marina, e dato ordine ad alcune compagnie di cavalli, tra le quali vi fu quella di Sua Eccelienza, che scorgendo tutto quel tratto di spiaggia che si stende verso levante iusino alle sponde del Sele, procurassero con ogni sforzo di contender lo sbarco al nemico. Ma con tutto che la cavalieria eseguisse, come appunto fu comandato, le commissioni del Duca. non fu però sufficiente a resistere all' impeto dei francesi, perchè essendo picciola di numero, e spaziosa la spiaggia ehe conveniva difendere, sopraffatta, non meno dalla moltitudine dei nemici che dall'artiglieria dei vascelli che grandinava alia volta di terra, fu finalmente costretta di cedere il campo alla fortuna del vincitore. Sarebbe stato però molto plecolo il danno, se non fossero a lal perdita nuove sciagure congiunte, poiché nella fuga che prese verso Salerno fu dai medesimi pessani assiliat; i quiu clando dai vicini villaggi fu aiuto del Pastena, dalla torre della Carnara, che occuparono osto conocidi realisti, ci dall' altezza di alcune mura poco men che divuto, gli searicarono una sì densa tempesta di monchettate alle spalle, che con la perdita di otto o dicci soblati che vi lasciarono la vita, si tritio più confusa che vinta sotto le mura della piazza, venendo nel medesimo tempo incaltata dalla fantiria del nemico, che in nuevo di tremita, avendo occupata la spiaggia, avvanzavasi con cinque conno in per bombardera la cità.

Rovine però molto maggiori facera l'armata nemica in questo medesimo tenpo nel villaggio di Vietri (luopo situato su la riva dei mare verso ponente, e non più che merza lega distunte dalla piazza assalita), perchè avendo diroccata gran parte di quelli cdilicil, e rinasto per il terror ci il tanta strage vuoto di difensori, fia col todale risminio degli abitanti dal Principe Tommaso fra poche ore di combatlimento occupado: in cui olive il bottino che eccedera la valuta di centoniia ducati, fut, usandosi la solita licenza militare barbaramente da francesi rapita una donzella, che che per quantità di danari, no per altra ricompensa che offerissero i suol parenti, il fu concesso di riaverla; se pure non fu opera degli pasquuoli, che per far cadere con simile invenzione il nemico in sinistra opisione dei regnicoli, si studiarono di procurare le l'eftote con tule artificio.

Ma mentre il Principe, coll'acquisto di un luogo di tanta consegonana, a coll' escricio dalla parte d'oriente stringera la città di Salerno de cu quasi vicino a far scultre il precipito della caduta. Il Cante d'oriente, che con sul vicino a far scultre il precipito della caduta. Il Cante d'oriente, che con la contra del caralleria del regno, i quali giunt con un corpo di quattromila pedoni, ci dottocento cantali cagionarono tanto spavento nelli asimo del Principe, che per tenna di non essere taglianto del del contra della contr

Ned discocciario però dal villaggio di Vietri, non fu dalli sagnuoli la medesima ficicità di fortuna incontrata, perche trovandosi, Iranced fortificati dentro I ripari e sul vantaggio della difera, trovarono
durezza molto maggiore in assialrili. Era forse l'esilo di quell'impresa
per riuscirii poco seconda se fosse stato il Poderico mea soliccito in
vaviarisi dell' altezza di una collina, che dalla parte di pionente domi-

nava il villaggio; sopra la quade actendo fatto piantare tre cannoni di batteria, incomineio biancute a travagliare il nemico, che cangioni finalmente pensiero, e caduto dalle speranzo fondate nelle consulte dei maschodifattili, ilmbrecesi con pochissimo danno, veleggiando di na alla volta di Procida, donde avendo per opera dei mezzani, fatto lo scambio del prigioni, e compitto con D. Giovanni, come è sitte di que ra, volte le prore dell'armata a ponente, e inrece del perduto sotto Saterno portossi il cannone di quel esatello.

Paritia, con quanta gloria dei realisti con altrettanta confusione dei malaffetti, i ramata francese, non è credibile a dirisi quanto con tal vittoria l'animo del Conte, poco dianzi turbato, rassercanto restasse; potrès diris il vedere assieural gi' interessi della Corona, considera alcora d'avere in maniera abbattata la fazione del partito contrario, che più volentieri scorgevasi inclinata a procurar la sun grazia per mezzo di offictose preghiere, che a susciiara movoi tumulti per via di segrete conglure. Però fra tutti gli altri periodi, dei qual cgi maggiornente glorivassi di avere in quella emergenza superato, quell'uno fu più di ogni altro stimato inevitabile, che dentro l'istessa città di Apaoli gli coorenne necessariamente incontrare, perchè, essendo necessitato a spingere le soldatesche di quel presidio in soccorso della città di Salerno, rimase talmente privo di difensori, che se un mal uomo del partito ribelte avesse gridato il nome di Francia, cra senza alcua dubbio ila perdita del repos giudicata irreparabile.

Si resero meno capaci d'afflizioni le allegrezze del Conte, perché il Duea di Modena, che teneva in quel tempo assediata Cremona con qualche speranza d' esito non infelice, aveva abbandonato l'impresa, sciolto l'assedio senza profitto, e ritirato l'esercito poco men che disfatto; parendogli che sopraggiungendo frattanto l'inverno, stagione malagevole a campeggiare, non restava impegnato dalla necessità dello Stato ad inviargli nuovo soccorso di genti, e consequentemente poteva con più sicurezza correggere gl'intollerabili abusi del popolo, o per dir meglio degli inquieti, i quali , abituati a regolare le loro operazioni di proprio capriccio, non preterivano occasione di suscitar novità. Ma fra tutte le altre cagioni, che somministrarono materia di nuova allegrezza alle consolazioni del Conte, fu l'arrivo dell'armata spagnnola, alla cui vista non solo restarono gli animi dei ribelli abbattuti, ma aneo le pretensioni dei nobili disertate, parendoli, che congiunte alle forze di terra anco quelle di mare, non avevano (come forse si figuravano) occasione di calcitrare. Agginugevasi aneora, che essendosi promulgato che cra non per altro effetto venuta che per levare D. Giovanni da Napolí (I), parera loro che, restando privi della presenza del Principe, da chi non era grazia che Il fosse negata, conveniva necessariamente di soggettarsi all'assoluto arbitrio del Conie, la natura del quale essendo meno proclive agli atti della liberalità che a quelli della giustizia, potexano dalla sua piacerolezza molto poo prometterst.

Ed invero l'opinione di costoro non rimase ingannata, pèrché essennosi D. Giovanni nel principio di extembre 1658 partito verso Sicilia, non esperimentarono la corrispondenta del Conte diversa dal concetto che se ne fece ; conciossiacché supponendo i nobili di aver muori meriti conseguiti con la fede mostrata nella recenti occasione 'dell' armata francese, e chiedendo le dovute mercedi, che si figuravano per te sofferte facile di meritare, non solo furono negate dal Coule, ma, caduti d'ogni speranza, si conobbero aneora molto poco graditi, dicendo più d'una volta che la fedelti mostrata da loro nolie passate rivoluzioni del regno dipendeva dall'obbligazione che tenerano di sertre il Principe naturale, e de le armi prese da loro non crano state, meno per servizio del Re che per difesa della propria vita, pigliale; perchè il popolo, molto più dei hobili che dei regii ministri, chiamavasi mal-soddisfatto, conforme si era ben conosciuto dall'esperienza delle persecurioni patite.

(1) Quando il Principe D. Giovanni d'Austria, alla parietza del Duza d'Arcos, s'indusso di tituna del Collitarcia e autteria e scop del goreno del Regno, come si è natrata a pag. 300, intere egli di aderire provisoriamente, e ne scriusa el Coute di Ognada enhanciadero in Reuna, intribudolo a recursi in Napoli, per modo che allo arriro di costali fa sellecitos trasmettergli le funtioni di governo, come si ribera dalla regorato territtura in data del 2 marzo, o, come si ribera dalla regorato territtura in data del 2 marzo.

S. A. ha resuello que esta torde a las tres se de la possession del govierno de este Reyno al Señor Conde de Giale, y me la mandado avicarlo a f. S. para que a esa miema ora se halle en Colateral. Dios guarde a f. S. — Palacio 2. de marzo 1645. — A D. Geronimo Garzía de buen d'a y Prado,

Ma essendo percentia da Spagna il 15 di aprile un'erdinanza ranze con ni dilittilitamente conferitiva il Principe la nonina di Vicerie, e vicado per ciù il. Cante di Ognate allocatarari da Napoli, gli vome impoto di rimanere acrivanona il Principe all'Organte genitore aliante si accettare la na rimunia. Fa così che nel 4 di agosta giunze in Napoli la moro aptente di Viceria all'Ognate indititata, e ne obbe contera D. Giovanni per lettera del Ro, il ni tenore ciucinio d'interesso storice, abbiam cerduto di ripostrae tra i documenti ralatiri aper la contenta dell'archiva di principa del ripostrae tra i documenti ralatiri aper D. Giovanni parti poi da Napoli il giorno 22 settembre 1618, escendo stato preporte al supremo governo della Sicilia, e di la pia maggio del 1600, monse per la spediationi di Piombina e Protiongeno, qual Comandante superiore d'all'armata di terra e di anne, como viru narrarlo nel seguente Lifeo Scimon—Vedi Coprocelario.

" Quelli però che maggiormente premevano in conciliarsi la grazia del Conte erano coloro, che , impoveriti per l'abolizione delle gabelle, e ridotti in estrema miseria di vivere, dolevansi di non dovere il Conte permettere che per soddisfazione d'una ingrata plebaccia perissero di necessità tante povere famiglie, che, per sovvenire alle passate urgenze della Corona, o per altre cagioni non meno necessitose, avevano comprati gli effetti del patrimonio reale. Ma can tuttocché agli molto ben conoscesse che l'istanze di costoro non erano affatto prive di fondamento, serrando nondimeno l'orecchie a guisa di nuovo Ulisse alle molte preghlere dei pretensori, non con altro si studiava di soddisfarli che con allettamenti di future riconoscenze, delendosi che egli non poteva imporre gabelle nella città in pregludizio del popolo, perchè avendogli promessa l'esenzione nelle ultime grazie concesse, non era convenevole di renderlo diffidente con tal novità. È però vero che egli pubblicamente diceva di non proibire di rimetterle la piedi a chi si fosse del popolo, purché non dipendesse da lui, ne fosse stimato motore da coloro che l'abborrivano, nel cui numero mi persuado che non altri si comprendesse, che la più infima plebe di Napoli, la quale vivendo solamente coll' nso delle proprie fatiche , apriva all' istanze degl'interessati difficilmente le orecchie.

Non così rigoroso mostrossi in udir le ragioni degli assegnatarii dei fiscali, all'istanze dei quali essendosi finalmente piegato, per essero interesse spetiante ab patrimonio reale, e pagabile dalle città a terra del regno, ordinò che delle impositioni del \$2 cartini per facco un terza se ne pagasse per servizio del Re, e le altre da parti s'impiegassero a heachico dei creditori, eccettuandone i forastieri, a chi-non fece più d'in na l'otto terzo assegnare, per dinotare la distinziano che degli faceva

tra questi e i reguicoli.

Aveado dunque in tal guisa sodisfatto alla piena di tanti intersati, prenera all Conte di dar rimedio a die a latti incorvenioni che nacquero dalla venuta dell'armata francese, e che erano la penuria dei grani alierati di prezzo in un monento, per sospetto che ano doresse coli tono terminarati sal gerrar, stante la socce che ne correra per artificio dei malaffetti, e la molitudine dei banditi, i quali supposedo d'un controllar di anoro la tranquillità della paca, varvano coll'armai somministrato calore al partito degli avverarari. Per orviera al primo feca nuovo tratte ventre dalla giovincia d'Oudate, e per ripearare al secondo il assicurò con autoro inditto generito d'un descriptione la licenza degli armigeri. Ma nel "uno, nel "altro fu rimedio basterole a seconda ci disegual cel Conte, perché-essendosi proplatas per opera degli

inquieti, e talvolta per artificio dei nobili, i quali si vedevano poco ben trattati da lui, che doveva l'armata nemica rifornare a primo tempo nel regno, si videto non meno rinserrati i granoni, che scorrere quasi eserciti d'uomini armati insino alle porte di Napoli, i quali appoggiati alla protezione di alcuni Baroni , non era insolenza che non commettessero, taglieggiando, e ributtando le genti di qualunque condizione si fossero, schza veruno rispetto della giustizia. E quantunque il Conte avesse speditl per castlgarli diversi Auditori nelle provincie del regno, erano però le cose pervenute a fal segno, che ne per rigore, nè per placevolezza cra possibile di raffrenare l'audacia di tanti ribaldi, i quall insuperbiti, per gli eventi favorevoli delle istesse insolenze e latrocinii commessi, osarono più d'una volta d'opporsi coll'armi alle medesime genti di corte, che in diverse occorrenze ne riportarono la peggio. Conoscevà Bene egli che Il più efficace rimedio per estirparli, era il levarli l'appoggio dei protettori, sotto l'ombra dei quali vivevano spalleggiati; ma considerando che non poteva in quel tempo impegnarsi tant' oltre" per non aver forze bastevoli da poterlo eseguire, e che era troppo pernicioso alle cose del regno il coneltaral l'odio dei nobili, avvalendosi d'una necessitosa tolleranza, ne sospese per allora l'effetto.

Non eli parve però con la medesima connivenza di dissimulare il castigo del Principe di Montesarchio, il quale essendo stato di suo ordine ritenuto e condotto nel castello dell' Ovo, fu talmente ristretto, che per molti mesi , non ebbero i suoi più intimi facoltà di vederlo. Nel principio della sua prigionla attribuissi a varie cagioni l'arreste, figurandolo secondo le passioni e gl'interessi di clascano, ma per quanto dopo una lunga carcere se ne intese, ebbe la risoluzione del Conte dal seguente motivo l'origine. Essendo, per la morte della vecchia Principessa del Vasto, devoluto il governo dell'Isola d'Ischia nelle mani del Rc, il Principe che dopo avere nella passata guerra dissipati gli averi, e arrischiata più d'una volta la vita per servizio della Corona, pretendeva di conseguire qualsivoglia mercede che avesse voluto confidato nella forza de'suoi meritl, c procurò di ottenerla con ferventissime Istanze dal Conte, asserendo che se gli dovera non meno per ricompensa di sue fatiche, che per essere dell' istesssa famiglia del Vasto, e perche gli fu risposto dal Conte, che la collazione di tal carica dipendeva assolutamente dalla munificenza del Re, che però era necessario di scriverne in Spagna, e regolarsi in ciò conforme la risoluzione di quella corte: cgli aggravandosi di questa ripulsa, c rimastone mal soddisfatto, è opinione generale che congiuratosi con alcuni capi del popolo, tra quali fu un tal Francesco chiamato per sopramouso Cicco Guallecchia ed Antonio Marseca, tramasse Insidie contro la vita del Coute, con disegno, che seguita che ne fosse la morte, dovesse chiamarsi D. Giovanni al goremo del regno: con tanta violenza siguoreggia lo sdegno nelle alme hen natel È però vero che mi primi glorni dell'arratso, e per qualche mese dopo, non fu mal possibile di penetrarne la cegione, taciata forse dal Conte, per non insonestir la Ratione dei coderiturali.

Non fu però con tal destrezza maneggiata la prigionia del Montesarchio, che pon penetrasse immediatamente all'oreochio del Principe di Troia suo fratello, il quale ancorche non avesse nell'accennata congiura cospirato, parendogli ad ogni modo che in simili casi è migliore espediente il non lasciarsi sorprendere, non tantosto gli fu riferito l'arresto del Principe, che partendosi da Napoli, dove stava con grossa sicurtà ritenuto, ebbe tempo di mettersi in salvo e di ricovrarsi nello Stato Ecclesiastico. Si studio il Conte, con ordini distribuiti a diversi Capitani di guardia, per ritenerlo, ma prevenuto dalla sollecitudine del Troia applicossi al risentimento, astringendo non mene i mallevadori a pagare la pena della plegeria incusata, che a travagliar le sue terre con alloggiamenti di soldatesche di spagnuoli, commettendoli che non di altro denaro si dovessero stipendiare che con quello dell'erario del Principe, ed era in effetto per seguirne il suo totale esterminio, se ad interessamento del Cardinale Albernozzi, al cui patrocinio ricorse. non si fosse lo sdegno del Conte in qualche parte placato. Ottennta dunque per mezzo di quell' Eminenza la grazia, e conferitosi, con condizione di restar prigionlero per alcuni giorni, avanti del Conte, cessò finalmente con ali alloggi la spesa, che, fra lo spazio di poco più che due mesi, importo sopra trentamila ducati, quanto forse non avevasi guadagnato nella vendita dei suoi grani (1).

(f) Secondo di scrire il Capreclatre, il Principi di Montesarchio ed il Principi di Timi non Fintello si trorsumo compromenti per lettere da loro retirello si torsumo compromenti per lettere da loro retirello Daca di Guisa e rinvenute nol giorno è aprele quando fe sacchegginto il palazza del Principe di S. Sagono a S. Giornania Cathonaro note dimorca il Cainis, dicomo abbiano narrato nella nostre nota a pag. 537. Soggiungo pure lo stesso Autree Che, pomor con l'abbigandanta delle cettà di serra e si Nota, e di insti altri langolti, cominciarrano a decisare i natiri affari, fro misti librari, in in intelle a directo per considerati dell'esta de la restrata dell'esta di sindanta ed in sinte le directo per considerati per intello, perso di performi del popula, entrorana con aces in Pegisi, decade pai nivio cie le co-congiurame ficine si adapteri biantesarabo fedite i cultureamente in setti del Regidenta producti del Res. Adelecando per ticano di quello che fista assess, ti tutto estre state per decisioner per la dependante quali del presi face con que con persona de perio secondo del producti del Regidente per la deserva del perio face estre state per decisioner perio del presi de secon, ti tutto estre state per decisioner perio del Regidente per quali del presi face estre state per decisioner perio del presi de secon, ti tutto estre state per decisioner perio del presi de l'escon perio de fire el Secon de perio ferce del secon de perio ferce del secon de perio ferce del secon del professorio del presi de l'escon del producti del presi de ferce il descon de perio ferce del secon del productivo del prod

Segui anco la prigionia del Montesarchio quella di Andrea d'Alesandra, figlio del Duca Fiordilino della Piazza di Porto, il quale essendo stato arrestato da un Gludice criminale per causa d'un archibugetto, chè portava senza licenza, fu immediatamente trasmesso nelle carceri della Vicaria. S'interpose col Conte la maggior parte della nobiltà per ottenerne la grazia, rappresentandogli, però con termini molto modesti, che non era consuctudine l'usare siffatti rigori con cavalieri di piazza ema egli che per assodare la quiete del regno non aveva altro oggetto che di abhassare l'alterigia dei nobili, dal quali conosceva quasi da fonto originario derivare le male soddisfazioni del popolo , molto poco stimando gli ufficii interposti, e la libertà del prigione, rispose loro che egli grandemente maravigliavasi che la si poco tempo si fossere dello passate turbolenze dimenticato, poiché essendo tutti' l mali del regno derivati dall'odioso imperio dei nobili, non era bene che, dissimulando le pene che meritavano, si fomentassero le cagioni di nuovi tumulti: facilitò nondimeno la liberazione di quel cavaliere il non esser compreso nella moltitudine dei lazzarl, perchè informatosi il Conte molti giorni dopo che egli non èra dezl'inquioti della città, si complacque liberarlo con lo shorso di seimila ducati, e fu anco stimata grazia da chi la richiese.

Fece il Conte nel medesimo tempo, in soddisfazione del nobili, tronenzi la testa ad un tale Orazio de Rosa del quartiere della Sellaria , nella cui piazza era a guisa di un nuovo capo non meno amate che riverito. Costui essendo stato eletto nelle passate rivoluzioni del popolo per carceriere maggiore della Vicaria, fu dal Vicere, che tramava di farlo con la grandezza del medesimo ufficio tracollare, nella medesima carica confirmato. Questi dunque non soddisfatto del godimento di una tal grazia, e figurandosi che il Conte per pecessità di tenerlo abbligato Pandava con simili favori innalzando, non era incidente, o altra cosa pretesa dai suol partegiani, che non proteggesse, ritirandosi con essi loro talvolta a secrete consulte in alcuni ridotti.di quel quartiere, in cui non meno la disservizio del Re, che di sua Divina Maestà discorrevasi, e benehè il Conte fosse di ciò più di una volta avvisato, e sollecitato dalle istanze di alcuni nobili a porvi qualche rimedio, conoscendosi ad noni modo non bene assodato nel possesso del regno, dissimulò nel principio del suo governo più d'una volta il castigo. Ma comecche, coloro i quali abusano la elemenza del Cielo, non sogliono per molto tempo godere l'Impunità del misfatti, naeque finalmente l'occasione di pagar la pena delle sue fellonie; perchè avendo un capitano di guardia nella atrada della Zecca arrestato un tal seguace del suo partito e protetto da fui, celi appoggiato nella solita autorità che teneva in quella piazza, s'interpose per liberarlo. Ma replicandogli il capitano di ganatia di non poterlo servire sonta ordine del Vicerè, egli mottrandoti non meno adegnato che offeso per la repulsa, ad un picciol segno che fece, convocio ciana gente in suo favore, che il capitano per evitare il dissordine che ra forie per mascere molto peggiore, fin necessitato di non contradirio. Fu però il castigo di questa insoletta dissimulato per altora dal Contente in ae sessodo non molti giorni dopo di suo ordine ritenuto, i, segunci del de Rosa non solo non ardirono di opporti alla sua prigionia, ma anco dal limor della pena avvillis, sostenere di vederlo non meno calla piasza medesima decollato, che di sorogere cogli occhi proprii quelli stessi erificii, in carl si macchiavano el congiore, per ordine del Collaterale, degli utituri fondamenti abattuti, faceadori erigere l'epitafilo che oggi si vede.

Avresimento poco dissimile successo in quel medesimi giorni nel quantere del Mercato j dore essendosi conferio un Presidento di Comera, con disegno di persuader quella gabeta, a mettere qualche picciola imposizione sopra la vendita del viro, un tal uomo del Lavimare funto a vanti alla carrozza del Presidente, gli disso risolutamente che gli abitanti di quel quarifere non erano in conto veruno per sopporatora di all'arroganza di costui non corrisposero gli effetti, ne fi uda suoi fazionarii secondato perché, quantunque paresse che fisue da una pranarii secondato perché, propria per sopporatori con ha di sediziosi seguito, essendo poi neffa segueste matina arresato, fu come promotore di moro tumulo publicamente appiecata.

Alla morte di Orazio de Rosa successe dopo anche quella del figlio, il qualo ritiratosì nel monastero di S. Agratino ton qualche disegno poco diverso delle pretensioni paterne, perchè ricusò con troppa temerità di rimettersi nelle mani di un capitano di guardia che vi andò d'ordine del Conte per catturarlo, fu dentro la medesina Chiesa privato di vita.

Questi, con altri non molto diversi, furcon l'easi più degni di esempio, che derivarono dalla giastizia del Conte, ma di colore che furcono so le forche e le ruote, ci con altra sorte di sopplizio puniti, nonè di chi serie ve il racconto; perchè trascendendo la capacità d'ogni umano instelleto, che potrebbe comprenderna il numero quando non fosse linlinia, si dovrebbe più volentieri rimettera all' opera del carmelice, che altrusii della mila penna. È però vero de con la severità di tanti ossigbi, o con l'acconante dimostrazioni tansie costro dei sobili avera il Conte, non mono le pretensioni dei milasoddisfatti, che molti abusi della cità inoderati, e sa pure alcun. altro ven l'era, o pareva che ti dovresse ban i con correggere coll' sempio, o che no fosbe di natra impraiscibile. Anti l'istessa plebe, che scorgevasi per l'addierto facinorosa, e più di ogni atta: estat di prodo inclianta i de novida, spewentata, per l'i rigore di

tanti snpplizii, vedevasi talmente avvilita che non solo non ardiva dolersi del governo dei regii, ma violentando se stessa soffriva con mirabile tolleranza la durezza della penuria, attribuendo il difetto piutusto alla malvagità della stagione che alla volontà del obmandante.

Rassettate in tal guisa le cose della città, e assicuratosi il Conte col rigor delle pene, se non dell'affetto, almeno delle conglure dei popolari , desiderava con ineredibile ansietà di moderare ancora gli abnsi del regno: dentro le provincie del quale era talmente crescinto il numero dei banditi, che disprezzando gli stessi ministri della giustizia: scorrevano con imperiosa licenza, non meno per le campagne che per l' istessa città, depredando. E perchè dopo aver commessi gli eccessi si ritiravano in alcuni ridotti, in cui erano spalleggiati dall'autorità dei baroni, il Conte per non esasperare gli animi di costoro in tempo poco congruente, a seconda i suoi disegni o tacendo dissimulava il castigo, o fingeva di non conoscerlo. Ma comecche non è male che resti lungamente impunito, nacque finalmente l'occasione di far conoscere al mondo gli effetti di quell'ottima intenzione ch' aveva nell'interno dell'animo lungo tempo nudrita, perchè essendosi nel principio dell'anno 1649, ai 6 febbraio, sollevato col calore di quel Parlamento il popolo di Parigi, originossi una guerra tanto crudele ed intestina in quel reeno, che necessitando quel Re per estinguerla a tenervi tutte le forze occupate, venne conseguentemente a render sicuro il Conte d'ogni sospetto di aovità, che potevano fare i regnicoli con l'appoggio di quella Corona; onde egli sollecito di avvalersi di si ottima congiuntura, applicossi apertamente a reprimere non meno le insolenze di tanti ribaldi. che ad abbassare con rigorose dimostrazioni, la soverchia alterigia dei protettori. Creò primieramente per Auditor di campagna Agostino Mollo. da me nella corrente istoria altre volte accennato, commettendogli che dovesse con ogni fervore attendere alla persecuzione dei banditi: e perche svapissero affatto tutte le intelligenze che potevano tra questi ed i caporali di campagna facilmente coltivarsi, per cagione di conoscenza o per altro îmmaginario interesse, inviò le squadre di Terra di Lavoro similmente contro i banditi nella provincia di Abrazzo, e fece da quella in questa per le medesime cagioni calare duecento soldati a cavallo sotto la condotta di Giulio Pizzola, aggiungendogli per compagno Onofrio Vecchione capitano di Modarra con altri cento pedoni. Indi avendo spediti, con autorità indipendente dal Preside, Francesco d'Allegria verso le parti del Cilento, in cul campeggiava una moltitudine di banditi, ed Onofrio di Palma Giudice di Vicaria nella città della Cava, intorno alle cul attinenze non era chi vivesse nella propria casa sicuro, sollecito il Pizzola col Vecchione a sortir con le genti in campagna. All'avviso di siffatti apparecchi, e allo strepito di tante armi che per ogni parte si ndivano risonare, quantunque la licenza dei handiti si vedesse in qualche modo raffrenata, era però sì poca la stima che se ne fece da loro. che piuttosto si conobbero desiderosi d'incontrare che di fuggire il cimento. Ma venuti poscia più d'ona volta alle mani, si sperimentarono pliceventi molto diversi delle speranze: perche infestati dai regii continnamente alla coda, e seguiti nei più celati recessi delle montagne, furono finalmente necessitati a ritirarsi nelle torri dei protettori: e perche nel medesimo tempo, o poco prima, un tal capobandito detto Brennacotta per soprannomerche con quaranta compagni campeggiava sopra le montagne di Graggano, aveva tolto la vita a forza di archibugiate a venti fanti spagnuoli che andarono per assaftario, non senza opinione che gli uocisori venivano protetti dal Conte di Celano i il Vicere non meno da questo accidente dalle lingue del rapportatori ingrandito, che di tutti gli altri avvisato, fece ordine, per togliere affatto la radica di tanti mali, al Celano, al Principe d' Avellino, al Principe di Forino; e al Duca di Maddaloni , i quali stavano allora in concetto di proteggere simili ribaldi, che dovessero fra tre giorni presentarsi avanti di lui. Il Celano, ch'aveva cogli anni non mediocre giudizio accoppiato, piegossi immediatamente all'ubbidlenza re fu mandato dal Conte nella provincia di Bari; ma l'Avellino ed il Forino, à cui l'età troppo fresca non suggeriva risolnzioni così ragionevoli, si mostrarono nel principio poco inclinati a sottoporsi agli ordini regli, recandosi forse a discapito dell'onore che per cagione così leggiera (tanto era praticata questa pessima usana za nel regno) si dovessero personaggi di tal portata astringere all'ossero vanza delle legal comuni. Con tutto ciò, piegatosi poi questi alle istanza del Duca di Jelsi suo zio, e quegli alle persuasioni del Marchese della Bella, si disposero finalmente ad ubbidire, e furono ambidue d'ordine del Conte mandati nelle carceri di Castelnuovo.

Contumeia e rentenza molto maggiore mostró in ubbáire il Duca di Moddoni; il quale a nocer-he á fosse per più manifesti dichianto di anon tener praties con banditi, ad opi modo per aver egli operata di heno tener praties con banditi, ad opi modo per aver egli operata da liberazione di Pazlo Spinota, c'he con disegno di ritrarre qualche grossa taglia di scudi des stato-dal banditi insieme col figlio arrestas, co adeli ni ri pessimo c'oncetto dei regli, che egli, o per questa cargione o per altra non ancora penetrata, non volte, imitando l'esemplo degli altri Baroni, rimeteria in elle mani della giustizia; rè pure questa sua ritrosta o risoluzione tyopo dannosa, non fu esgionata dal non aver cuore di acerescere le consoluzional del popolo di Napoli, con ritorara prigioniero ia quella città, dove fosse si figurava di non convenirgil di entrera se non trioniente per-quedicar la morte di D. Gin-

soppe no fratello. Il Conte certificato per più di un rapporto della comtumacia del Duca, e consocendo che gli agini dati non erano bastevoli a renderlo ubbidiente, diede immedatamente di pizilo ad lutri qmedii più violenti, e comecchi tuttavi intendeva che egli si andava fortificando nel castello d'Arientso, agni divulgata, benchè poco creatura, opinione di volessi difiendere, vi spedi col camane D. Dionisio de Gussan con cinquecento pedoni e trocento cavalli, commettendogli che ponescosi il Duza in difiesa no si consecese di fargi conoscere la forza delle armi. Ma non-fu ciò di mestieri, perche trovando il Gussan la rocca abbandonata da Duca, che si era sopra le mendame d'Airòn Fidrato con quattro suoi confidenti, fu nel primo arrivo occupata, alloggiandori tutta la gente col denaro dell'enzio danale; benché poch lagri dopo linescritosi il suo vassallaggio per tante raine, vi contribuismo con piccioli sinti.

Rimate, per siffati accidenti, le comitire di unti handiti spogliate del patrocinio del protettori e, s'incominciarono a ritirare nel più se greti ridotti dalle montagne, ma comecche allora era la più figorera la stagione dell'amone, e troppo malegarola e campegnare, ai viento la un medicatio tempo talmente travagliati del fredoc e dafta fame, che parte uccisis adgli shiriri, parte landandande calla finga, e parte accomodandosi al servizio del Rey nesti del maleira sgombrata la campagna di tal presiliera, che d'allagne in poi altre armi non s'intesero risuonare, che quelle della giastita, le quali così formidabili in poeo tempo divenare che, rimatati falmente abhassata. Pi alteriga di politi, el affitto inartitite le superanze dei malsoddisfatti, incominciossi a gondere, sotto al felice governo di questo muovo Ottaviano (1), la trus-quilità d'una non interrotta, quiete.

<sup>(1)</sup> Sifatto paragone dell'attere usa in disaccerdo con quanto egli stenso a manifestato a par, 283, et al insertori cel i Besta, anna diversamento del comunication Ottaviano, caratterizano il Costo di Ognatio, mentre il primo, di la marzando, priviera e Canado di Limanani i Tribunali non Limanana copia dei arrando, priviera e Canado di Limanani i Tribunali non Limanana copia dei di proposito dell'arrando di Costo di Cos

Crebbe maggiormente l'opinione e la stima del Conte con la chiamata del Marchese del Vasto, il quale avendo usato un leggierissimo rimprovero di parole ad un Auditore della provincia d' Abruzzo, gli fu immediatamente notificato un ordine regio, che conferendosi tra lo spazio di un competente termine in Napoli, dovesse addurre la giudizio le ragioni delle suc discolpe. E perchè egli similmente mostrossi nientemene ostinato del Maddaloni in ubbidirlo, inviò il Conte a castigo in quelle parti trecento fanti spagnuoli con alcune compagnie di cavalli. Per evitare le rovine che potevano queste soldatesche cagionare nelle terre del Marchese, s' interpose con caldissime istanze Monsignor d'Avalos suo fratello, rappresentando al Vicere, che non era convenevole di correggere la contumacia dei grandi con dimostrazioni così rigorose. Ma Il Conte che non aveva altro scopo, che di ridurre il vassallaggio del regno sotto l'assoluto dominio del Re, e di non permettere che l'autorità da tanti regoli usurpata pregiudicasse al decoro della giustizia, non solo ricusò di richiamare le milizie inviate, ma rispondendo risentitamente alla proposta dell'Avalos gli disse, che tanto il Marchese del Vasto, quanto tutti gli altri Baroni del regno dovevano assicurarsi che nel corso del suo governo egli non era per permettere che si dovesse altri che il Re riconoscere per padrone. Avvisato il Marchese di questa risoluta deliberazione del Conte, e considerando che la sua renitenza non poteva apportargli se non detrimento, si dispose finalmente, così consigliato dal proprii interessi e superando se stesso, ad accomodarsi alle congiunture del tempo, ed a non ripugnare all'ordine del Ministro. Ed in vero gli effetti che ne seguirono non furono differenti dalle speranze, perchè ginnto fra pochi giorni nella città di Napoli, e conferitosi alla presenza del Conte, fu da questi, che in altro non premeva che di essere ubbidito, non meno libero rilasciato che, in virtù di nuove commissioni spedite, l'accennata soldatesca richiamata dalle sue terre. Non minor zelo di giustizia e della riputazione reale fu usato dal

Non minor 2000 et guistana e aqua ripurazione renie in usato osa Conto nella rigorosa dimostrazione che fece contro i nobili della Piazza di Nido, ad istanza dei quall essepado andato in quel Seggio per vedere la festa del sangue di S. Gennaro, si pose colà a sedere insieme con il Cogsiglio di Slatto, da chi fu in quella celebre funzione se-

ben altri ancora diedero di lui il giudizio medesimo, fra i quali a preferenza

citeronis Il Perrino ed il Giannone che gli apposero nata di sercero e di credede, li primo nel Tentro dei Ficerie, ed il secondo nella Storia Giente del Repno di Anguelt, tuno IV, tib. MANVII, cap. IV. Ciò annolimene, al vitupero di foria aggiunger la todo per l'amor grànde che addimostrò l'Ognate verso la lettere e la belle atti.

guito. E comecché i Cavalieri di quella Piazza hanno per antichissima costpmanza di non ammettere a sedere in quel luogo ( eccettuandone la persona del Vicerè ) se non complatearii o nobili di Capuana, con chi indifferentemente concorrono nel votare, e trovandosi dentro al Consiglio (quantunque di nascimento chiarissimo) alcuni signeri che non godevano in quelle due Piazze, si offesero talmente di quest'atto, che pentiti d'averlo permesso, e non potendosi contenere, congiurarono nel medesimo punto (del che su capo D. Giuseppe de Sangro ) di procurare l' occasione di risentirsi. Ne vi corse gran tempo fra mezzo che furone i loro disegni secondati dalla fortuna, per non dire dall' avversità del fato che gli preparava ruine; perchè essendosi tutto il Consiglio di Stato alzato nel passare del Cardinale Arcivescovo col sangue di quel glorioso Santo, costoro spingendo quei signori con termini di poca modestia, si assisero nel medesimo banco, che prima di passare il sangue era occupato dai Consiglieri , nulla o poco stimando l'autorità dell' istesso Conte che vi era presente. Nè parendoli ancora che ciò fosse bestevole a cancellare quel figurato pregiudizio ricevuto dal Consiglio di Stato in quella funzione, astrinsero un tal notaro di quella Piazza a farne un atto pubblico dopo la partenza del Vicere. Questa quanto poce opportuna, altrettanto imprudente temerità di costoro; provoco siffattamente l' indignazione del Conter che si bene in quell' atto violentando se stesso si sforzo di sospendere il risentimento, arrivato non pertanto a Palazzo, si vide non meno sollecito che precipitoso in palesarne gli effetti. Fatta dunque arrestare la maggior parte del complici con l' istesso D. Giuseppe di Sangro, che se ne stavano assicurati come se tale azione fosse più degna di premio che di castigo . questi mandò. come capo di Intti, rilegato nel castello dell'Aquila, e gli altri senza punto stimare eli ufficii e le intercessioni delle altre Piazze, fece in diverse a sanarate prigioni restringere; ordinando nel medesimo tempo neli altri complatearil di Nido, che per la medesima engione si erano in varie Chiese ritirati, che sotto pena della vita, dovessero fra il termine di 25 pre conferirel a Palazzo, e fu dalla maggior parte che conosceva la natura del Conte inviolabilmente eseguito." . . . 195 12

Case simile rigore di pena, o seco disuguale al castigo del Sengre, fa punito dal Conte il delitto di fra Paulo Venato, quantunque non indegno di qualche mercede meritata da lui nelle passate guerre servendo. Arendo dunque costal probbito ad un tal capitano di fanteri il far leva di sodudi in ua cario posto, che caji per simile uso ad istanza d'un altro capitano suo condidenti inerchato teneva; quegli, o che poco atimasse il suo precotto, e abre molto si condidasse delle giustinia del Conte, proseguendo tuttaria a far geuti nel medesimo posto, non si

card di ubbidirio. SdepantosI per tal cagione il Venado, e recentosi reropa, rerogno il vedere gli ordini auto così dispezzati, si accose di tanto fizorere, che rotti gli argini della bolleranza, spieco il seguo della handicar reale dal posto, e strappandolo in unille pezzi, lo calpesti con le piante, dicendo all'alliero, o ad altri ele stava forre a guardario, che nell'i stessa maniera farebia ancore esperimontare al capitano gli effetti del suo slegno. Ma non corrisponero i fatti alla temento, che unato perche sessono poco chopo per ordine del Control, chi unadato a pregare il reato di questa colora el castello di Manfredonia, poco o nulta giorandogli l'abbito della religione di S. Giovanni.

Fu anco in quel medesimi glorni per ordine del Conte arrestato da D. Antonio Navarretta dentro S. Maria di Capua, in cui ei era da Lauro trasferito, l'Auditor di campagna Agostino Mollo, e benche per aliora variamente si favellasse sopra le cagloni della sua prigionia, ad ogni modo, per quanto divulgossi dopo in qualche progresso di tempo, la maggiore di quante ne furono ventilate fu la seguente. Era egli tenuto in concetto (com'era in effetto) per uno dei principali avvocati criminali che fossero nel regno non che nella città di Napoli, opinione conseguita da lui nel viaggio che fece alla Corte per ecrvizio del Conte di Conversano, nel tempo che fu carcerato dal Duca di Medina de las Torres allora Vicerè. Informatosi dunque il Conte d'Ognate dell'abilità di costui, perchè non e' inserisse a patrocinar la causa del Montesarchio mentre stava priglone, gli disse, nel tempo che lo creò Auditor di campagna, che non s' intromettesse negl' interessi del Princioe. Mosso dunque dall' autorità di chi poteva con forza di maggiore violenza obbligarlo, promise Agostino di eseguire il comandamento del Conte, ma sollecitato poi dall' istagza di alcuni parziali del Principe. è fama che s' indusse , lasciandosi facilmente corrompere in dispresgio della promessa, a scrivergli Il modo che doveva tenere nel rispondere alle interrogazioni del regli Ministri, e perche questa lettera non fu conservata dal Principe con quella cautezza che conveniva di usare in affare così delicato, non fu prima letta da lui, che capito nelle mani del Conte, il quale offendendosì con giusta ragione di quest'azione del Mollo, lo incaricò, per non iasospettirlo, di alcuni servizii da effettuarsi in Santa Maria di Capua, dove finalmente dal Navarretta fu di suo ordine riteauto. È anche opinione di alcuni, che vogliono maggiormente glustificare l'indegnazione dell' Ognate, che egil serivesse al Conte di Conversano, in tempo che era chiamato in Napoli dal Vicerè, che differisse quanto più fosse possibile di ubbidire, perche quanto meno mostravasi osseguioso, tanto più sarebbe stato desiderate dai regii, por il sospetto e gelosia che avevano delle sue forze. Se pure non vogliamo anderire all'opiaione di coloro che visiono, che l'arresto del Molto derivasse dalle male soddishitoria ricerate dai regii nel tempo che regnavano le rivolazioni del regio. Comunque però si sia, fu egli conotto nel essetto di Capaa, e quindi a pochi giorni nella fortezza di Gacta, dove tuttaria si trova con pochissima sperana di uscime. Avvenic quatos esceldente del Molto nel melestimo tempo che il Duca di Ghisa tratto da quel essettolo per amorro ordino vientto da Spagna, fin sorra una gafera condotto salla Corte prigione (1).

Non parmi che debba con tale occasione trapassarsi in silenzio la rigerosa dimostrazione, leinche molto degna d'esempio, fatta dal Conte centro il Principe di Arellino, Il quale arendo, dopo uscito di careere, maltrattato un tal barbiero can un bastone, fa come reo d'institto così leggiero necessiato ubbline alle leggi comani, senar riguardo che fosse fran Cancelliere del regne. El in revo aquino disesto esemplo del Principe tanto terrore nei nobili, e tanta soddisfrazione negli animi dei podrori. Cancelli por tena dei cassigo, e questi per desiderio di giori li rutti della giustiza tanto tempo depressa, concorrevano a gara con atti di un'amigniale ubblidiesa i procurariti i granta del Confe.

Non motis giorni dopo; parendo al Vionrè di aver coi freno della grustata moderate le pretensioni degli inquilett, e divisa l'unione dei popolari, che era il maggiore ostacolo che potessero incontrare i snoi disegni, foce, quantunque si fosse motio adoperato in servizio del Renella sopresa di Napoli, arrestare nella propria casa Ginsepe Palom-

(1) Il Duca di Guiso Errico di Lorena fa trattenuto per più anni prigioniero nella Spagna e poscio rimandato libero in patria, per grazio concessagli ad intercessione del Principo di Conde, che mostravasi in Francia portigiano caldissimo dalla fazione spagnuola. Tento nuova impresa nell'anno 1654, e vanuto con flotta poderosa e con settemila fanti e centocinguanta cavolli, occupò Castellammare, donde il Generale Carlo dello Gatta lo scacciava obbligandolo a partire. Fu cgli il quarto della sua famiglia, che con eguale sfavorevole risultato, fecesi a vagheggiare la corona di questo Reome quol discendente di Renato d'Angiò. Il primo fu Raniero Duca di Lorena che, od istigazione di Papa Innocenzo VIII e dei Baroni del Regno, muovera, e pei non venne, nell'onno 1486, a questo volta. Il secondo fu il Principe di Vandemonte, che a consiglio ed opero di Papa Clemente VII precedette in Napoli l'armata di Lotrecco pell'anno 1527 , l'asciandovi la vita pel contagio di pesto, che stremava i soldati di Francia. E l'altro fu il Duca di Guiso bisovolo di Errico, che nel 1558 entrava nel Regno a capo di forte esercito, spintovi dal Pontefice Paolo IV che, napolitano e di famiglia Corafa, erasi accostato ai francesi per odio degli austro-spagnuoli - Vedi il Giannone , Storia civile del regno di Napoli : il Muratori , Annali d' Italia. Leo, Histoire d'Italie: il Botta, Storia d'Italia: il Balbo, Sommario della Storia d'Italia: Perzio. Congiura dei Baroni.

bo, dalla quale trasmesso ia castello, fu ristretto in maniera che anco il commercio dei suoi parenti gli fu proibito. La cagione però dell' arresto raccontasi in questa guisa. Essendosi divulgate per opera degli amici di novità, che l'armata francese stava mettendosi in ordine in Portolongone, per venire di nuovo ad invadere il regno, il Conte, ancorchè sapesse che ciò non altro fosse che favola del volgo, fece nondimeno, per non perdere l'occasione di togliere uu tal capo alla fazione del popolo, chiamarsi artificiosamente il Palombo, il quale essondovi andato, e ritiratosi seco (come era il solito) in una stanza remota per segreti ragionamenti, gli disse che dovendo l'armata francese ( la cui venuta figuro per indubitata ) quanto prima comparire in quei mari e dubitando, per trovarsi scemo di soldatesca, grandementedella perdita del regno, egli, confidato nella sua fede esperimentata in tante occasioni , da lui desiderava di sapere di obe quantità di gente avrebbe potuto in tale occorrenza sovvenirlo; e perché gli risposo il Palombo che poteva far capitale di seimila uomini che egli a sua devozione teneva, il Conte perche non era espediente agl'interessi della Corona che in tempi così turbolenti regnasse un capo di tanto seguitoin quella città, fece nella seguente notte arrestarlo, giustificando con l'accennata cagione, la causa della sua prigionia, alla quale segui, dopo puchi giorni, apcor quella di Andrea e di Giulio Ricca, per essere stimati non meno della fazione ghisarda; che complioi di una congiura, onendo non vogliamo a pretesto degli spagnuoli attribuirla, to misse Fu anche la quei medesimi giorni ritenuto per ordine del Conte nel-

l' uscir di Palazzo Fra Gregorio Carafa Priore della Roccella, e benchè variamente si discorse sopra la cagione dell' arresto, fu nondimeno divulgato, non molto dopo, esser seguito per aver egli complicità nella conginra del Montesarchio. Però dalle parole che uscirono dalla bocca del medesimo Vicerè, s'intese che egli non aveva in altro pecento che di aver penetrati i disegni del Montesarchio senza parteciparli al Conte. Má se vogliamo con migliore considerazione ventilare questo accidente del Priore, è certo che la sna prigionia si deve piuttosto alla sua disavventura che a delitto attribuire ; perchè essendo invitato dal Montesarchio a volere insieme cogli altri intervenire nella conginra cennata di sopra, egli non solo si mostrò ripugnante, ma non lasiando ragioni di addurre per dissuaderlo da quel pensiere, disse più volte al Principe che se egli più gli parlava di tal materia, doveva indubitatamente credere che fosse fuor di se stesso; con le cui parole fece chiaramente conoscere il zelo dell'onor suo, e quello del servizio reale. Peccò egli nondimeno nel non rivelare la conginra ordita contro lo Stato e la vita del Principe, al cui atto veniva dalle leggi obbligato

sonsa nota di tradimento, ma il perundersi che dovesse il Montesarchio da si pessima risoluzione ritrattarsi, e lo stimarsi, col rivelare al Conte un segreto di tanta rileranza, indegno del nome di buon cavaliere, furono cagione di fario precipitare in nas colpa non meno scusabile che poco merievole di castigo.

In questi medestini giorni furono spediti dalla città di Napoli per manascalatri, code complimentare la Regina di Spagan nottas Signora, che dall' Imperio per la strada di Lombardi passava alla Corte, il Duca di Staka per quella di Porto, ed Ambrosio Basile per la Piazza del popolo, i quali furono da S. M. non meno ben visti che onorati di ricchissimi regali; con tuttocche la città non facesse donativo di cosa alcuna per capio delle rivoluzioni passate, con la cui occasione si tolsero le gabelle onde poteva cavarsi il danaro.

A questa ambasceria se ne aggiunse anco un' altra in quei tempi di maggiore considerazione, la quale pose la grandissima aspettazione quasi tutta l'Europa ; poiche il Gran Turco, per legge nimicissimo capitale del Re Cattolico, gl'invio per ambasciatore un Bassa suo cameriere . il quale, dopo essersi trattenuto per alquanti giorni in Napoli nella villa del Presidente Passaro sopra la costiera di Posilipo, passo fioalmente alla Corte ; dove essendo stato con onorate accoglienze ricevuto, fece, dono l'udienza ottenuta, in nome del Gran Signore un ricchissimo regalo a Sua Maestà, la quale in grado di una simile ambasceria, vi spedi-immediatamente a complire Monsignore d'Allegretti di nazione Ragusco, senza però potersi fin' ora penetrare i fini dell'uno e dell' altre Monarca. È vero che si pubblicò nella Corte di Spagna, che il Bassa off riva in nome del suo Siguore la Soldana per moglie a D. Giovanni d'Austria, con la dote di un regno ad elezione dello sposo: però non è politico nelle Corti, che simile diceria non approvi per invenzione dell' uno e dell' altro, o divalgata da loro, per rendere i trattati d'una tale ambaseeria men penetrabili. (Si pone qui la lettera che usel alle stampe in quel tempo )

# Lettera credenziale del Gran Turco.

- 3 Ali Solimano, Signore della Casa Ottomana, Imperatore e Signore 3 de Signori e Principi del Mondo, sicurezza e difesa della legge dettata 3 dal nostro Profeta Maoma a noi pienamente dichiarata.
- 3 Al più glorioso Principe di tatti i Principi cristiani, Arbitro, e Fau-3 tore di tatte le cause de Nazareni, Potente, e in ogni cosa pieno di vir-5 tu, il Re D. Filippo, il cui fine sia felice, dopocche la pace sara tra not a mirabilmente stabilita.

... » La fama delle tue onesset virtudi, o Signore, avvegun che le legigi a sano tra nei differenti, mì ado inme a far situa di stud jesso a prepaintenell, e a non voler porgere attuo ai tuoi occulti neniel, aven de i oda calè carato un inensiele, d'aven la nollo prégio i campi. Premate, e i vivi escrolit, col quali tu otteni le dovute vittorie contro di
sest. Quantinuque per ottenerle basterobba anche qualitàsi dell'en
i forze, con fare, oltre di ciò, che casi non il molestassero. In ordine alta
sult consulta per la mita parte, adempirò tutto quello, che ina accorderai
s col Rassi mio cameriere, che ti mando, a cui in ogni trattato darai
sitiera fade.

) La sottoscrizione era: Il Signore Universale DEL MONDO.

### Doni mandati alla Maestà Cattolica.

Quattro leoni con le loro catene e collari d'ero massiccio, nei cui collari sono scolpite le armi ottomane.

Dodici scimitarre damaschine con loro guarnimenti e catene d'ore.

Quattro casse di coltelli con guarnimenti e catene d'ore, in cima

alle cui punte e manichi sono incastrate preziosissime perle.

Dodici corni d'alleorni, lunghi ognano di essi dodici palmi, con loro

guarnimenti d'oro, ed in cima alle punte, incastrate l'armi di Sua Maesta. Ventiquattro tappeti d'oro e seta, con la tessitura in essi delle battaglie, degli eserciti, e delle armate, che esso Gran Signore ha avuto

dopo che è salito al trono.

Un letticciuolo per galera, di cristallo di rocca ed oro massiccio, col sopracielo e corline di broccato, nelle quali si veggono discernate lo

vittorie avnte nel suoi regni.

Due bellissime scatole con dentro piume d'inestimabile valore.

Un'altra cassetta di cristallo di rocca, guarnita di pietre preziose, con dentre quaranta pietre bezoari, di peso egni una di esse di quattordici once.

Una coperta con quaranta stili guarniti d'oro, nella quale sono scolpite le vittorie dell' Imperadore.

## Offerte fatte.

- 3 Il Gran Turco conseguerà il Santo Sepolero, e tutti i luoghi santi di 3 Gerusalemme.
- » Che si apra scambievole commercio, nei porti dell' uno e dell'al-» tro Monarca.
  - 2 Che nelle marine non si permettano più corsari.

» Che il sig. D. Giovanni d'Austria si mariti con la Sultana, ch' cerri, stiona, ricerendo per dote quel regno, che egli medesimo si eleggerà.
» Che non si facsiano piu prigioni, pei dell'una, pei dall'altra parle, e che quelli che oggidi saranno in potere dell'una o dell'altra, y
vicandevoluente si restituiscano.

3 Ambasciata veramente degna del grandissimo Principe a cui è stata fatta, e di cui la fama parterà sempre con gloriasi encomii, 1 per essere stata la prima che giammai il Turco abbia cominciato 2 mandaro ei . Re Cristiani.

» In Napoli per Francesco Antonio Orlandi, e ristampata per Ettore » Cittonio. 1649 ».

Fra tanti Baroni del regno ehe avevano, con l'occasione delle rivoluzioni di Francia, piegate le vele dell'alterigla sotto l'ubbidienza del Vicere, restava solo d'umiliarsi, quantunque ne avesse passati molti nificii per lettere, il Conte di Conversano, il quale mantenendosi tuttavia come regolo in quella provincia, usava la medesima autorità della quale avvalevasi nel furor della guerra, o perchè supponesse che in ricompensa dei suoi passati servigii dovesse molto più meritare, o perche si sdegnasso di concorrere nella generalità degli altri Baroni in mostrar dipendenza ; così potente è lo stimolo dell'ambizione nel petto dei grandil Il Vicere, benche di ciò molto bene si avvedesse, ed ambisse di limitare la perpiciosa autorità di un tal personaggio, ad ogni modo. perchè non aveva occasione d'obbligarlo all'esecuzione dei suof precetti, non stimò convenevole di chiamare chi pretendeva di conseguire vastissime mercedi senza richiederle. Ma comecche era stabilito nei fati che anche l'ubbidienza del Conversano dovesse maggiormente ingrandire il nome dell' Ognate, il caso di un celebre duello in quella provincia avvenuto, necessitò anche egli ad imitar l'esemplo degli altri, conferendosi in Napoli quando più si figurava di starne lontano.

... Tacescano due gentiluomini nella città di Bari commissione del Duca della Noca, prinocentio del Conversano, di riovere I grani che colà dal suo stato faceva trasnettere per venderlo al mercadanti Veneziani per le guerre di Candia, dalta cui tratta foleva ritrarno combumenti non mediorri; è perche l'autorità di questo signore era molto temuta finquelle parti, quandi avaceiva, che, per gon cimentarsi con fin, nittuo altro Barone di quella provincia ardiva di innadare per simili effetti, suoi grani in quella città, perè il Duo di Audria, le rendite del quale sinulmente consisterano fa grani, è supponera di essere eccettario da si-mili, rispetti, non chèbe, ce fia rit trasnettere la sono, il mioccisioni riquardo degli altri; perchè avendone venduta anch' egli una grossa: quan-

tità ad alcuni mercanti di Ragusa, ne faceva dalle sue masserie giornalmente condurre in quella città. Di questo atto offendendosi grandemente gli accennati due gentiluomini, fecero intendere a colore che conducevano i grani dell'Andria, che se non desisterano da quella condotta , sarebbero stati da loro di una tanta temerità castigati , senza far menzione del Conversano o del Duca delle Noci. Liditasi l'insolente proposta di costoro dall'Andria, ne concepì tanto sdegno nell'animo, che conferitosi in quella città con una mano d' nomini armati , fece ambidue ammazzare, similmente non mentorando il nome della casa di Conversano. Da questa vendetta così rigorosa, tolta un tal gentiluomo l'occasione d'ingrandire il valore e la potenza dell'Andria, di cui era parziale, trasportossi tant'oltre con la lingua sparlaudo in dispregio del Conversano, che il Duca delle Noci, a chi per opera di varii rapportatori fu riferito, dopo averlo malamente trattato con un bastone, e di altre villanie caricato , gli disse ch' egli non per altro effetto gli perdonava la vita, che per dargli campo di ricorrere alla protezione dell'Andria, del cui favore egli tanto si prevaleva. Penetrato il racconto di un tal successo alle orecchie dell'Andria, fu da tanto sdegno predominato, che non potendosi contenere nei limiti della sofferenza, non prima l'Intese che si accinse al risentimento. Fece immediatamente intendere al Duca delle Noci, che quando gli fosse piacinto, sarebbe per mantenergli colla spada alla mano, che l'azione usata da lui con quel gentiluomo non era da cavaliere. Accettata con mirabile intrepidezza la disfida dall' Acquaviva, e stabilita coll'elezione del luogo la giornata del battersi, fece rispondere all'Andria ch' egli per secondare il deslderio del fratello e d'altro suo camerata, che ambivano di cimentar la vita per amor suo, l'invitava con altritanti cavalieri al duello. L'Andria deliberato di venire alla prova, con animo non meno risoluto del Duca, non solo non ricusò le condizioni proposte, ma conferitosi nei tempo stabilito al cimento con altri due cavalieri nello steccato, che fu d'ogni intorno barricato di legni, si venne finalmente tra gli uni e gli altri all' effetto. Terminato poscia tra lo spazio di un'ora il duello con pari spargimento di sangue, per opera del Preside che vi accorse, e seguitane anche tra loro immediatamente la pace, giunsero fra pochi giorni in quella provincia gli ordini del Vicerè, în virtu dei quali comandavasì ai duellanti che dovessero presentarsi avanti di lui. Ubbidi l' Andria nel ricevere del primo avviso, ma il Duca delle Noci, che era rimasto gravemente ferito, fu dall'impedimento del male necessitato di rimanersi: andovvi però, poco dopo la partenza dell'Andria, il Conte di Conversano suo padre, il quale stimato supremo motore di quella briga (conforme correvano le voci) non volle permettere il Vicerè che

tosse da questi ordini eccettuato. Ginnto nella cità di Napoli, che fu na primi giorni di giugno, e ricevino comandamento dal Vicere di conferirsi prigione nel castello dell'Oro Insteme con l'Andria, che fu prontistimo in ubbidire, egli che ra gli stessi suin pari ambiri di godere qualche vantaggio di maggioranza, ottono, facendone però caldimono da una compagnia di fanti spagnanti col proprio danaro pagata. E benche questis medesima granta fossa ranco all' Andria dal Vereconceduta, egli nondimeno, per non obbligare a seguire un esempio con di dispendiono, qual forse non petrano per dicto di porerio sonnere tanti attri signori che ai rittorianzo in quel castello, non volte riceveria.

Questi, del quali finora ho discorso, sono gl'incidenti più notabili dal giorno della sorpresa di Napoli insino ad oggi succeduti nel regno; i quali hanno non solamente palesato al mondo la prudente destrezza del Conte nel sapersi così ben reggere fra tante macchinate congiure dei mai soddisfatti, e in tempi così turbolenti pel servizio della Corona, ma moderando ancora l'illimitata licenza dei nobili e la pessima Inclinazione dei popolari , non meno quelli che questi in guisa subordinati si veggono alie leggi comuni della giustizia , che dove prima nella città di Napoli non era giorno che non si commettessero eccessi , godesi oggi una tranquillità di quiete tanto non interrotta , che non propalasi ordine di un mediocre ministro, che non sia prima eseguito che pubblicato. I capitati di guardia, che prima non erano bastevoli a reprimere le continue insolenze che tanto di notte quanto di giorno per la città si facesano, oggi divenuti oziosi, e quasi inntili per la Dio grazia, piuttosto per decoro della giustizia che per altro effetto si stimano. I furti, gli stupri, gli omicidii, gl' incendii, e tanti altri misfatti, senza dei quali pareva un tempo che Napoli pon avesse nome di Napoli, sono per opera del Conte divenuti istrumento di farla conoscere non meso per una delle più ben guardate repubbliche di Europa, che del governo dell' istesso Pontesice imitatrice.

E ragia il rece, ha suputo questo prudente Ministro riturre dalla. Corte di Roma sono solo nei maneggi della sua ambasceria vantigigiori partiti per la Gorona, ma divenuto invisioso di quel fedice governo cedendo per tutte le parti dal mondo, l'in aco norma forase più regolata introdotto nel regno, e con piena soddisfanione dei suddit? E pecchi Properienza, di ogni cosa maestra, insegna che le repubbli. E pecchi Properienza, di ogni cosa maestra, insegna che le repubblica de mon prosono ben goreranaris enza qualche notiria degli accidentis, che giornalmente succedono, egli che fu diligentissimo in considera-redistato articolo così principale e necessario per chi gorerna, s'era disesto articolo così principale e necessario per chi gorerna, s'era disesto articolo così principale e necessario per chi gorerna, s'era

valse dell' opera di molti da lui largamente riconosciuti per non trascurarlo, tenendoli con tanta munificenza beneficati, che non era incidente per leggerissimo che fosse, che non gli venisse da simili relatori partecipato. Raccontasi che essendosi la Piazza del popolo congregata nella Chiesa di Santo Agostino per mettere non so che picciolo dazio sopra la macina della farina, ed avendo alcuni capi del parlamento, dono che fu disciolto, detto di voler riferire a Nasone (così chiamayasi il Conte per esserere alquanto nasuto ) le difficoltà che impedivano l'imposizione della gabella, il Conte udito da costoro la conclusione del trattato, che fu nel medesimo tempo che uscirono da quel convento, rispose, que es muy bien lo sabia el Narison (1); per farli conoscere, che non era cosa che gli fosse nascosta. Discorrendo similmente tre cavalieri del governo del Cente, e avendo detto uno di ioro, benché molto commendasse la sua giustizia, che il Conte non aveva grazia, dopo qualche spazio di tempo abboccatosi seco per aleune immaginarie occorrenze, gli disse il Conte; porque vo no tiengo a vuestra boena gana? (2), volendo parimente inferire che anche le cose segretamente trattate gli venivano riferite. E quindi avvenne che non meno per questa cagione, che per altri artificii da lui opportunamente usati nel corso del suo governo, fosse generalmente da tutti non Conte d' Ognate, ma Conte di ogni arte chiamato. Or piaccia a Sua Divina Maestà di concedergli lunga vita per farci godere la tranquillità di una tanto desiderata quiete, al Re la volontà di non chiamarlo alla Corte, e a me salute di celchrar le sue glorie (3).

Areado is tal guisa il Conte rassettate le cose coi del regno che della città di Napoli, e fondando vastissime speranse nelle riroluzioni della Francia, che tuttavia con manifesto incremento si vedevano in piedi, applicossi con indefessa sollectividine ad ammassare escricit, e a fabbricare armate per portaria riedla Tocacana, ambizioso non solo di arconoscere prudente Ministro nel governo dello Stato politico, ma asco nel maneggio della armi, la cui aspelizione fu la segunte.

- (1) cire molto bene lo sapera il Nasone
- (2) perché io non ho la vestra buona grazia?
- (8) În questo luogo del manoscritto si leggis, Lauro 2 ortobre 164,9, il che reader manifesto che il Piacente cosò pensara di metter termine al mo bavoro sui rivolgimenti del regno, posteriormenta scrirendo tanto il paragrafo cho segue, quanto l'Altro Labro intorno all'assectio di Portolongone, alla partenza del Conte di Ognate ed alla renuta del Conte di Castrigio nono successioni.

# ENTI RELATIVI AL SESTO LIBRI

Indulto generale e franchique concedute da S. A. R. il Principe . D. Giovanni d'Austria per effetto della Plenipolenza speditagli dal Re Filippo IV suo genitore in data degli 11 gennaio 1649. Vedi la nota a pag. \$60.

### PHILIPPUS DEI GRATIA REX ETC.

D. GIOVANNI D'AUSTRIA GRAN PRIORE III CASTIGLIA E DI LEONE, GOVERNATORE GE-NERALE DI TUTTE L'ARMI MARITTIME DI SCA MARSTA", E SUO PLENIPOTENZIARIO IN VIRTO DEL REAL PRIVILEGIO, SPEDITO IN MADRID ALLE 11 DE GENNAIO DEL PRESEN-TE ANNO 1648,

ESECUTORIATO PER IL REGIO COLLATERAL CONSIGLIO SOTTO LI 16 DI MARIO DI QUESTO MEDESIMO ANNO.

- > Avendo questo fedelissimo popolo supolicato Noi , cho li dovessimo concedere alcune grazio ed immunità, per lo eccessive imposizioni che si ritrova s caricato, per le quali dico aver preso l'armi; e supplicato anche per l'aboli-> zione ed indulto generalo : ed avendo visto la buona volontà ed affetto, col na quale detto fidelissimo popolo è venuto alla nostra obbedienza con tanta pron-
- > tezza, allegrezza e giubilo universalo, senza nessuna ripugnanza, ne forza d'arni, acelamando con replicato voci il glorioso ed invitto nome del Re N. S.
- > (che Dio guardi), non essendo mai dall'animo e volontà loro alienata la fe-> deltà ed obbedienza dovuta a Sua Maestà loro natural signore ; n'è parso in yirtù della piena potestà dataci dalla Maestà del Re N. S. concedere al detto fidelissimo popolo e Città le seguenti grazie, privilegii ed immunità, delle quali vogliamo ancora che goda tutto il Regno, venendo (come sporiamo) alla de-
- > vozione ed obbedienza senza dilazione o ripugnanza, » I. la primis concediamo in virtù di detta Plenipotenzia, l'indulto ed aboli-
- 3 Jione generale e generalissima a delto fedelissimo popole, tanto di questa Città

s di Napoli, quanto di tutto il Regno, o siano demaniali, o vassalli di Baroni, delli a delitti di lesa Maestà anche in primo capite, includendoci li capi principali, » e quelli che ricercassero espressa e specifica menzione, di tutte le sedizioni, s tumulti, rivoluzioni, trattati, monopolii, conventicole, e guerre fatte contra la persona di S. M. del Re N. S. e suoi Ministri ; della acclamazioni fatte tante ni roce, quanto in iscritto di detta Città e Roguo, di Repubblica, o di altri Potentati, e delli manifesti precedenti e susseguenti fatti, ed anco delle monete o e stampe fatto per detta causa di libri e scritture, quali si debbiano tutte ritirare fra spazio di giorni otto, come proibite; ed a rispetto della moneta fra spazio di un mese, per quella rizeccarsi con l'impronta di S. M., e in altre nodo fondersi ad elezione delli padroni; ed anche di tutti li beni pigliati da altri sino ad oggi , sotto diversi pretesti di aver armato contro il popolo , o » contro di quello macchinato : ne per li danari e beni pigliati dagli effetti della Città e Regno, e degli effetti della Regia Corte, ed in particolare della Ragia > Zecca, e dell'Annona, tanto per il soccorso della soldatesca a monizioni, quans to per qualsivoglia altra spesa; volendo ex certa nostra scientia et motu proprio, che in nessuna maniera si debbiano molestara in nessun tempo, ma deb-» bia detto popolo godere il perdono generale e generalissimo, sensa nessuna s eccezione o replica, anche di tutte l'altre cose che ricercassero espressa mena zione, avendo riguardo alla quiete comune, e pace universale di questa Città » e Regno : derogando alle disposizioni di tutte le leggi comuni , Costituzioni , a Capitoli e Prammatiche. E l'istesso vogliamo a rispetto delli beni tolti in ogni » parto a qualsivoglia parsona, etiam dalli Baroni, perché li detti beni in quala sivoglia modo ad altri pervenuti non siano esistenti ; però essendono quelli osistenti, averanno da ripetersi con autorità iudiciaria, o modo benevolo, ma a non di moto proprio, et de facto; ed in caso che quelli fussero stati venduti, si hanno da restituire alli padroni, ed alli compratori, pagare il prezzo effettivaa mente shorsato dalli medesimi, arbitrii cho si piglicranno dalli Ministri depua tandi per il restauro delle case, ed altri danni patiti, come nel terzo capitolo. ordinamo di più, che in nessun modo si possa parlare, ne opporre, tanto

) in vece, quanto in scritto, ab in giudeiro, ae fiore di giudeiro, a menusa pera, anona d'este fadelission popole questa note, di richiltone, e di citet immiti, anchizinai ed acchanazioni, come sopra, sotto le stesse pere, votto fe quali to leggi pechileccone lo inguirar ettore, ed altre maggioria nanetra obtrito risera bate; arendo Noi mira, che non si turbi la totale e perfetta quiette, e pose di questa Citta è legno, sante conscientat dalle leggi, e da No, ricerendoli mello altragoria como rusualli aggi nati, e como se tall deltti mor fanaree mai mecca palanti, e doccorrendo dema dabbio el interperazione, p'attenda sempre a fa- rem di delti cittadini e reggicoli.
3 ll', Ordinano e comandamo, e facciamo grazia, che tatte le imporientoni e generale.

3.11. Cortantano constantano, e increantanta con entre care contrata con le la impensa espera la cuar comercialità, cui esperata, faria, queja, del frenza, beller impensa espera la cuar contrata con esta contrata con esta contrata con esta contrata contrata contrata con esta contrata con

s ricercasse espressa menzione ; però in quanto alli sali , il prezzo di ossi sia » solamento a ragione di carlini dieci il tomolo: como anche estinguemo tutti li o dritti delli sigilli di tutti li Tribunali, del nuovo Registro della Regia Camera, delle sentenzo del Sacro Consiglio, dello mezze annate imposte sopra gli officii, imposizioni sopra lo provisioni dei nostri Ministri, il Segretariato della > Vicaria, il nnovo dritto delle suppliche, il nuovi imposti della Dogana dall'an-» no 1625 in qua; volendo similmente, che non si possano più per l'avvenire imponere. Restando però tutti li jus proihendi, o li Fiscali per la somma di car-> lini quarantadue a fuoco, avendo rispetto che le Università del Regno non han-» no, ne averanno altro peso d'imposizione ordinaria , ne estraordinaria ; o per > la refezione universale a beneficio di tatti quelli che possedono entrate, tanto » sopra le gabelle ed Arrendamenti estinti, quanto sopra dette gabelle che non » s'estinguono, restino li Arrendamenti sopra le carte da giuocare, l'imposizione sopra l'estrazione dell'olio dal Regno, e tutte l'altre imposizioni ed Arrendamenti non concernentino grassa, quali restino a disposizione ed arbitrio o delli Ministri cho si deputoranno per S. M. o per li Vicere, che saranno con » quattro altri Deputati, due della Nobiltà, o duo del popolo, per dar sodisfa-> zione, como s' è detto, in quello cho hanno perduto sopra li Arrendamenti estin-> ti, ed hanno situaziono sopra le dotto gabelle.

> III. Ordinano e fecciono grazia, che si dabbi pigliar espoliciae de abri tei per l'isteni Ministrie Deputati, como di sispera, a beneficio di quelli ai yquali si ritrevano direccate le case per cana delle canesate, o per altri dano in patti per qualitroglia cassa; el anshe di spelli che si ritrevane creditori, y per avere improtato dennari pespiri, o pigliato da altri cori obbligo particolo lare, el reporte nomano, per arrestivo del Commo e del pespio in questa occasiona de l'ambite e perre, per metico di comite del commo e del tambite e perre, per metico di quelli. Il mediatenca, y per qualitra del meticolo di quelli. Il mediatenca, per qualitra del meticolo di quelli. Il mediatenca del consolirato del meticolo di quelli. Il mediatenca del detto ficale del periodo del peri

> IV. Ordinano a fassimo graza, che la pritensiano qual tine il fădinăro popolo della partă delli voit, tante dell' Estato quato rello Deptaziona della Cital, e la magioranza della voci, che pretendo nel gorero della S-S. Angunitati, sonza rore l'encivin il Misurto del Seggie di Copuna, si debbia, determinati per quattra Ministri, da numbaroi da S. M. od la 10 Vicerdo quali resso. del Condiriri, e dui ndi popilo, tatti quattro fonsitire, a recita la determinazione fatta contra dello fili-finimo popolo dal Serenisimo Pa E-Federigo d'Argona.

y. Vegliamo o concediamo graria al detto fideliasimo popolo, che s'osservi i inridabilmente la Scala franca della Regia Dogana di tutte lo mercanzio quali y vongono da fuori, con poter qualsivoglia nazione forastiera portar ogni sorte di mercanzia, purché non sia menica.

y VI. Vogliamo e concodismo, cho l'Eletto del fidelissimo popolo non possa sesser confirmato, se non una volta per altri sei mesi.

- 3 VII. Vogliamo e concediamo a detta fidelissima Città, che possa tenere Agente

» in Madrid, con mutarsi ogni tre anni, eligendosi una volta per li Seggi dei » Nobili, ed un'altra volta per il fidelissimo popolo, per supplicare S. M., tanto » per l'osservanza di detti privilegii e grazie concesse, quanto per qualsivoglia

y Ill. Facciamo ancho grazia a tutti li Casali di questa fidelissima Città di » Napoli, che si possano ricomprare, pagando il prezzo e migliorazioni fatte, fra

un anoo decorreodo dalla pubblicazione di detto grazie, non obstante che sia > passato l'anno dal giorno della vendita o concessione, dispensando per questa yolta alla Regia Prammatica, ed ogui altra legge in contrario.

x IX. Vogliamo e facciamo grazia al detto fidelissimo popolo, che sebbene

> tutti li Officiali di guerra che banno avuto carico dal detto fidelissimo popolo o con occasione delli passati tumulti restano reformati, ad ogni modo vogliamo > che godano li onori e titoli, che godono li altri reformati della nostra milizia » insino al grado di Maestro di Campo inclusive, ma senza soldo,

» X. Vogliamo ed ordinamo, che nessuna persona di qualsivoglia stato, gray do e condizione si sia , possa portar arme proibite dalle regie prammatiche s con qualsivoglia pretesto ed accidente, sotto le peno conteoute in quelle, ma » le possano tener in casa, come nel capo seguente, ed anche quelle ricevute y dalla regia Corto , pagando, il prezzo di esse. E perché molti lo averanno per-

» duto, ed altri alleghoranno l'istesso, vogliamo cho questi tali nemmeno possano quelle tenere in casa, softo pene gravissime, a nostro arbitrio riserbate. xl. Vogliamo e promettiamo per maggior soddisfazione e cautela del fidea lissimo popolo la ratifica delle presenti grazie o privilegii conceduti dalla

» Maestà del Re N. S., e fra questo mezzo concediamo facoltà al detto fidelissimo popolo , che possa tener l' armi , e venuta poi detta confirma, e pubblia cata che sarà avanti l' Eminentissimo signor Cardinal Legato a latere . deb-> biano restituire l'istesso giorno della pubblicazione, l'armi proibite dallo repgie prammatiche, e tutte quelle pigliate dalla regia Corte, con restituirseli il . prezzo cho forse avessero sborsato. Però obe fra questo termine che so li eoncede di tener l'armi, non possano portarle per la città, per nessun acs cidente, ma solo tonerle in casa per uso di esse quando convenisse al bene pubblico, o li venisse ordinato dai superiori.

E perche la nostra intenzione è stata, ed à stabiliro una perfetta quiete e pace, o che detto fidelissimo popolo goda perpetuamento le dette grazie o privilegii, per questo si dichiara, che in caso di contravenzione universale. non solo s' inteodano irrite ed annullate, ma ancora li contravenienti castiagati, come disturbatori della quiete e pace, e d'aver causato danno e pregiudi-

zio così notabilo in disservizio di questo fidelissimo popolo, Datum in Regio Palatio. Neapoli die 11 aprilis 1648-Dox Ivax-Por manadado de S. A. - Gregorio do Leguia -

» In Napoli per Secondino Roncagliolo stampatore del fidelissimo popolo

#### N 2

Amplissimo indulto per tutt' i reati comuni commessi prima e durante i tumulti, ad eccezione delle sole delinguenze di lesa Maesta Divina.

Vadi la nota a pag. 261.

#### · PHILIPPUS DEI GRATIA REX etc. ·

D. GIOTANKI D'AUSTRIA ORAN PRIORE DI CASTIGLIA E III LEONE, COVERNATORE GENE-RALE DI TOTTE L'ARRI MARITTHEE DI SUA MARSTA', E 850 PERRIPOTRESSARIO IN QUESTO REONO DI NAPOLE.

> Avendo noi conceduto indolto generalissimo al fedelissimo popolo di questa » città e regno di Napoli di tutti li delitti commessi anche dell'offesa fatta a Sua » Maestà Cattolica in primo capite, e di tutti li tumulti, sedizioni e revoluzioni » commesse sino alla giornata dolli 11 dol presente mese di aprile come fossera » oggi nati ; e perché ci vien supplicate per detto fedelissimo popolo che conredessimo indulto e abolizione generale ancho di tutti gli altri delitti com-» messi prima di detti tumulti , e di qualli commessi fra il tempo di detti tu-» multi , ancorché non appartenghine ne ziano concomitanti a detti tumulti, ma » per cause particolari ; e considerando noi , cho per la quioto totale , e pace > universale di questa città e regno sia espediente concedere detta grazia, an-> che per maggior dimostrazione della nostra buona volontà che teniamo verse > questo fodelissimo populo, ed assicurarlo con modi espressi di quello che te-» mamo nell'animo; pertanto concediamo, in virtà della piena potenza da-» taci da Sua Maesta Cattolica , l'indulto generole e generalissimo a tutti e » qualsivogliano persone, di qualsivoglia stoto, grodo e condizione si sia, an-» che alli carcerati in qualsivoglia tempo e per qualsivoglia causa, purche non » sieno carcerati e inquisiti , e colpevoli per dolitti di lesa Maestà Divina e » umana commassi avanti li rumori succeduti in questa città, alli 7 di luglio a prossimo passato, o che non sieno stati renitenti a rifornar all'obbedienza di > Sua Maesta dopo la giornata delli 6 del presente mese d'aprile, o che non nieno di mazione forestiero, perché a questi non ha da esser profittevole que-» sto perdono, ma bensi a tntti gli altri , ed anche alli mandati in galera solo per causa e fra il tempo di detti tumulti e sedizioni , purché non nieno mana dati in galera precedente sentenza o decreto della nostra Gionta, o d'altro Tripunale, e tanto alli vassalli demaniali quanto anche alli vassalli dei Baroni di » questo regno , di tutti e qualsivogliano delitti commessi , tanto prima, quante » fra il tempo di detti tomulti fino alla presente giornata, eccettuati detti de-» litti di lesa Maestà Divina o nmaoa ; e di quest'indulto ed abolizione voglia-» mo che godano e debbano godere tutti quelli quali non hanno remissione di » parte offesa, dandogli facoltà e tempo di potere ottenere fra dieci anni detta » remissione , rimettendo anco tutte e qualsivogliano pene di qualsivoglia som» ma si doressero al Regio Fisco, tanto per detto fedelissimo popolo di questa » città, quanto del regno , così per prima, come tra'detti tumulti per insino la » presente giornata.

Ed aceio che per l'avvenire si mantenghi la perfetta quiete e pace univer-» sala per tutto il regna , quale si suole disturbare dalli banditi che sogliono » scorrere per la campagna , e dalla protezione quale hanne tenuta di essi li

» Baroni a titolati di questo regno, con desenderli, alloggiarli, e tenerci di-» versi intendimenti o trattati , per tanto ordinamo , che sopra ciò si debba in-violabilmente osservare la prammatica dell'. Illustre Duca di Medina de las
 Torres, pubblicata a 25 di luglio 1643, solto le pene in quella contenute. Na-

» poli li 20 aprile 1648.

> Per comando de S. A. -- Gregorio de Laguia. » In Napoli per Francesco Antonio Orlando stampatore regio 1648. »

Don JEAN . .

Riassunto del processo a carico di Gennaro Annese. Vedi la nota a pag. 365 e 366,

DE CRIMINE LARGAE MAJESTATIS , AG DE PAMOSO LIBELLO ET ALIIS AESPECTIVE.

Becapitatus enrecratus Connaro Annese, alim Concratissimo del popolo, Die 20 Junii 1645.

Facta relatione coram spectabili Regente Magnae Curine Vicariae, sen voti , quod Januarius Apnese decapitetur , ita quod elus anima a corpore separetur, et ante elas exceutionem torquentar tamquam endaver, et nihilhomians, quod omnia clus bona conflochentur, et Regio Fisco applicentar - D. Carlo Lopez cc.

» Fel. 1. Viglietto di Sua Eccellenza rubricato , firmato da D. Antonio de Ca-3 brera suo Segretario al signor D. Carlo Lopez , delli 11 di giugno 1648 ; nel n quale si dice, che avendo avviso Son Eccellenza che Salvatore Bajano stia ins teso della sollevata del popolo, ordina al detto Giodice, che dia tormenti a s detto Salvatore per avverare la verità del fatto, non ostente che non sin presa » informazione, etiam che sia di giorno di festa, proceda a tutti atti, valendosi s per Mastro d'atti di Carlo Mancino , dispensando a qualsivoglia legge, costi-

s tuzione e capitolo in contrario; con che proceda nelli atti necessarii, ancorche o non sia del Tribunale della Vicaria, e faccia l'istesso con tutti gl'inquisiti e com-» plici in detta causa, e che proceda con il Tribunale della Vicaria contro quelli. s con la delegazione che tiene di S. E., e con il modum belli, et per horas etc. s Folio 2, Portato Salvatore Bajano nella camera della corda a di 11 giugno

a 1648 nel castello dell' Ovo, in presenza di detto D. Carlo Lopez, d'ordine Exa cellentissimi Domini Proregis, disse esso Salvatore esser della Torre del Greco 51

Setajolo; jabita a Seggio di Porto in Napoli alli case di Bartolomeo Cacase; disse aver ten fratelli, Angelo Manco di S, Nicale virine alla Vierria, Francecco Clerice carcerato insiene con lui, e Nofrio Sergente maggiore del pepolo. 2 Ed avendo negolo depo molti interrogatorii, Randuente errendoli promesso du votte detto Giudico supplicare Sau Eccellenza, perché li salvasse la vita, rispose i mener Fourta Nigonovin mi da da l'attendre che mi vori for donner.

r rispose: mentre Fostra Signoria mi dà ad intendere che mi vuol far donare la vita da Sua Eccellena, i o son risoluto per non acer più tormesti, di dire a Fostra Signoria la venttà, disse: Signore, io coglio la promessa di Sua

E dettoli cho dica la verità, disse: Signore, io voglio la promessa di Sua
 Eccellenza in ecriptie, che non basta a voce da Vostra Signoria, e poiehé
 P aurò avuta, mi ricorderò altro cc.
 Eodem die. Se li mostra un viglietto di Sua Eccellenza, con lo quale se li

promette la vita, confessando la verità, dato a 11 di giugno 1648 di sera ec., s con firma di Sua Eccellenza e del suo Segretario, e sigillo. Et monitus ec. » giacche Sua Eccellenza con il rescritto che se li da nelle mani originalmente, 3 l'assicura e fa grazia della vita, chi sono li complici che sono congiurati con sesso, che trattati hanno fatto, come ed in che modo? Dixit: mentre Vo-3 stra Signoria mi dà viglietto di Sua Eccellenza in mano, con lo quale mi 3 fa grozia dellu vita, non mi ricordo altro più di quello che ho guesta mattina detto, che, quando detto eapopolo mi parlò (D. Gio: Andrea Gervasio del casale di Grumo), che stando lui in Roma, dopo la quiete seguita in questa città, in tempo si diceva che l'armata Francese s'era posta in cammino per questa volta di Napoli, e facendosi lui in casa dell' Ambasciotore di > Francia, avera Gennuro Annese scritto una lettera al signor Ambasciatore. s dicendoli che se facesse venire questa volta l'armata francese, esso Gennaro promettevuli dar il torrione del Carmine, che li saria stato molto facile. s con l'occasione che detto Gennaro tiene casa là dentro ; ed avera modo di a farlo sortire , stando sicuro però della vita, che questo se li volcoa . men-> tre adesso si vedera sicuro dal popolo essere trascinato; c che avera pros messo dello Ambasciatore, che intanto arrivava della armata, in quanto dello bennaro dava il torrione in mano, che qui giunee oggi sono otto giorni, che s furono alli 4 del presente ec. E che anco li disse detto capopolo, che l'averia dotto la persona che trattava con detto Annese, e portava le lettere e maa nifesti ec. «

> Ligatus ad cordam, et alzatus, ratificavit cum juramento pluries ec.

> Fol., 10. Dip 12 lunii , hora decima quinta, coram Regente et omnibus Judicibus, et aliqua verba dieti lanuarii fueruni notata manu D. Caroli Lopez. 2 Dieto Januario fuit statutus terminus horarum sex ad congrue iterum responadendum.

a Fol. 13. Capita interrogationis data Ianuario Annesio ec.

» Nel primo capo , che dopo li 6 aprile abbiate voi Gennaro mandato lettere

2 ed imbasciate all' Ambasciatore di Francia; dixit; non è vero questo. 2. 2. Che abbiato detto che gli spagnuoli non perdonano mai; dixit; non Pho n. detto, ma avendomelo detto altre persone; io l'ho chiarito del contrario. 2 e non mi ricordo le persone.

- 3 8. Ave detto, 'che se l' armata francese non arrivava quel giorno che arrivò, li spagnuoli averiano ammazzati tutti li Napolitani ; dizit : mai tal cora à ho detto.
- 3 4. Che per questa causa aveva procurato di sollovare il popolo, dal che molti sono stati in timoro, tenendo sentinelle guardandosi; dixit: non so nintito.
- Abbia trattato assoldar gento senza licenza: dixit: quello ho fatto è, che
  s ona andato mutando la genti che teneca per guardia della porta del Carmine che arrivaramo a nove persone, e non ho mutato se non quattro persone.
   Abbia detto ad alcuni, cho lo seguitassero per aver molta mano con
- > l'Ambasatatro di Francia, e cho li caverebbe dalla necessità in che stavano, > richiedendoli che lossero stati pronti per quando se gli avvisava; dixit : que-> sto è mal: officio che mi è stato fatto,
- 3 sid e mai, officio che mi e stato fatto, 37. Che per admire le genti, shab delto, che lieno irecento persone sicure 3 per qualitroglia fasione che fonte seguita, e che lumora si turno 3 per qualitroglia fasione che fonte seguita, e che lumora si turno merco fatto in 3 cardighi, per de cero che he ricopersito de queranta matecheti ed archisopy 3 dalla gente del Lamingio, che eruno miei, una con il fattoli, percès as i tensore, potenon for qualche damos e do ricopersion oncere da venti bastuli de 3 potence che arramos da diciotte contara, quali li tengo nel terriore, e quande 3 regolico prifica le clainir che o la, x il isospa parane per le estimitale 3 popunete; ed ancere un perso fo, che ne tengo due barili in can, quali per vanna de sinimi retalis; ad once mi feci entre i eri ceri e rola da mangiare, vanna de sinimi retalis; ad once mi feci entre i eri ceri e rola da mangiare, pulli rola stamo nella comera di lacere sotto la casa propriara pulli rola stamo nella comera di lacere sotto la casa propriaramo cinque ex-
- 5 8. Che trattara di fare una fortificazione senza licenza per disloggiaro la gente che sta nel torrione del Carmine; dixit: io facera solo un muro seu pettoprata, aeciò non si potesse calare dalla gente deutro la casa min.
- > 9. Sapendosi il molto denaro che tiene, cen titolo di porertà ha voluto ritirare le munitioni che erano nal terriono per venderle, dicende che volera con 9 quella sootentarla; dizit; to mi ho pigitato rolamente da trenta tomela di farino, quale? Ho renduta a carbini trentacinque il tomolo per esser di mola quabita, a perchi ei era mischiato singilo ed orgo; o quasto oltre, la tomain a mic-
- > cio; quali robe per exerno mie, me l'andura pigliando per uzo di casa mia.
  > 10. Cho senza licenza uscira di notte con molte genti armate; dixit: cho solap mente è uscito due volte per trorare l'Eletto del popolo; con setto persono solamente, e la seconda volta fu Domenica a sera 7 dei corrente;
- 3 11. Cho porsona è, cli'è venuta dall'armata francesc? Ha detto che lui ha ofp ferto di dare in mano la porta del Carmine so li francesi disbarcavano, ed arrip vassero in detto loce? d'aixi: mai falcosa ho detto.
- » Fol. 15. Ai 13 de juigno 1648 Salvalore Bajano extra cameras cordea, itorum ec. depone o dive: D. Carlo mio, mentre Sua Eccelenaa m'ha fatto granifa della vila, vrogio dire il agozio come passa, perché altora stenda con delle mazzate, che Vestra Signoria mi avua luite dare. La verità é, che. . . .

s'éctio du fordiche ni illeise îl fatto di Genimer donnes, che unées servite mo bétiere ai déchi donhesciatiore di Francia, dicendit des fecesse somie "arnata ec., che li prometices dure il terrine del Carmine, che il usreibe saino hodo fatte con l'eccasione che delto Genaro delinosi di destre, de acces modo di far sostire quelle; cil casa Genarar voltera stare sicure della situ, perché delinosi de sicure structiona del popole, a che in delta coloriza, che delinosi destre structiona del popole, a che in delta coloriza, con quell'appartamente cra escettà di renata finances, che Genarar della coloriza, con quell'appartamente cra escettà d'arranta finances, che Genarar d'annete, viloque del corrispondere, com molti ambie insel de sanomo repre delta d'annete, viloque del province della consideration della colorizationa della colorizationa del corrispondere, com molti ambie insel del sanomo repre delta d'annete, viloque del parte mandalo persona sepona di vegalla, una confedente, e che m'annethe i dati i manifesti ed intrazioni per persona strura.

'i Fol. 19. Die 14 Iunii 1648 in regio palatio coram spectabili Regente, de orbidine Exc. Domini ec.

> Testis Carlo Bracciolino dice, che essendo andato nel terrione a parlare a 5 Gennaro Annese per far tornare le robe al signor Reggente Capecelatro, con > il quale Gennaro avova conoscenza, perchè l' aveva servito d'armi per lo pas-> sato, mi disse : io non le ho, però roglio far qualche cona. E dopo parlato di > questo fatto, mi ritirò ad un certo corretaro a hascio delle due camere nove che > quello ha fatto, e mi prese per la mano dicendomi: Carlo, tu nen hai voluto es-> sere signore, perché se tu ne passavi da questa parte servendo il popolo , suresti stato padrone di Napoli, però io ti reglio far signore. Allo quale risposi > che questo andava corcando, con che mi soggiunse: Carlo mio, ti voglio con-> felare lo cere mio, mentre mi sei stato amico. lo veglio dar comedità che sbar-> chino li francesi a qualche parte, perché ho comodità sicura di darli poi il torrione in mano, dicendomi il modo che voleva tenero per farlo, perchè averia y procurato che li francesi toccassero arma falsa a qualcho parte, che in sentirla ) li spagnuoli che stavano di presidio in detto torrione, averiano accodito al soc-» corso, come fecero un'altra volta, che solamente vi rimasero nel torrione da s venti spagnuoli, ed allora con cento nomini che avria tennti pronti, voleva in-> vestire, e farsena padrone, e consegnarlo alli Francesi; ed in questo ne ato st-> curo di eseguirlo con la comodità della casa mia, ed ho modo certo di furlo s senza dirti altra; e con questo ele pure eicure che tutta Napoli si rivolterà, > come io ha il torriene in mano, e mi agiuteranne, perché tutto è incominciare. > Voglio che fie mi agiuti ancora, perché hai mano con molte genti, e puoi ve-> nire da fuori.con un centinaro d'uomini, mentre a te volentieri ti seguitano, > Previla tad, procura di unire le centi senza dirli altro, che con avere questo s tarrione, del che ne sono sicuro, arrivo ad ogni intento mio, perehe dandolo > poi in mano dei francesi, lo popolo subità si risolverà, perché sta sospetto che > Il spagnuoli li conno dare lo sacco, e sta ancora mal soddisfatto per le carce-» razioni che si fanno d'alcune persone. Sarà bene, che tu vai dicendo e spar-» gendo coce con tutti li tuoi aderenti di questo sacco, acciò stiano prenti a ris poltarsi, e pioliar le armi; e con questo che faremo per li francesi, eareme » ecmpre noi li padroni ed acremo il comando, ed io questo è quello che desidea ro, che in quanto all' altro, farò per te e per tutti li amici che ne agiutoranno.

» E mi prego, che la Domenica avessi andato alla marina, e parlato alli marinap. ri, e generalmente dispostili pel servizio del negozio a di Gennaro, e che li dia cessi ohe li spagnuoli non perdonano mai; non vadete che sempre vanno cara cerando diverse persone con diversi pretesti, senza, che abbiano futto male, e » se non compariva quest' armata francese, tutti sariamo stati tagliati a pezzi, che questa venuta è stata la vita nostra; e crederanno che sia vero perchè ti vogliono bene, e perché tu sei stato servendo la fazione Spagnuola, e veney ranno. Va ad assicurare d'averli con noi, e bisogna avere questi marinari, » perehe sona buoni per mare e per terra, lo attonito di tal fatto me li resi confidente par servizio di Sua Maestà per scoprire ec. Volendomi licenziare, mi a disse che voleva far chiamare D. Marco Andrea di Giugliano coadiutore della » Parrocchia di S. Arcangelo, acció chiamasse un suo amico in Massa per mana darlo in Roma all'Ambasciatore di Francia, dandogli conto di quanto voleva » faro in suo servizio, e che scrivesse al Comandante di quell'armata, cha avesse eseguito quello che lui diceva, conformo feco la prima volta oho venne qua > l'armata, che per ordine suo era andata a Castellammare; ed era necessario » andare in Roma detto suo emico, perché non stava sicuro se sopra l'armata s oi fosse D. Luigi del Ferro, perebé essendoci, non sarebbe stato di bisogno, » perché lui é grande amico mio, ed ha credito con li francesi. E m'incarieb, » che la Domenica a sera fossi andato a mangiare con lui con detto D. Marce » Andrea; io ce lo promisi, ed essendomi licenziato, andai la mattina a palazzo, » dove trovai il Duca di Sejano, al quale dissi il fatto, che lo volse sapere, e » m' introdusse da Sua Eccellenza, allo quale dissi ogni cosa. Sua Eccollenza » mi disse, che avevo fatto, bene a dirlo, e che stessi avvertito ad avvisarli ogni » cosa, e che non avesse fatto cosa di danna; e dappoi verso le 21 are posimi ins feluea alla marina del Vino, non avendo eseguito il dettomi da detto Gennas ro, ne dissi cosa nessuna alli marinari, e me ne andai per mare per darli ad s intendere che avevo parlato. Ed a 23 orc me ne andal a Gennaro conforme > l'appuntamento, e dissigli aver chiamato l). Marco Andrea, e che veniva, e cha » aveva parlato con li marinari; però voleva sepore chi aveva da essere capo in oaso ec. Mi disso : basta che l'abbia detto questo, perche questa gente sta s collevata, perché in centire un poeo di rumore si colleva tutta, e viene com » noi. E seguitando il parlare mi disse: non è necessario che abb'a quella pers sona di Massa, perché ho saputo che è morta, e che D. Luigi del Ferro sta sopra l'armata, e pereiò non ho bisogno di scrivere all' Ambasciatore di Fran-» cía, perché avendo D. Luigi, non ho bisogno di altro, perchè con lui appuny tare ogni cosa; e stattene lu sopra il negozio, e lascia faticare a me. E dopo » questo verso le 24 ore si mangió , e fuimo, io, Gennaro , Virgilio Campana, e > l'abate Masillo, che così si faceva chiamare, e Carlo Bonavita. Dopo maugiato s dice, che usel con quindici armati verso la casa dell'Eletto del popolo, a chi parló dette Gennaro e non se di che, e dopo l'accompagnassimo in casa sua, a s quando mi licenzai, mi disse Gennaro: previta tua, visni que domani. E mi s ritirò da parte, dicendomi : atiamo su l'appuntaments che io tiro avanti il trats tate. E ei andai più volte sino alla careorazione. Ed il giorno che usci Sua Als tezza, con detto Gennaro andaj al ponte della Maddalona, e trovò certi con a li quali disse : quanto ho fatto io per il popolo, e se non fosse stato per causa mia, saressimo lutti lagliati a penzi; e ringraziamo Dio che è venula que-> st' armata, perché altrimenti, ci saria succeduta una mala burla; e diceva al-» tre parole mozze ma pernicioso, e seminando mala volontá contro la corona, e » fu ringraziato da quelle genti. E poi nel ritorno disse : redi, Carlo mio, e neessario seminare parole, e ponerli in diffidenza delli spagnuoli e delli Cava-, lieri. Ed essendomo giunti al Lavinajo, si sede detto Gennaro con due segpiolelle con me; e parlando certe femmine che avevano visto Sua Altezza a cayallo, e che era tanto bello, Dio lo salvi, e così anche tanti belli Cavalicri con p quelle belle facce a riso , rispose detto Gennaro ; non sapete voi come sono p questi cani, hanno belle facce, ma brutto core. Il Mercordi nella stanza sua, parlandomi dell'istesso, disso Gennaro, che quando non li riusciva, sarebbe andato in Turchia. E mentre stavamo in detto loco, vidimo passare da fora le » mura Andrea e Ciecillo Ricca fratelli, e Cieciariello Giordano. E mi disse Gen-» naro li facessi salire; e saliti solo Andrea e Cicciariello, disse Gennaro a me: » dicci, Andrea Ricca è spagnuolo, o francese? Disse dippiù Gennaro a Cicciapriello: quando m'accidi un poco di spagnuoli : e dotto Cicciariello non disse altro, solo che parlarono segreto da parte, dipoi co ne andassimo. Fra questi s giorni mi disse Gennaro se poteva avere Andrea Ricca, che lui ha gran sepuito di gente, perché come io ho a le, Andrea Ricca, Onofrio Pesacane, e " Cicciariello, non ho altro che desiderare. E mi disse, che dicessi a dotto Ana drea, che non si curi della faccia allegra li fa il Vicere, perche poi alla fino quà si tratta che si tira a fare il fatto suo. Io li dissi che Pesacane non é nomo di spirito: lui mi risposo che Pesacane tirava tutto il Lavinaro, almeno h gran parte, ed io ne ho altra parte, e faremo aforzo con pigliare tutte le a case di basso; ed io li dissi che averia fatto onoratamente ec. Mi disse dippiù che stessi lesto ec : c quante volte mi trovava per Napoli, mi diceva parole contro li spagnuoli e cavalieri liberamente; che un cavalicre di Malta l'avesse per nome dimandatolo, o parlatoli di tu, dicendomi: or pedi eke negoziare » è questo ec. ed a che stiamo; or se con una armata Francese ec. credimi s che stetti più d'una volta per buttarlo per una finestra , e chiamare il popolo, ma per non guastare il mio disegno ec, mi acevo da vendicare di questi cani di cavalieri.

> Fol. 28. Testis Francesco Bajano della Torre del Greco, disse: purché l'en signarie Farter mi prometiato a ciu a, fo roglo dive la certia di Signarie > Fostre; e perciò dalli Giudici di Vicaria nel castello dell'Oro se li promien supplicare Sua Ecceliana i le profenoase la vita, e se. E coai con detta promessa a depose cc. e dice l'inteso che dice Salutare suo fratello, e che Gennaro area, se excite con evisione Farnata francese, come siècre Nonfrio non fratello.

3 P.A. 32. Testis Giswa Battista Palumbo di Patrando abitante in Napoli di co, eccuno patrambo per la porta del Caracio fu chianza da Gennaro Annese, e el casando calato detto Cermaro si pose a paclare destro le mura della porta avanti la casa d'Orzaio Battola, done stara dello Orazio; e tanto io quanto la detto Orazio parlamimo con detto Gennaro, e mi disse che gli avessi fatto più core trovatel una dotanta di giorani, che li Irolera, sunentra per sarratio di Re, e gli volera dare il soblo per uno di grana I Si il giorno ce. El cascado ve nuo chi grana d'allo delle collegato della collegato dell

s stava comodo allora; io perè ci vidi sino a quattro armati con lui, quali mi

o nacio cine de suis secental per tresmino à o giudio a giono ci cele de suis secental per tresmino di Genuro Astrolo Giec, che il suo patrono era Capitano del popolo amiciation di Genuro Astrolo, e della puesto la qua responda di tresmo Astrolo, e della puesto la qua responda di tresmo della puesto del

3 Fol. 54. Die 17. Francesco alias Cicciariello Giordano dice , che con Au-» drea e Giulio Ricca, ed Agostino Mandara passavano per solto la porta del Cars mine, e furciso chiamati da Anneso, a chi avevano salutato, che stava con Carlo » Bracciolino, Saliti, detto Gennaro lo piglio per la mano, e li disso prima, quan-3 do accidimmo un poco di Spagnuoli; basta, quest'armata é stato Dio e le anine del Purgatorio che l'hanno fatta venire, perchè altrimenti li Spagnuoli o ne arriano tutti tagliati a pezzi, perché questi proprio sono cani, e capozziaya, dicendo: basta, basta, non importa, non importa, e mi strinse la mano più yolto. To li dissi, che hai? stai in continuo moto ; tu sei stato causa della quies te, ed hai fatto l'uno, e mò vuoi fare l'altro. Mi disse detto Gennaro: io non s ei ho colpa, mai sono stato traditore della patria, giurando molte volte, che » lui non ci aveva avuto parte alla quiete, ma che era stato quel Vincenzo d'Andrea, e mo intendo sia uscito con la cavalcata innanzi a Sua Altezza in tems po, che questi Spagmioli cant non perdonano mai; e sempre replicava, questi cani. Ed essendono venuti verso noi Carlo Bracciolino ed Andrea Ricca, a detto Gennaro lasció di parlare; ed intendendo la mala intenziono che teney va detto Geonaro di sollevare, io non volli vederlo più ac. Dimandai a Carlo Bracciolino che bisogoava che avesse gran massima con Gennaro; mi rispo-» se : non è niente.

» se: non d'nineta.
» se: non d'nineta.
» Fol. 38. Março Attanasio di Vicco testis juratos in facicar Jainuarii Annesti dice asseré servitore di Annese dalli principii del mo gereno, e che più volte de la si ilamentare delli Grazileri, e che avera parlalo al isporo Viccré, quale il arec.
» na detto facusta quelle li piacera; e che non sariano stati mai quieti so non tare prime della prime della prime della prime della prime della prime della propologie poi avria fatto moriro tutle le genti di basso, e danti il capi del popologie poi avria fatto moriro tutle le genti di basso, e danti il sacco; e per ci di certerata tutti a star lesti colle armi, e se occervera niente, ognumo batti s: le mani; e che Sona Eccellectane e Sas Alterza mai averiano perdonato, e che il mi pagnito della prime la vitta, che y atetto Germaro ha praticato con Orazio Bartolo, Carlo Bonavita co con uno sona puto Carlo, che è stato Surgente maggiore, l'Epilio Giampa, che è stato piatolo Surio, che è stato Surgente maggiore, l'Epilio Giampa, che è stato

n Macstro di campo del popolo, con il quale mangiava e beveve; e di continuo praticavano in casa di quello uomini di fazione , o stavano uomini armati alla s porta di notto e giorno ec. E dalle 24 oro per la mezza notte andavano cams minando con trenta persono o quaranta armati, io alle volte ci sono andato per quelli cantoni del Mercato ed ho visto che andava in casa dell' Eletto del » popolo Donato Grimaldo; e diceva pubblicamente, che se non veniva l'armata s francese, erano tutti tagliati a pezzi, o Vincenzo d' Andrea era stato il tras ditoro, ed io n' ho la nominata : prometteva armi, dicendo n' aveva assai ec. » Quando venne l'armata franceso, continuamento andava dicendo quanto di sopra, che Dio l'aveva fatta vonire, perchè li spagnuoli li tagliavano tutti a pezzi s ec. Ed essendo venuta, mando a chiamare uno Scarpettaro che mon so il nome, s e disseli cho l'avosso agiutato, che voleva assentare gente a 15 grana il giorno, > Fol. 60, a t. Andrea Salorno Alfiere di detto Bartolo depone l'istesso, che Marco Attanasio di Vico; e dippiù dico che con detto Gennaro sempre ha visto praticaro Orazio Bartolo, Virgilio Ciampa, l'Abbate Marco, ch'era state Maestro di Campo, o D. Marco Andrea cho era stato capopopolo, che sta a s Sant' Areangelo, e dopo venuta l'armata trattava dispensare armi a sue genti onfidenti.

Fel. 63. Anhvogio Canale dice esser soldato della compagnia di corarca di Di Loccio Sancilere, e che Annesse il seveno parlato se si volera assentarea pere hi del colletta fare sino a cento sumini, acciò a sermira. Sun Allenna al Mercalo, a resses visio che stara con genie per serizio di Sas Manetal y oli promise grana al 13 figirno, e cual per vieree si assenti com un nuo compagno, creclendo fonce per delso sernitica di Sas Maretta; e che più volte lo vide andare per Napoli. Para lo seria della continea di seria della colletta di periodi per la più la notte con girca vesti somini atmati, e che li avesso parlato di notta. P. 14, 65, 10g. 17 Junii tropresentari Prancicate et Salvator Bigiano e procesa si informativo al controlladoralmo corum confessorem ce, pracvia dispensatione ex expo. Negolitori.

» Dicto fol. a t. Dispensa di Sua Eccellenza pro hac vice taotum alli Capitoli a di Napoli.

3 Fol. 65. Tortura a Francesco Bajano in presenza di Gennaro Annese, al quale giura in faciem, o ratifica la sua deposizione.

> Fol. 66. Viglietto di Sua Eccellenza al Reggento di Vicaria, che proceda con D. Carlo Depez nella causa contro Gennare Annese sino alla sentenza inclusive, dandoli totta l'autorità bastante. A 17 giugno 1648.

3 cuttive, dandent total "attorna national..." At 17 gaugest 2000-2.

Fell. 67, Ginespee Censilence del Lavianos unerstato d'oglio e sapone dico, a che Gennaro li disse, a elo Lavinoro stano guirdo, a disseviti dil ai es. Rispose se essasi correctile che le coppe mersua giorno e la famo, o con non obbe a dallo di parlar con ne più; però dello Gennaro giornalmente in varii quarbitici naliva diciende che li spagnatuli volerano darvi i socco.

3 Fel. 68. Lorenzo Madaro ce. dieo, che la visto Gennaro più volte di notte 3 con circa trenta e quaranta persono armate per Napoli, e lo conobbe beno ec. 2 E un giorno prima che fosse carcerato, vide che detto Gennaro avesse assensa talo venti persone al suo servizio a grana 15 il giorno, e voltva fare da ceato

nomini; si lamentava delle cappe nece, dolli cavalieri, e delli spagnuoli; cho se non veniva l'armata, diceva pubblicamente li spagnuoli ne taglieranno tutti

a nezzi, e che velevano dare il sacce ed uccidere tutti ce. Ed ha inteso dire e cho in son casa si sieno trovati più di dagento pezzi d'armi; e praticavano con p quello li sopradetti Bartole, Aniello Vollaro o Abbate Marco.

» Fol, 69, Domenico Mezzacapo marinaro dice, che dentro la Chiesa del Carmine s'incontrò con Gennaro Annese, il quale li disse ; queste cappe negre un » gierna ce la fanno, e lo diceva pubblicamente. E dopo venuta l'armata frans cese he visto cho detto Gennaro andava assentando gente a sue spese, e n'ay veva assentate circa diciotte , e na voleva assentare centocinquenta enpresso » lui; e dopo venuta detta armata, dette Gennaro è andato la nette camminan-» do per Napoli per varii quartieri con gente armata; ed ho visto che detto Gennaro tiene in sua casa da centocinquanta pezzi d'armi, ed he inteso dire che s toneva gran quantità di polvero, palle e miccio, oltre gran quantità di piste-» le, ed archibugetti ea. Ed andava verso S. Eligio dicendo: non dubitate, arc-» te me con poi, a cost diceva per Napoli, che li spagnnoli volavane dare il sacs co; però dopo carcerato Gennaro, non si è intesa più tal voce.

> Fol. 71. Carlo Longobardo, dio 19. Junii dice, che incentrandosi con l'Es lette del popola nella strada di Forcella, li disse detto Efetto: che fute qui aignor Carlo? io li risposi che stava nella strada mia; perè signor Eletto fuco ciami un favore, che si dice a palazzo della carceraziono di tienzaro Anne-» se? Rispose detto Elotto che il Signer Vicerè due velte glien' era uscito a par-» lamenta , e che lui aveva mutato discorso, lo li dissi : previta tua , che veniva a fare in casa tua Gennaro Annese? Rispose : veniva a trattare nuo-» va sollevanione, ma ia non volsi mai darci orecchio, dicendomi che li Spas gruell non perdenene mai : là li dissi : come Vostre Signoria non l'ha della » al Signor Vivere , come fo in per servizia di Sua Maesta? Mi rispose che s case non veleva fare di questa cose, e che non stava quà il suo pensiero, o ai licenzit da me. Dice de audite, che Gennare assentava gente dopo venuta p l'armata. Fol. 72. Gierdano e Gievan Antonio Pia dicone, che prima della cargerazione

o di Gennaro, sempre si diceva che li spagnuoli volevano daro il sacco, tagliare a peazi futti, a che non perdonano mai; però dopo carcerate Gennaro non s si è inteso altro più, e semo terati da quel timore in che staramo ; et de aus ditu che Gennaro camminava per Napoli la notte con gente armata ce, ed as-» sentura genta ec. » Fol. 72. a t. o 78. Giacinto do Finizia , e Domenico Merola testes diceno,

s che Gennare dopo venuta l'armata aveva fatto un mure nella sua casa supes riore al tarrione del Carmine. D. Domenico dice la dicaria del sacco ed ana damente delli quartieri, e che dopo carcerato Cennare non si è inteso altro. Fol, 74. Giuseppe Cuoco Brendajuelo dice l'istesso, e del cammino con trens ta o quaranta persone per Napoli armate se, de visu ec;

. > Fol, 75, Carlo Ripa Brendajuolo dice l'istesso,

a Fot. 76, Manifesto di D. Luigi del Ferro, cieé settoscritto da esso, come primo Amhastiatore di Sua Maestà Cristianissima al fedelissimo popolo di Napoli è Regno, Ordinario della Camera ticlia medesima Maestà. Comincia con le parele Papelo mid edra, amato quanto l'anima e più della vita istessa. Esorta il pepolo a solletarsi, e che la pace non sussista, e che lui sbarcherà

a con le genti, e che da per estaggio suo padre; premette la protezione di Fran-» cia, e che abbia da essere Repubblica; e dice in quello molte perolacce dannose. > Fol. 77. Tiberio del Ferro interrogatus, se il manifesto firmato da suo fipglio lo portava a Gennaro Annese, disse: signor no, io me n' andava al paese, > Fol. 78. Termine a Tiberio di dno ore. Die 19 Junii.

> Detto fol. a t. Se li contesta la lite ec. " > Fol. 80. Deposizione di Annete. Die 19 Junii 1648, nel castel Nuova. Divit mentre ero venuto a palazzo per dire a Sua Eccellenza che teneva ventitre barili di polvere per consegnarli al signor Vicere con altre ordogne, mentre » stava all' anticamera fui carcerato da un certa Capitano, e mi portò nel castel Nuovo; non so la causa della corcerazione. Disso che detta polyero la > teneva in tempo delli rumori, e resto nel torriono; dice cho se ce l'avessere > dimandata, il Maestro di campo che accode al torrione ce l'avria consegnata, » e sempre co ne ha consegnato in tempo si sono sparati li pezzi; dice che non > ha saputo altro dall' Ambasciatore di Francia, solo che prima della opiete li » scrisse certo Abbate nomino Giovan Domenico, perché esso non sa scrivere. > lla negato che dopo la quiete avesse saputo o fatto scrivoro a detto Ambascia-» tore; negato cho avesse parlato di sacco od ammazzamento, anzi dice che nel > Lavinaro o Morcato aveva animalo totti a star sicuri, che mentra Sua Altezza > ha ricuperato il regno, perdona a tutti ec. Nega cho avesse parlato contre li spagnuoli che non perdonano mai, ma bensi che poteva qualcho cavaliero in-> teressato nello gabelle far qualche cosa; nega d'aver parlato d'armata fran-> cese, anzi dice che l'infese depo la earceraziono; che aveva intese dire detta y venuta, e quando atara fuori mi venne una frenseia che averia voluto avere o galere e pascelli per diefare detta armata franceze. Nega che avessa dette > dopo la venuta dell' armata, che se non veniva, gli spagnuoli no tagliavano a pezzi ec., a dice: possano morire in disgrazia di Dio quelli che l'hanno detto; ed a tempo sono stato carcerato, ho detto che averia voluto avere un'armata per disfare la franceze, perché per causa loro io mi trovo qua. Nega d'aver procurate di sollevare il popolo; nega che dopo la quiete avesso assentato soldati, e li saldati che ho tenuto emo a tre o quattro per guardia della 2 porta, è etato cervizio ancora per serrare, ed aprice la porta del Carmine; e quando le genti mi hanno domandato che epagnuoli stavano dentro il tor-> rione, io oli ho detto che vi etarano del popolo ancora ec. Nega di aver detto > cho altri l'accudissero in caso di sollevamente per dar loco alli francesi che > sbareassero; noga che avesse dotto che teneva gento per le fazioni pelli bi-> sogni; noga aver detto, che in occasione averia avuto in ordine trecento per-> sono con armi, polvere, palle, o miccio in tempo di sollevamento; nega aver > andato la notto con gente armata ; perè dice che certo volte fosse andato in > casa dell'Eletto del popolo per dirli che il popolo si lamentava in particolare > del pane, ed erano con esso da otto persone armate per sha custodia, mentre > il popolo li voleva malo, mentre aveva dato il torrione in mano degli spaginnoli > ec. Dice che non si ricorda quelli che andavano con esso , di tutti , solo di s corti cho si chiamano Marco , un altro Gioacchino, un altro Savino, Interroy gatus, se ave avuto qualcho imbasciata o lettera dell'armata francese, nega: però dice che dopo certi giorni della quiele, venne D. Marco Andrea di S. Ar-

- » cangelo suo amice, è li mostré certa lettera, son so se di qualche Cardinale, o dell'Ambasicalere di Francia, quello los a, peris i li rispori, che non soleso » aspere altro, mestre Die ci ascea quiestit, e tornati in potere del Re nottre » Signore ce. Diece che il mure l'avera fatto latare un poce, e lo chiama murillo, » pessió hon si searalcasso nella sua casa, da dore l'erano stati rabati due » pessi d'aran!
- . 2 Fol. 84. Defensiones a Gennaro Annese de ore due, die 19 Iunii.
  - Dicto fol. a t. se li contesta la lite.
- > Fol. 85, Citatio a Genuaro Aanoso ad videndum Juramenta testium super repetitione, ad costituendum Procuratorem ec. Dico che non sa cosa alcuna, si remette a Dio.
  - » Fol. 87. Ripctizione dei testimonii usque ad fol. 90,
- » Fol. 92. Novo termine a Gannaro d'altre quattre ore, die 20 lunii detto fol.
  » a t. ad dicendum.
- 3 Fol. 93. Instantia Bisci pro morte respectu Ianuarii de Annesio, et torqueri ante sententiam tamquam cadever, ad sciendum complices et fautores, et ejus a hora conficeari. Die 20 Iunii.
- Fol. 94. Senteaza di morto contro Gennaro Anneso alli 20 di giugno 1648.
   Decapiletur, et torqueatur tamquam cadaver, et ejus bona confischentur, et
- » Fixo ec.
  Fix1 35. Tertura data a Gennaro Annese, nella quale disse la lettera del2 l'Ambacciatere portatali depo la quiete da quel peete di S. Arcangelo, e de
  3 l'ambacciatera orection, diese en la secundo interrogaterio : in sua residente
  3 la inno retude alcriero erection, diese en la secundo interrogaterio : in sua residente
  1 la residente del consideration de la segue manciale propriegation in consideration del consideration del
- Nel 3. monitus dice, cho sempre ha cercato sussegaro, c che sobo con Carlo Bracciolino ha parlato, che li spagnuoli non perdonano; 4 dixit: Dro renda
- 3 a me quello che ho fatto io pel Re di Spagna, e li furono date due mazzate; 5 dixit: che uno intagliatoro li disso, perchè averia tagliata la faccia ad uno 3 che voleva andare nell'armata francese, ed io lo sconsulta;

## N. 4.°

Manifesto di Gennaro Annese col quale selvaggiamente è inculea, con promessa d'impunità, agli abitanti di tutt'i paesi del regno di commettere qualunque eccesso a danno dei feudatari ed officiali pubblici e di cacciare i Covernatori, Capitani, Giudici ed Assessori.

Vedi la nota a pag. 366.

#### GENNARO ANNESE

GENERALISSIMO DI OCESTA SERENISSIMA REAL REPUBBLICA DI NAPOLI

3 Avendomo li giorni passati fatto noto e manifesto a tutti li Baroni, Titolati 3 e Cavalieri di questo regno, ecceltuatone però gli esclusi dall'altri nostri bandi e Capitoli, che avessero accodito personalmente da noi, per ricevere le istrup zioni necessarie per lo stabilimento della nostra Serenissima Repubblica e sua n difesa, prefigendogti bastante e competento termine per quello compire, si è s visto che parte considerabile di detti Baroni, o Cavalieri non han curato con-» ferirsi da noi, anzi se intendo vadano perturbando la comune quiete, con di-» sturbare l'universale libertà, che perciò molte Città e Terre di questo regno, > siano risolute con le armi uscire daila loro tirannide, acclamande con pubbliche dimostrazioni la dovuta fedeltà . ed amore che tengono a questa Serenissima Repubblica. E volendo noi non solo assistere con tutto le sforzo possibile all' ainto o difesa, o protezione di detto Università, ma anco obbligar gli » altri a mostrare l'istesso affetto, pertanto con parere del nostre Consiglio, ed » intesi li magnifici Capitani e Consultori di questa Fedelissima città haveme fatto » il presento Manifesto, con il quale assieuramo tutta detta Università, che non solo non avranno mai fastidio, ne molestia alcuna per qualsivoglia eccesso che s fosse occorso e commesso per insino ad oggi contro loro Baroni , officiali , o » altri particolari , ma lo dichiaramo per servizio segnalatissimo di detta Sere-> nissima Ropubblica, come necessario per si giusta e general difesa della libertà > dolla patria, ed esortamo tutte le altre Università del fleguo a seguitare detto » esemplo, mostrare con vivi effetti la buena intensione, olio come veri cittao dini devono, alla comune libertà; ed in caso che alcuna Università preten-» desse essere creditrice per qualsivoglia causa d'angaria, ed aggravio ricerste n dai loro Buroni, con la presente li esnegdomo autorità di sequestrare tutto le o loro robe ed entrate foudali , con darcene subito avvise distinto , acció se le mandino gli ordini necessarii da quosta nostra Serenissima Repubblica, per s farnoschi rimborsare a maggior gloria di Dio e sollevamento delli poveri opo pressi.

E percè non al ritardi il corso della giustizia, che tanto importa per la quiei dei popoli, volemo che le dette l'internità giù unite con questa Serenisiano
3 liepablica o tutte la altra dichiarador appresso, caccino mabito il Gorrenistari,
5 capitani, Giudici, e Assessori, che per prima si ritrovavano in este, cel cligar5 no nuori Gorrenatori, Giudici, facendici esteriare in nostro none la giuri 3 sidirone così civile, camo eriminalo e mista, sintanto che avvisali se li mandi la
7 Patento necessari da questa Serenissiana Republica.

s l'atenne necessaria ca questa oerenissuma iteransoluca.

s Dichiarando, che questo annos s'intenda con le Università delle Città, e Ter
re demaniali; e facendo altrimenti rettino privi di tutti li privilegi, grazio e pre
rogatire che tenessero, dorendo quello non solo imilare, ma dare esempio agli

altri in cosa così utile, e di minversale beneficio.

Non lassando di diro, che tutte queste Università, o particolari di esse, che > si sono adoprati, o si adopreranno in servizio di questa Serenissima Repubblica > per la comune libertá, saranno remunerati non solo al pari del loro servizii, ma > come conviene alla grandezza d'una Repubblica cost amorevole e generosa.

Avveriendo a tutte le delle Lisirezzità, che se non si risolveranno d'acclamare la libertà, e seguire questa Serenissima Repubblica prima cho vengano li lero
Barohi per unirsi con noi, saremo forata il assentire allo troo dimande, che si
laranno anco in progiudizio ad esse Università, o proteggere detti Maroni con

s tutte le nostre forze, perché vivano soggette, e non godano l'escazioni e privi-

- s legii delle altre Università bene affette e devote di questa Screnissima Repub-» blica ; ed acció venga a notizia di clascuno, si è ordinate che si stampi e pub-
- » blichi per ciascuno delli luoghi soliti di questa Fedelissima città, e si mandi
- per tutto il presente regno. Date nel Torribne del Carmine li 14 di dicembre 1 1647 .- Gennaro Annese Generalissimo di questa Serenizzima Real Repubblica
- ) di Napoli -- Locus sigilli-Carlo Bonavita segretario. » In Napoli per Secondino Roncagliolo stampatore di questa Serenissima Re-
- pubblica, 1647.

#### N. 5.°

Lettera (1) del Re Luigi XIV ai Capi della Repubblica napolitana con la quale si fa plauso alla ricoluzione, s'incita a proseguirla per la totale espulsione degli spagnuoli, e per mezzo del Consigliere di Stato Duplessis-Besançou si promettono, anche a nome della Regina madre Anna d'Austria, incoraggiamenti, spese illimitate e protezione armata.

Vedi la nota a pag. 371.

### LE ROI DE FRANCE AUX CHEFS DE PEUPLE NAPOLITAIN.

- s Envoyant à Naples le sieur Duplessis-Besançon , conseiller de mon conseil
- » d'état, Maréchal de mes camps et armées, et Couvorneur de ma ville et citas dolle d'Auxonne, pour agir, en mon nem , aux circonstances qui pourraient
- se présenter pour le bien de ladite ville et du royaume, l'ai voulu prendre l'oc-
- a casion de vous faire cette lettre, de l'avis de la Reine régente, madame ma
- mère, pour vous témoigner le gré que je vous sais du bon service que vous
- avez rendu jousqu'ici dans la glorieuse entreprise de délivrer votre patrio des
- s oppressions intolérables des Espagnols; et vous exherter à continuer avec la
- nême vigueur de conrage, dans l'assurance de ma protoction et bonne volon-
- » té, et que je n'eparguerai aucune dépense pour vous donner moyen de venir » à bout des ennemis, sans aveir, en cela, autre visée ni intérêt particulier que
- y la seule gloire de procurer votre liberté; et me remettant, du reste, au dit sieur
- » Duplessis Besançon, je prie Dieu qu'il vous ait et conserve eu sa sainte et di-
- p gne gardo. » Ecrit à Paris le 20 jour de Février de l'année de grace 1648, et de netre régne le cinquième. LOUIS

et par le roi: DE LOMENIE.

(r) Teate questo decumento sterico, quanto gli altri cinque che arguoro, furono pubblicati dal Pastoret nell'anno 1828 not tibes da moi citato in piedi della pag. 370,

Lettera del Re Luigi XIV diretta a Carlo Brancaccio con la quale si chiede la cooperazione di lui onde tornino profittevoli le pratiche del Consigliere Duplessis, latore del real foglio, tendenti a liberare il regno dalla oppressione spagnuola.

Vedi la nota a pag. 371.

LETTRE DU ROI AU DUC CARLO BRANCACCIO.

#### 21 Février 1648.

Monsieur le Duc Carlo Brancaccio. - Envoyant à Naples le sieur Duples-» sis-Besançon, Conseiller, etc., pour l'objet qu'il vous communiquera, je l'ai s chargé de vous voir de ma part, et de vous rendre cette lettre que je vous > écris, de l'avis de la Reine, etc. , pour vous assurer de mon affection et de ) l'estime particulière que je fais de votre mérite et da toute votre maison. » Elle n'a pas été traitée de sorte par les Espagnols, qu' ils nous aient obligé » à avoir dans ces conjonctures d'autres sentimens que de ceux de voir votre » patrie délivrée de leur oppression. Je sais combien vous pouve z, par le crédit y que votre naissance et vos vertus vous ont acquis, et par vos bons conseils, » coopérer à la perfection de ce grand œuvre ; je vous y exhorte par votre gloire s et par les assurances que je vous donne de ma bonne volouté et de ma recon-» naissanca ; et me remettant du surplus au sieur Daplessis-Besançon, à qui vous s donnerez confiance pour tout ce qu'il vous dira de ma part, je prie Dieu, etc.

## N. 7.º

Lettera del Re Luigi XIV a Gennaro Annese con cui si dà contexza del mandato commesso al Consialiere Duplessis, affinché sia questi facilitato e coadiuvato, si elogiano gli sforzi fatti per infrangere l'intollerabile giogo spagnuolo, e, promettendosi ogni maniera di ausili, s'incoraggia a compiere la riscossa-Vedi la nota a pag. 371.

LETTRE DU ROI AU SIEUR ANNÉSÉ.

## 21 Février 1648,

» Capitaine Gennaro Annese .- Envoyant à Naples le sieur Duplessis-Besançon, s etc., pour l'objet qu'il vous communiquers, j' ai voulu vous faire cette let) tre, de l'aris de la Baise, etc., pour von asurer particulièrement de mon difection et da souvenire que je casserce de la façon que vona area agi dans le gintereux deutein de délivere voire patrie de l'opprension intolérable deu. J. pagenda. Il Rulpontere junq's about, et area vigueur, votre belle unteprite, qui reodra votre nom gierieux à toute la posterité; et vous deux cites partie, et loud etc. qu'up seuf engagés, que je continear vi doutiers en tout au le control de la company de la faire rémain, sans autrie plaque de poetcer la liberté au répresse; et seu centains de surplus au Siour Duplessi-Bestance, etc.

## N. 8.°

Lettera del Re Luigi XIV al Cardinale Filomarino Articectoro di Napoli con la quale, anche a nome di sua mariar la Regina reggente, sti fanno larghe promesse vello interesse della Santa Sede, e è rivatule a diuciare stel. Consiglere Duplessie che à rincarico di dare anticurzasioni le più ampia della reale dilezione verso la persona di lui.

Vedi la nota a pag. 371.

LETTRE DU ROI AU CARDINAL FILOMARINO À NAPLES.

# Paris, 24 février 1618.

Mon cousin. - Je ne doute pas que comme hon pasteur vous n'avez ressenti nne douleur extrême de l'hosrible carnage qui s'est fait à vos yeux de vos brehis, et qu'ay ant tant de zèle et de chaleur pour le bien de votre troupeau s et pour la conservation des peuples que Dieu a commis à votre conduite spiri-) tucite, vous n' ayez beaucoup de joie d'apprendre que je lenr ai accorde ma protection royale. Aussi, dans la résolution que j'ai prise de les assister de s tout mon poavoir , ils auront désormais bien peu à craindre la continuation des oppressions et des violences intolérables des Espagnols; et capendant jo ai bien voulu dans cette occasion , où vous avez tant d'intérêt , vous faire octte lettre, de l'avis de la Reine régente, Madame ma mère, pour vous assurer de mon affection, et vous dire que mon intention n'est pas qu'il soit s en rien déregé ni changé en la subjection et dépendance ancienne qu'a le royaome de Naples du Sainte Siège; comme aussi que s'il y a quelque chose a faire qui dépend de moi, soit pour assurance de votre personne, on de ce , qui vous appartient , soit pour le maintient de la jurisdiction ecclésiastique, ) je m'emploierai avec grand plaisir à l'un et à l'autre, et vous témoignerai, on mon particulier, dans toutes les rencontres, combien je vous estime, et oconsidére votre qualité et votre vertu. C'est de quoi vous aurez des assurana ces plus précises par le sieur Duplessis de Besançon, conseiller, etc., lequel, a étant bien informé de mes bons sontimons pour votre personne, s'expliquera » sur ce sujot , s' il sous plait de lui donner votre confiance entière, et je prie a Dieu . etc.

## N. 9.º

Proclama del Re Luigi XIV al popolo napolitano, col quale si annunzia la spedizione della flotta francese con poderosa armata di terra, e la venuta in Napoli del Cardinale Grimaldi e del Consigliere di Stato Duplessis, inearicati con pieni poteri delle trattative politiche; esprimendosi ezigndio la speranza che, meno per la forza delle armi che pel senno civile dei napolitani e pei buoni consigli dei due plenipotenziari, sarebbe pienamente raggiunto lo scopo finale della rivoluzione contro gli spagnuoli attuata.

Questo proclama fu il secondo spedito dal Re di Francia al popolo napolitano, essendosi mandato il primo, sotto la data dei 29 novembre 1647, per mezzo del duca di Richelieu comandante l'altra spedizione navale venuta nel dicembre di quell'anno stesso.

Vedi la nota a pag. 371.

De Roi de Propie de Naples.

Paris, 30 mars 1648.

Lovis, elc : » Nos chers et grands amis - Le désir extrême que nous avons de voir au plus a tôt votre liberté et vos vies en pleine sureté, nous fait continuellement médis ter les moyens les plus propres pour vous procurer ce bien, et établir solidement votre rapos. Dans la discussion que nous avens faite de ces moyens, nous s avons estime qu'il ne suffirait pas de vous assister puissamment des forces de notre armée navale, qui suivra de hien prés octto escadre de vaisseaux que > nous vous envoyens, ni de faire embarquor sur ladite armée, comme nous l'a-» vons ordonné, bon nombre de soldatesque, afin que vous puissiez vous en sery vir à terre, si vous le désirez, et de la sorte que vons jugiez en avoit besoin a pour chasser les Espagnols. Mais nous avons vu que le prompt succès de l'ena treprise, où vous étes engagé, dépend principalement de la honne conduite que your tiendrez entre vousmemes et vos résolutions bien à propos, plutôt que des a actions de guerre , en surte que la prudence et le conseil ne sont pas moins a nécessaires en ectte circenstance, que le courage et la valeur de coux qui y sont a employés. Ce fondement posé, comme il est indubitable, nous n'avons pu nous a contenter de vous avoir enveyé le sieur du Plessis-Besancon , queique d'ail-» leurs très-capable de conduire à bon port une négociation épineuse, et nous avons jugé qu'en une affaire de si grand poids, dont l'issue doit décider de

p ple, nom ne sauriona ni trop multiplice i nombre de ceux qui deivent avair part à la diriger, ni les cheixir de qualité trop refere pour misur répondre à 1 l'importance de la chose. Nous avons donn jois les yeux pour cela aux nexte coussis le cardinal Grimiddi, comme ur le sujet en joux a semblé le plus propre dans cette circonstance, soit à cuuse de sa diguité, de sa suffiance et de 2 l'expérience encosmole qu'il lesquie dans le nasiment de gravida saffares, 3 soit pour son sels extraordinaire envers cette couranns et la passion qu'il a 5 puis son réclar d'Allon de vous carveyt toutes le sansiance qu'il soit le tre pouvier, et enfa pour l'jamité particulière qu'il a depuis longtons avec la tre pouvier, et enfa pour l'jamité particulière qu'il a depuis longtons avec

3 Le sieur du Pleuis-Bennou, par qui nous vous avens écrit plus particuliés, o rement, s'unir à notredit couin le cardinal Grinalià à f'étét de doncer, selon 3 les érémentes, leurs bons consolis à notre cousin le duc de Guise et à vous les moyens de rélabilir promptement l'ort repes , aprain notre cousin le cardinal 5 Grinalià, et la nicar du Pleuis-Beausque en son absence, plein povoir de nois goier et traiter à notre nous inte ce qui res cituité guil à rypons pour lo bien 2 commans de la ville de Nagles et de son reysume. Nous vous priens donc d'au comman de la ville de Nagles et de son reysume. Nous vous priens donc d'au vivel ceusir le cordinal Grinalià, et d'âtre centainment atuncie que non 1 n'avons et n'avons jous sid chief, et d'âtre centainment atuncie que non 1 n'avons et n'avons jous sid chief leur, de volet ceusir or certain Girchalii, et d'âtre centainment atuncie que non 1 n'avons et n'avons jous sid chief leur, de volet de ceus n'et de leur de la conduite de cette fairre, que vous resultant de la ceus de la ceus

## N. 10.º

Foglio dei pieni poteri e delle istruzioni date al Cardinale Grimaldi intorno alla esecuzione della sua plenipotenziaria missione. Vedi la nota a pag. 371.

POUVOIR A' M. LE CARDINAL GRIMALDI POUR TRAITER AVEC LA NORLESSE.

3 Le Roi désirant arec passion établir solidement le repos du royamae de Niples, et reconomissant quo pour parectir Acette fair en lest las mécasires y qu'une bonno rémino entre la noblesse et le peuple, soit pour forcer les Ppagnols d'Andonner les postes qu'il sy occupent, onic pour empéhen après o cela les divisions intestises qui pourraiant en troubler la tranquillité et donner mes lies avec le lessa suc diti le Bagando de reperentre pied dans le royamnes [Sa Majestá, enroyant à Naplen M. le Cardinal Grimatil; lui a, de l'arier de ) an part cette réminos entre la noblesse el le peuple, négocier, arrêter et enparat cette réminos entre la noblesse el peuple, négocier, arrêter et en clure avez les chefs de faitles noblesse, en giédrat, ou cheaunt d'eur et en particulier, les conditions de cet acconsodement, leur donner promosse et amuficier. p rance de la prelection de cetie Couronne et de son assistance, et généralement traiter toutes sortes d'allaires qui pourront regauter l'adit moblesse,
pour l'engager centre les Engageols, agner avec elle ou ses députés tels
traités et articles, dont il sera convenu pour le bien du reguanne, tout de nième que si Sa hagatest y était précente en personse; prosentant à dite Majesté, en foi et parcle de Roi, d'observer et d'exécuter posculellement tout
ce qui arras dé siants concis, arrêté et signé exter le cells siene Cardinal Grimadid et cent qui seront choisis de la part de ladite noblesse en gistrat, or
actual d'une perticuller, confirmer et ratifier le tot dans le tres qui aura
2 del promis, et pour marque de la volonté de Saltés Majers, clie a signé la sery présenté de na propre main, fait cacheter de sans access sercet, et controiy goi par mil, son conseiller servitaire d'Etat de ses commandement. Fait à
7 avais de 30 amms 1846.

#### N. 11.°

Lettera di S. M. Cattolica il Re Filippo IF al Principe D. Giovanni suo figliuolo, con la quale, plaudendosene la condotta, accoglicat la riunzia alla carica di Vicerè, e si partecipa di essersene conferita la nomina al Conte di Ognate.

Vedi la nota a pag. 376.

> A D. Giovanni d'Austria mio figlio, Governatore Generale di tutte le mie armats marittime. ) Spero che avrete ricevuto i miei dispacci datati del 7 meggio in riscontro del » primo avviso che mi spediste di essersi rappaciata la città ed una gran parte o del regno di Napoli. Poscia abbiamo veduto ciò che rimanevesi a compiere ) (come vi dissi che si sarebbe fatto) ed avendo attinto dalle vostre ultime per-» venuteci , che non vi sembrava conveniente assumere di nuovo l'incarico del > governo di questo Regno, quantunque ne riceveste i mici ordini , desiderando > che continuasselo il Conte di Ognate (risolazione che mi è paruta di molta ag-» giustatezza e decoro ) avvegnacché quando tolsi un tal divisamento, fu in consi-» derazione che il regno persisteva nelle inquietudini ed agitazioni dalle quali > è stato travagliato : ma oggi che lo stimo in pace , non crederei conveniente > allo stato ed autorità vestra occuparvi di un governo meramente politico, do-» po averlo-liberato armeta mano dai corsi pericoli, Mercé tali considerazioni ( e seguendo la vostra dichiarazione ed il vostro desiderio che si associa ai huoni pensamenti che bramo in voi) ho risoluto conferire il potere del rice-> regnuto di Napoli al Conte di Ognate, e tra per l'attenzione onde vi assistette sed agevolò nel buono avviamento ed esecuzione della sommessione del popolo » e calma delle agitazioni passate, come da ció che mi scrivete commendando il suo selo e la sua intelligenza, e tra perché non avvi persona che possa con magp gior prontezza, ne con tanta cognizione dello stato degli affari pervenire ad

#### -419-

sesercitare siffatto incarico. Di che ò voluto farri consapevole, oude ne siate
 avvertito, ed ho fatto conoscere al Conte il rispetto e la subordinazione che deve
 professare in tutto alla vostra persona duranto il tempo che costà dimorerete.

Il fo fatto crianilo pubblicare nel modo che dami parato nuficionte a necessario, nafinche inti la sapiana, il mono socceso del giero 6 aprilo e tutto l'antecedente e conseguente per la perferione della tranquillità o caina del popolo del Regno di Napoli, che merce la graria Divina operasi per votra mano, o che a voi è dovuta la gloria di qual travaglio e della ficicità che a motivo votro è pication at ciolo di darci, onde ne son licto, conocernado la memoria do-vuta a al grande e segualato servigio, risquardandolo como arra di molti atti prediari che attendo dalla votra persona, quantunque il mio affotto ona abia bisogno di novello pracore per desiderare e procurare il vostro vantaggio o la lattrea staficanione in quanto posso conveniri.

> Negli altri punti concernenti il governo di Napoli ho fatto scrivezo al Conto a d'Ognato ciò che ò creduto opportuno onde si vada adoperando con quella attenziono cho esigo lo stato delle cose. Iddio vi conservi come bramo. Da Majorid. 18 giugno 1648.

P. Coloma.

10 11 11

# LIBRO SETTIMO

#### ARGOMENTO

D. Gio. d'Austria congiunto col Conte assodia Portolongone, e lo prendono—Parte l'Ognate per Spagna, e gli succede il Conte di Castriglio (1).

La caduta di Portolongone, successa nell'anno 1646, dalle mani del Re Cattolico sotto al dominio francese, a cui fu col proprio valore di Monsieur di Migliarev acquistato, obbligò gli spagnuoli alla considerazione di tante conseguenze pregiudiziali agl'interessi della Corona di Spagna, che ne fu immediatamente in quella Corte stabilità l'impresa; ma l'incombenza che aveva in quel tempi d'opporsi la un medesimo istante al Duca di Braganza nei confini di Portogallo, di resistere alle armi francesi nel contado di Catalogna, di sostenere un esercito in Lombardia a danno dei collegati, e un altro a difesa degli stati di Fiandra, fu cagione che questa deliberazione non avesse per allora altro effetto che il desiderio. Sedate non molto dopo le rivoluzioni del regno per opera del Conte d' Ognate, che successe al governo del Duca d'Arcos, e considerato quanto di calore aveva somministrato al partito dei sollevati l' armata di Francia, che in meno di nove mesi era tre volte da quel porto calata in aiuto dei ribelli, divenne il Conte talmente invaghito di conquistarlo, che trascurando l'esecuzione di questo disegno parevali, o di avere poco operato in servizio del Re, o di non esser durabile la quiete del regno; il quale per essere stato da lui con varii artificii sottratto dalle mani del popolo, molto ben prevedeva di non poterlo con miglior rimedio conservare al suo Re, che purgandolo da quelle turbolenze d'u-

(1) Questi due versi si trovano nel manoscritto allogati în continuazione del. l'argomento del precedente libro, che ivi porta il titolo di Libro Sesto e Settimo; ma avendo noi, per renderne più regolare la edizione, ditiniti i due Libri, abbiamo stimato comeniente di trasportare in questo luogo ciò che forma obbietto di questo Settimo ed altimo Libro.

mori, che quantingue per la tema del castigo parevano risoluti, non erano però dal corpo dei malaffetti totalmente espurgati. E comecchè le pessime inclinazioni di costoro si andavano giornalmente accrescendo con la vicinanza di Portolongone, di dove speravano che di momento dovesse sciogliersi nuova armata francese a danni del regno, e ripigliando l'armi col fomento di quella, scompigliarlo di nnovo, deliberò, posponendo per allora il rimedio che, doveva in quel tempo applicare alle cagioni del male intestino, di fare ogni sforzo possibile per impadronirsi di quella piazza; sicuro che caduta che fosse dal dominio francese, dovessero tutte le speranze di costoro inevitabilmente svanire. A tante e siffatte considerazioni, degne della prudenza del Conte, contribuiva non picciolo fomento anco lo stimolo della gloria, il quale è tanto potente negli animi generosi, e massime in quelli in cui suole per natura allignarsi un certo incentivo non d'altro nutrimento inaffiato, che da nna ardentissima enpidigia di rendersi pel concetto del mondo con le proprie operazioni cospicuo, che quanto più ardue e difficoltose sono le imprese che la gloria promettono, tanto più facilmente l'imprendono gli uomini che l'ambiscono. Mosso dunque da questo altro occulto incentivo che nutriva nell'animo, se il Conte, che tra gli ambiziosi d'onore fu di non diverso temperamento composto, deliberasse, per accrescimento delle sue glorie e per grandezza della Corona, esporsi ad impresa quanto meno riuscibile giudicata tanto più gloriosa , nou deve stimarsi per qualche prodigioso effetto di maraviglia; poiche oltre gli stimoli dell'onore, che vi concorsero, vi furono ancora inseparabilmente alligati gl'interessi del suo Signore, che come fine più principale vi ebbero parte.

Patta dunque da lui deliberazione così generosa, e considerato di quanto profitio riuciva allo stallimento della Corto, a ne serisse immediatamente alla Corte, rappresentando colà, non meno le cagioni d'infiniti mali che soprattanno al regno lasciando più lungo tempo quel porto in potere dei nemici, che togliendolo dalle mani di questi, il no-abili beneficio che dovera risultario agli Stati del suo Re. E comeschè i medesimi desiderii del Conte averano molto prima tenuto quel Re in pessiero di cimentaria a simile impresa, fin il suo parere da tutto Il Consiglio di Spagna generalmente approvato. Accelerarono ancora questa inclinazione del Re, oltre le rivoluzioni della Princia che andavano giornalmente crescendo, le conitine Instanza dei mercadanti interessati nel traffichi del regno, i quali venivano dai corsari francesi che riscelevano in quel porto, continuamente predati. Da sifitate cagioni, e da altre degne di simili considerazioni mosso il Re Catolico, comies la cura e l'esecuzione dell' impresa accennata al medesimo Coate

d'Ognate, dando ordine tanto al Marchese di Caracena Governatore dello Stato di Milano, quanto ad ogni altro ministro d'Italia, che dovessero somministrargli per l'impresa tutte quelle cose che fossero da lui dimandate. Ricevutl dunque questi ordini dalla Corte, che fu nella fine dell' anno 1649, il Conte si accinse con mirabile sollecitudine a fare gli apparecchi necessarii per portarsi a primo tempo all' espugnazione di quella piazza. Ma considerando che gli conveniva con tale occasione allontanarsi dal regno, e che ogni altro ministro, che vi fosse venuto in sua vece a governarlo, poteva, o per effetto d'emulazione, o per altra cagione di particolare interesse, ritardare la esecuzione delle cose opportune all'impresa, o non bene accomodandosi agli umori dei regnicoli, che tuttavia titubavano nella fede, intorbidare la quiete del regno e sconcertare i suoi fini, ottenne dal Re che vi si mandasse da Spagna D. Beltramo di Guevara suo fratello, il quale essendogli per nodo di sangue così stretto conginnto, non invano persuadevasi che devesse solamente cooperare all'ingrandimento della sua fortuna. E però vero che gli spagnuoli, acciò non fosse penetrato il fine dell'armamento del Conte, fecero propalare che D. Beltramo non al Governo del regno, ma fosse spedito dal Re per Ambasciatore al Turco in risposta di un altro, che fu pochi mesi prima mandato dal Gran Signore alla Corte di Spagna per negozii finora non penetrati (1). Non parmi però di tralasciare a questo proposito i varii giudizii che sopra l'armamento del Conte si fecero nelle Corti d'Italia, nelle quali, siccome sono o per simpatia naturale, o per altri interessi, diverse le inclinazioni di coloro che le frequentano, così furono parimente diversi i pareri di chi studiossi con più profonde speculazioni d'investigarne la cagione. L'opinione d'alcuni, ch'era la più generale delle altre, voleva che quest'armata non avesse altra impresa per oggetto che la espnguazione di Barcellona, perché trovandosi i francesi occupati nelle guerre intestine, e dipendendo dalla caduta di quel contado, in cui tenevano gli spagnuoli non picciole intelligenze, il pristino ingrandimento della Corona, volevano che non potesse il Re Cattolico impegnarsi con taute forze ad acquisto più rilevante. Altri erano di parere che quest'armata riunivasi a contemplazione del Principe di Condè, del Duca di Longavilla, e di altri Signori francesi poco affetti al partito Reale; i quali mal soddisfatti del Cardinal Mazzarino, e desiderosi di abbattere la sua grandezza (asserivano) d'aver promesso agli spagnuoli di consegnarli quasi in ostaggio la piazza di Marsiglia, o di Tolone, con obbligazione di calorare i tumulti e le rivoluzioni che tuttavia pullulavano in quel regno; e fu questa

<sup>(1)</sup> Vedi quanto sta parrato a pag. 390 e 39t.

opinione con tanta pertinacia sostenuta, che filt'oggl vi sono alcuni che dicono che se non succedeva la prigionia adel Condó con gli altri del suo partito, ne sarebhe l' effetto infallibilmente seguito, asserendo che non per altra cagione i res satto risoluto l'arresto in quella
Corte. Queste farono le coghietture di coloro, che mossi dalle relazioni che portata la fama di questo armamento, non avevano moito di farne giudizio diverso. Ma quelli che, per volerne penetrare i fini più
certi, avevano osservato nell'areanel di Napoli i preparamenti esi facevano, non erano del medesimo parore: perchè avondo considerato dall'imbarco di alenni gabbioni di sabbia, che questi non potevano
ad altro effetto servire, che per-argini in quel luoghi in cui non poteva esercitaria la zappa, ed essendo l'Isola dell'Elba di sito naturalmente sassoso, conclusero che gli spagnuoli non avevano altra mira
che all'assedio di Longone.

Arendo duoque il Conte ammassato un esercito di seimila fanti e cianquecento cavalii, compresivi milieduegnto spaguoti del terzo di D. Francesco Carnero, ed altretanti alemani del Colonnello Conte Ercole Visconti, partissi ai 9 di maggio da Napoli con ventitre vascelli guidari dall' Almirantie Balac, con sette galere della squadra del regno, comandate da Giannettuno Doria, e con ottanta tartane provvedute non meno di bastincari, che di venstoto canono di batteria, e di altre munizioni necessarie all'impresa. Avendo prima dichiarato Generale della cavalleria il Conte di Conversano, Fra Giovan Battista Brancaccio dell'artiglieria, e Maestro di Campo Generalo di tutta l'armata D. Dionisio di Gusman.

E perchè avex Sua Maestà conferita la carica di tutto questo armanento navale a D. Giovanni d'Anstria allora Viceré di Sicilia (1), con commessione che dovesse in tutti gli accidenti di quella guerra riportari al parre del Conte, cel quale dovea con avvisi, molto prima preceduit, giontarsi nella città di Gaeta, egli arrivò colà, che fu a 10 di maggio, e vi si trattenne aspettundolo insisio al 16; ma in quel giorno arendo, dall' arrivo di otto vascelli, inteso che Bona Altezza era uscita dal porto di Messina veleggiando verso poente, il Conte, che considera via pregiduiti essenziali che la tardanza dell'armata in quel mari po. teva recare all'impresa, ordino la parteza, dando commissione al Balac, che senza toccare altro luogo dovesse aspettario in S. Stefano, porto, non più che dodici miglia verso occidente, da Orbitello lontano. Egil perventto con le galere nell' Solo di Ponza e datori fondo con disegno

di seguire immediatamente il Balac, si spinse la mattina dei 18 insi-

<sup>(1)</sup> Vedi la nota a pag. 376.

no alla punta occidentale dell'hola; ma opponendosi ai suoi disegni una Improvvisa tempena di marce, con vento in riutte contravia ai via viaggio, fu contretto di ritornare nella medesima sera a Gasta. Qui vi viaggio, fu contretto di ritornare nella medesima sera a Gasta. Qui vi con direct vascelli e con altre sei galere della squadra di Sicilia, sopra le con quall' conducera demulla fand trisi in due terri, veleggiò secondera del venti tanto favorevoli verso ponente, che ai 22 del mese trevossi con tutta l'armata sotto. S. Gefino, fuorche gli accemnati dicei vascella che guidati da D. Emmanuele di Bagnolos arrivarone nel giorne sasguente.

Quivi pubblicatosi trai capi if fine di quell' armamento, il Gusman Maestro di Campo Generale delle armi ordinò al Conte di Conversano che con quattrocento cavalli e duemilacinquecento pedoni, tra i quali, furono cinquecento spagnuoli , cinquecento alemanni , cinquecento itallani del Tassis, ed altri mille del terzo di D. Giovanni Battista Ursino, dovesse portarsi a Piombino ed attaccarlo, concedendogli quattro pezzi di artiglieria, con altre provvisioni opportune per l'espugnazione di quella piazza. Il cui ordine essendo dal Conte con mirabil prestezza eseguito, si mosse immediatamente l'armata alla volta dell'Elba, intorno alla quale trattenutasi per tutto quel giorno, non volle insino al seguente tentare lo sbarco delle soldatesche nell' Isola, per nou cimenfarsi col nemico ad assalti notturni ; benchè dagli effetti che ne seguirono, questa circospezione dei capl fu più lodata che necessaria perchè il nemico postosi in difesa delle fortificazioni esteriori della piazza. mostrò poca premura in contender lo sbarco agli spagnuoli, i quali per simil cagione non posero piede nell' isola Insino alla mattina sernente. Ivi avendo formato tre squadroni della miglior fanterla che fosse in quell'esercito, s'incaminarono per diverse strade alla volta del forte. avendo prima fatti scorrere alcuni battitori per aver lingua degli andamenti dei francesi, i quali essendosi da Capolibres, dove si erano fortificati con fine di osservare più da presso I motivi del Conte, assicurati della mossa di quelle armi che li avevano insino a quel giorno tenuti in bilancia, e temendo di perdere la ritirata all'arrivo dell'esercito spagnuolo, stimarono esser migliore espediente agl'interessi del Re di Francia il ricoverarsi nella fortezza per poterla difendere, che contendere l'avanzamento agli assalitori con poca speranza di vittoria. Occupato dunque dal Conte senza contesa l'accennato posto di Capolibres, e fatto intendere al Gusman, che dovesse avanzarsi dall' altra parte occidentale dell' Isola , per esser quel passo similmente abhandonato dal nemico, portossi, seguendo l'incominciato viaggio, non più che un tiro di cannone lontano dalla piazza; da dentro la quale essendo usatio Monsieur di Novigiié (1) che ne em gorernadore, con un corpo di quatrocene soldai a riccooscerlo, ai venne tra gli uni e già altri con alcune scaranucce leggieri facilmente alle mani, non altri combattendo dalla parte speguoda, che alcune maniche di moschetticri. Ma consecché il sole non era molti hontano dall'occidente, in con la
rotto che sopravrenne terminata la pugna, ritirandosi quali dentro al
roctino delle forfillicationi, e questi mei medenini posti dal nemico ablandonati. Poteva però l'esercito spagnuolo impegnarsi con qualche
quale era stato avvertito l'Ognate da alcuni contadini dell'isola, ricanò di tetariro, o direnché quando simile deliberazione gli fosse riuneita felice, era molto poco il profitto che poteva riportare, perche
ne avera speranza di sorprendere alcun posto in cui potesse fortificarsi, e doveva necessariamente ritirare le sue genti negli allogiamenti
contagni era compensare da di travaggli aptici ori joso di quella notte.

Con successi non meno favorevoli prosegui frattanto il Conversano la marciata alla volta di Piombino , perchè il comandante della piazza, che era Monsieur di Rasol, considerato che era molto debole quel presidio in riguardo alla grandezza del recinto, stimò migliore espediente il conservarlo a difesa della piazza che cimentarlo alle sortite. Onde avvedutosi di ciò il Conversano, e della facilità che mostrava in apparenza l'impresa, si spinse, avvalendosi di simile occasione, con tanta prestezza setto le mura, che senza perdervi un minimo fante vi pose l' assedio, restringendo il nemico in maniera che restarono affatto svanite tutte le speranze di ricevere qualche soccorso di fuori; perchè oltre i presidii ohe collocò nei posti più necessarii per impedirlo, la cavalleria, che era padrona della campagna, scorreva con tanta baldanza verso le parti della Toscana, che nè anco i corrieri potevano con molta sicurezza avvicinarsi alla piazza; facendo fra gli altri passi custodire con esattissima vigilanza l'ingresso delle strade di Roma, di dove il nemico si prometteva qualche nerbo di soldatesca dall' ambasciatore di Francià, o dall' esibizioni che gli venivano fatte dal Cardinal d' Este, e da altri fazionarii di quella Corona. Piantato in si fatta guisa l'assedio, il Conversano per esperimentare la costanza dei difensori, e forse anco per venire a capo di quell' impresa senza cimentarsi agli assalti, fece intendere al comandante che contentandosi di rassegnar quella piazza nelle mani del Re Cattolico, senza prima far prova del valore di quell'esercito che non in altro premeva che di sorprenderla a forza d'armi per l'avidità del bottino, gli sarebbero

<sup>(1)</sup> Chiamato anche Novigliacco da attri scrittori.

conceduti tutti quei vantaggi che, non cedendola per accordo, non peteva più conseguire. Con tuttocchè facesse il comandante non piccola riflessione alla strettezza di quell'assedio . e che conoscesse di non potersi per molto tempo difendere, tanto in rigunrdo del poco presidio, che non era più di seicento soldati compresi gli svizzeri, quanto a rispetto della mala inclinazione degli abitanti che anclavano di ritornnre sotto all' antico dominio di Nicolo Ludovisio Principe di Venosa, ad ogni modo, perehè si ern già propalato che Monsieur di S. Polo in virth degli ordini ricevuti dalla Corte di Francia si era conferito a Tolone, ammassando in quel porto una gunntità di vascelli e galere per portnrsi al soccorso degli assediati, egli ricusando l'offerta del Conversano, gli fece rispondere che era per difendere la piazza insino all'ultimo fiato della sua vita. Onesta risposta del comandante obbligo non solo il Conversano a perfezionare le trineere principiate da lul nel secondo giorno di quell' assedio, ma avendo fatto portarvi il cannone, ed erettavi una batteria dalla parte di tramontana, incominciò incessantemente a travaglinre gli assediati, laseiandosi intendere che non volendo rendersi a discrezione, non era per riceverli in altra maniera, e che, dopo l'espugnazione della piazza, che doveva infallibilmente cadere nelle sne mani, non avrebbero esperimentato gli effetti di quella pietà che veniva da loro con dannosa ostinazione imprudentemente abusata.

Ma mentre con tanto fervore, hattendola eol eannone e con le minaece, si studia di farla endere, il Conte d'Ognate che vigilava all' impresa di Longone, che era in principale di quella mossa, essendosi fermato nei medesimi posti occupati nella sera antecedente per attendere le artiglierie che dalle navi si conducevano al campo, consultossi eon i capi di guerra, se era espediente d' avvanzarsi più oltre, prima ehe in rinforzo dell' eserelto arrivassero aleuni reggimenti di funteria che calati dallo Stato di Milano a Finale doveano sotto la condotta del Duca di Tursi esser trasmessi nell'Isola; e comecchè fu risoluto ehe si dovessero necessariamente aspettare, si per la riputazione ehe di un tanto soccorso che venivano a ricevere l'armi del Recome per lo spavento che un esercito eosì potente doveva insinunza negli animi degli assediati, în necessitato di trattenersi senz'altro tentativo colà insino al primo di giugno. Nel cui giorno, essendo con la venuta di Tursi arrivati tremila fanti nel campo in quattro terzi divisi, uno dei quali era di D. Diego d' Aragone, un altro di D. Prospero Tuttavilla, un altro del Conte Arese di nazione lombarda, e un altro di alemanni sotto la condotta del cavalier Cusano, il Maestro di Campo generale, în virtu degl'ordini ricevuti dal Conte, divise la tre guartieri l'esercito, commettendone uno sotto nome di nazione italiana al Carnero, al Tassis e all' Arese, il secondo al Visconte sotto titolo di nazione alemanna, ed il terzo ritenne per se come capo della spagnuola.

Siede l' Isola dell' Elba al mezzogiorno della Toscana, non più che dicci miglia lontana da terra; ne gira sopra sessanta, e altre venti ne occupa per lunghezza, che si stende fra settentrione e mezzogiorno. Non ha altro in se di notabile che due capacissimi porti, l'uno sotto Cosmopoli attinente al Gran Duca di Toscana, e chiamasi Portoferraro, e l'altro, che l'anno 1616 restaudo dopo l'assedio di diecisette giorni espugnato da Monsieur di Migliarè passò dall' imperio spagnuolo al dominio francese, è detto Portolongone, e così comunemente chiamato per una lingua di mare che peuetrando dalla parte di tramontana dentro le viscere dell' Isola, forma un lungo canale, non meno capace di grossissima armata, che sicuro da qualunque tempesta. Il forte, che non vi si mantiene per altro, che per guardia del porto, siede alla destra dell'accennato canale, e sopra la punta dell'Isola cretto in sito tanto eminente, fiancheggiato in maniera da cinque baluardi, e circondato da fossi così profondi, che non è parte in esso che non si renda impenetrabile agli accessi di qualunque assalto nemico. Ad ogni modo i francesi, quasi presaglii del futuro assedio degli spagnuoli, aggiunscro alle cennate fortificazioni di dentro alcune tenaglie e mezze lune esteriorl, che tirate per di fuori alla mura del fosso dall'un capo all'altro della piazza, venivano quasi di un nuovo recinto a circondarla. Nè di ciò soddisfattl, perchè si rendesse maggiormente difficile l'accesso del nemico alle trincere, fabbricarono di vanguardia alle suddette fortificazioni di fuori tre competenti fortini, uno dalla parte di tramontana, un altro verso ponente, e l'altro a mezzogiorno, poco curando di ripararsi dalla parte di levante, che per essere fiancheggiata dal mare, restava impenetrabile alle offese.

Arendo dunque il Gusman tuto ciò ruminato, riconosciute le forticazioni nemiche, e considerato di quanto profitto fosse d'impaderonirsi degli accennati fortini per circonvallari intorno al nemico, ordinò al capo di ciascumo nazione che dovese in un medesiona tempo avanò ari all'occupazione del suo, con commissione che, surpreso che fosse, devese immediatamente fortificarlo, senza impegnarsi più oltre. Ese, quito quest'ordine con quella ubbidicaza che ricervavano le leggl della milizia, ggi Italiani che dal fortino assegnato carno menò tontani degli dari, l'occupareno con poca fatica, ma insospettiti che fosse minato, per quanto riferirono alcuni che vii restorno prigioni, non fa prima sorpeno che abandonato; però la mina fatta dagli avversarii non fa così bene ordinata che, nel volare, i medesimi autori non effendesse, perché essendo troppo lenti nel ritirarsi, e cadendo dalla parte di den-

tro le rovine cagionale dalla violenza del fueco, non fu minore il danno di questi che la strage di quelli, trai quali oltre quaranta soldati, che vi restarono tra morti e ferili, vi lasciò anco la vita un Capitano di fanteria con la perdita del medesimo forte, cha fu di nuovo dal neunico ripreso.

Avanzatisi Il spagnuoli nel medesimo tempo all'attacco del secondo fortino, occuparono una montagnuola, dalla cui sommità veniva non meno predominata la piazza che le fortificazioni nemiche. Il cul sito essendo conosciuto dal Gusman per molto opportuno a travagliare, gli assediati, vi fece piantare una batteria con sel pezzi di cannoni, con i quali incominciò immediatamente a bombardarli. Ma comecche l'esperienza il più delle volte non corrisponde al disegno concepito prima di pratticarlo, riuscirono gli effetti di questa batteria molto diversi dal suo pensicre, perché il Novigliè, con le diligenze usate nella fabbrica dei ripari . l'aveva così bene fortificati , che dall'artiglieria , o nou erano dannificati o molto poco nocumento ricevevano. Con tutto ciò il Gusman, perchè il posto della collina era molto necessario per inoltrarsi all'acquisto del fortino, non volle abbandonarlo; anzi fortificatosi in esso, fece coll'opera della zappa principiare alcune strade coperte, per potersi con minor pericolo avvicinare al nemico ed attaccarlo; ne lo inganno la speranza, perche avendolo, dopo perfezionato il lavoro, da più parti investito, con la perdita di quattro soldati e d'alcuni altri feriti se ne rese fra due giorni padrone.

Il terzo posto, che doveva attaccarsi dagli alemanni, sarebbe stato dal Visconte colla medesima facilità conquistato, ma arrestandosi per duhio delle mine nel miglior corso della vittoria , sospesc l'assalte per ordine sopravenutoli dal Gusman, che avvertendolo del pericolo al quale incantamente esponeasi, gli fece intendere che non dovesse spingersi più oltre senza puova commissione di lui. La cagione però più principale che mosse il Gusman a dar quest'ordine al Visconte, oltre la poco innanzi narrata , fu che essendo stato il posto degl'Italiani di nuovo occupato dai francesi, e dipendendo da quello, ch'era meno addentro degli altri fortini , la sorpresa degli altri due, designò come più necessario di cimentarsi prima all'acquisto di quello e poi alla occupazione degli altri. Alla deliberazione del Gusman segui poco dopo l'effetto : perchè avendo commesso all' Arese che dovesse attaecarlo a duo ore di notte, prima ohe potesse maggiormente fortificario il nemico e fatto toccare all'arme negli altri quartieri per divertire le forze dei difensozi, fu con tanto valore investito, che senza molto contrasto se ne fece padrone. Ma comecché il vincitore suole il più delle volte insolentirsi, nelle vittorie, e in vece d'appagarsi d'una gloria quanto più mediocre tanto

5 G00

più protiterole, si rende în maniera luraghito delle prime conquiste, che non può acquetar l'anino serza desiderò delle 'sconde, quita avrenne che allettato dalla felicità del primo successo volle anche împegnarsi all'acquisto del fortino degli alemanni, 'sperando col calore della prima vittoria e col beneficio della notte, di poterio agerolinente guadagiare. Onde fatti per tale effetto avanzare duo sergenii con alcune manielo di moschettieri, si venne ben usto alle mani, e connechè il nemico, oltre la solita vigilanza, stava sulle difese per la toccata all'armi fatta delli spagnouli per divertiro da la posto degl'italiani, fa finalmente necessitato a ritirarsi con perdita e con vergogna poco corrispondente all'ardinento mostrato in assalirio; perdici oftre la perdita di molti soldati che vi lasciarono la vita, vi restarono ancora da cinquanta fertiti, e tra questi quattro capitanti ficia fanteria.

Guadagnato il fortino dagl'italiani, ed avanzatisi nella mattina seguente col beneficio della zappa più vicini al nemico, vi piantarono una batteria con sei pezzi di cannoni, con la quale, principlando a travagliare la muraglia della piazza, incominciarono i francesi a sentire i disagi dell'assedio : perche oltre il danno del cannone che rovinava gran parte delle mura, la mosehetterla, che grandinava dal medesimo forte, lufestava grandemente il presidio che stava alle difese. Ma comecche un infortunio sempre è principio dell'altro, quindi avvenne che a questa prima sclagura dei francesi se ne agglunsero dell'altre; perchè avendo li spagnuoli e gli alemanni assaltati gli altri due forti due giorni dopo l'acquisto del primo, se ne resera similmente padroni, ma con diversa fortana, Imperciocche questi vi perdettero da quaranta soldati, i quali vi restarono sepolti sotto le rovine di due mine che fece volare il nemieo, e quelli con la morte d'alcunt difensori vi fecero prigione il Tenente Colonnello della marina; oltre l'acquisto d'alcuni sacelietti di polyere. che trovarono sotto due mezze lune minate, che furono così d'improviso occupate che non chbe tempo il nemleo di farle volare.

Sorpresi in ial guias gli altri fortila, e piantatevi don altre hattericentre la piazza, principiazono gli assalifori a irare una linoa intorno alte fortificazioni neuchee, non meno per darsi mano cogl'altri quarteri, che per impedire le sortile aggli asseliati; jugali mecedo continuamente dalle trincète, scorrevano con tanta franchezza a danno del nostri, che per la distunza che frammezzavasi fa gl'italiasi, superiori e alemanni, variarno difficilmente respinti. Però li Norigite, che si veleva gioranimente restringere, e considerara di quanto pregiudizio fosse alla somma di quell'impersa la circonvaltationo dello piazza, non tralacció difigenza de risparmio fatica per impediria, con la sperana che triando in lungo. Tassedio, o doresse per le interperie della stagione

o per l'arrivo dell'armata di Francia, che forse si prometteva, incribilimente discoglierai. Fondatoti dunque sopra questa pretessione to-taluente infruttuosa, incominciò con contiane sortite ad impedire i la rori degli argressori; e quantuque ne fosse molte volte respito, fu però egli tanto assidion nel travagliaril, sche il Gunman per sottrarsi da simili disturbi, si risoles avvalersi del beneficio della notte, ha maggior parte della quale, in rece di spendere al riposo dell'esercito, comanza nelle datche assistendoti anelt'egli talvolta, non meno per dare animo agli operatti, che per infervorarii al travaglio. E perché gli assessitati non ardissero di sortire in quel tempo, ordinava nel più noticario della notte che, dandosi all'armi in tutti tre i quartieri, dovessero infestare i nentie non meno col cannone che con le bonde, per conservo infestare i nentie non meno col cannone che con le bonde che quali cadendo tanto dentro le fortificazioni quanto dentro la piazza, non è ercibile a divisi il danno e il terrore che cariconavano.

Affitto per tanti flagelli ma non shigotito, il Noviglie is studio d'impedire i disegni degli sagnuoli coa nuore mise principiate verso la linea, ma avvertitone il Conte per relazione di un priginiere fatto in una sortita, retarono, prima che arritassoro, a perfesone controninate dai nostri, i quali divenuti per simile avvertimenti meno inconsiderati per l'avvenire, si andarono con tanta essuerza trincerando che, tollane la perdita d'aleuni fanti che restarono nelle sortite del nenico sopra i medesimi lavori trucidati, ridussero fra pedi giorni a perfesiomare la linea, e l'erarore gill assessibat, con darsi mano con gil altri quariteri, non meno la comodità di sortire di dentro, che d'esser soccrost di fuori.

Circonvallata in tal guisa la piazza, e chiuso con l'armata di mare l'accesso al soccorso, doveva il Conte prepararsi con gli assalti alla espuenazione delle trineere; ma essendosi nella perfezione dell'accennata linea, e in altri combattimenti sostenuti contro i nemici, molto scemato l'esercito, fu cagione che, sospendendo per qualche giorno l'invaslone applicasse il pensiero a rinforzarlo con nuovo corpo di genti. Giungeva giornalmente nel campo tanto da Roma, guanto da Napoli qualche faate assoldato dai capitani spagnuoli, che per tale effetto risedevano in quelle parti ; ma comecchè era massa molto tenue in riguardo dell'impresa, e non era bastevole a secondare i disegni degli aggressori, incominciò il Conte a conoscere che non era tanto fac ile l'esnumazione di quella piazza, quanto si aveva forse nel principio figurato : perche oltre la costanza del Noviglie, per natura difficile a superarsi, e stimato per uno del più fedeli Capitani che avesse la Francla, v'erano dentro di presidio sopra mille e einquecento soldati, numero per la difesa di quel forte molto considerabile, e scelto tra le maggiori fanterie che fossero nella Francia. Il cui Re avendo penetrato dal tenore di alcune lettere, intercette sopra la nave presa nel golfo di Lione da Monsieur di S. Polo, che l'armata di Spagna doveva infallibilmente incamminarsi alla espugnazione di Portolongone, scemò, per poterlo difendere, il presidio delle migliori piazze del suo regno. E comecche ciò non era totalmente occulto alli spagnuoli , sì per le relazioni di alcuni prigionieri fatti in diverse sortite intorno alla piazza, come per quelle che venivano di Francia per opera dei sollevati che, con la diversione dell'assedio, speravano di necessitare il Re e secondare i loro interessi : quindi avveniva che considerando il Conte dalle forze degli assediati per troppo difficoltosa l'impresa non ardiva di cimentarsi agli assalti senza nuovo rinforzo di genti. Accrescevansi ancora i snoi disgusti maggiormente con la lunghezza dell'assedio di Piombino; poichè essendosi persuaso che dovesse il Conversano fra lo spazio di quattro o cinque giorni farlo cadere, ed avvalersi di quel corpo d'esercito per potersi più agevolmente inoltrare all'acquisto di Longone, n' erano più di sedici trascorsi senza speranza di espugnarlo. Cadeva fra tante difficoltà anco in considerazione del Conte che andando troppo in lungo l'assedio veniva non solo a scemarsi il concetto di quell' armata, che era una delle più potenti che fosse mai per alcun tempo uscita dal Porto di Napoli, ma sopraggiungendo ancora l'inverno doveva necessariamente temere delle vicissitudini della stagione: la quale essendo non molto lontana dall'autunno poteva facilmente inorridirsi; e in tal caso, ritirandosi in qualche porto per isfuggire al naufragio veniva, conseguentemente ad aprire al nemico la strada del soccorso, dal quale evidentemente dipendeva non meno la difesa che la caduta della piazza

Fatte simili considerazioni, e conferite da lui con i capi dell'esercito, in risoluto che docrese in orgin modo tentrari l'espingazione di Piombino; fondati, che sorpreso che fosse (di che non era chi dublissa con qualche spargimento di sanque) potevasi col rinforzo di quella genti non solo assalire dentro i proprii ripari il nemico, ma travaglianci colo colle batterie e colle continute soramancera stancarlo in maniera, che velendosi da tante parti ed in tanti modi vessato, o conrenira necessariamente soccombere o ritiraria nella piazza, e perdendo la caso le fortificazioni esteriori era massima indubitata che per non renesta a discrezono del vincitora, arrebbe, prima di attendere gli assalti, prevenuti colla rena i unoi vantaggi. Il Conte però desidereso di accinaria con consenta di sicrezone proposta, dele ordine a D. Emmanuele di Bagnolos Generale dell'armata reale, che shareando seicento funti spagnouli l'intrigaspe er rinforzo al Conversano, Il quale ricerendo

questo soccorso insieme con gli ordini di sorprendere in piazza a forza d'areni, la mattina 16 di giugno, fatta prima una generota esottaziona all' eserelto con rappresentaril non meno l'aonere che l'utilità che si potera promettere dalla vittoria, l' infertorò con tanto ardore all'assatio per le tre ore della notte ventura, che non fu soldato in quel tempo che non ambisse di presente l'ora stabilità al cimento.

Aveva egli, che era non meno del Conte ambizioso d'onore, sin dal principio dell' assedio risolutamente stabilito di assalire la città, che riconosciuto da lui poco abile a mantenersi non dubitava di conqui». starla : ma avendoli il Conte con speranza, che dovesse fra pochi giorni cadere, ordinato che non s' impegnasse tant' oltre, affine di conservare quel corpo di esercito illeso per l'impresa di Longone, quindi. nacque che il suo disegno non ebbe per nllora altro effetto che il dessiderio. E con tuttocche alcuni paesani, fuggiti dalla piazza nel campo per la nausea del dominio francese, si esihissero d'introdurlo nella città per un buco della muraglia, che per essere in parle poco sospetta era totalmente o mal custodita o trascurata dai difensori, egli ad ogni modo per non trasgredire i precetti del Conte volle piuttosto mortificare i suoi desideril che avvalersi di una tal congiuntura. Udita poi la nuova risoluzione del Conte , partorita dagli avvenimenti del tempo che il più delle volte riescono molto diversi dal disegno, non fq meno pronto la eseguirla che si mostrasse ardente in procurarla. Ayendo dunque eletti cento soldati veterani , tra i migliori che fossero nele l' esercito, e fatto riconescere il buco della muraglia, gli commiso che entrando nell' ora stabilita nella città dovessero unitamente portarsi all' assalto della porta, ed opprimendo le guardie facessero segno, acciò egli che siava su l'avviso attendendo l'esito dell'impresa potesse immediatamente soccorreril. E perchè avesse questo disegno minor difficoltà in eseguirsi, e per disimpegnare maggiormente gli assediati dalla guardia della porta accennata, fece accostare alla volta del castello una grossa squadra di vascelli dell'armata reale, con la quale mostrando la apparenza di cannonario supponeva di tirare la maggior parte del presidio a quella volta. Gli effetti che ne seguirono non furono diversi dal suo pensiere, per il che accorsovi il nemico alla difesa, lasciò in maniera sprovveduti i posti dalla parte di terra, che non fu molto difficile agl' invasori il penetrar nella piazza.

Sopraggionta la notte, ed entrati costoro nella piazza con minibile silenzio, fix eseguito l'ordinamento del Comersano con felicità pari al disegno; pichè assaille le guardie, dalla pari che incuo temerano, e datotel all'armi nel inedeshuo tempo intorno alle mura, fu tanto gennile la confusione e lo sparento degli nazofiali, che supponedo di essero primi

sorpresi che combattuti , abbandonarono immediatamente la porta, la quale occupata dagli spagnuoli ed aperta nel medesimo istante all'esercito vincitore, v'entrè con tanta furia propalando il nome di Spagna per tutte le strade della città, che il nemico fugata ed abbattuto per la novità del successo non ebbe ardimento di porsi in difesa. Il Comandante però destatosi in quei primi moti delle armi, e credendo che ciò altro non fosse che un mero artificio degli spagnuoli per tenere in continua vigilia i difensori, uscì con alquanti ufficiali di sua camerata per accorrere al rumore e certificarsi del fatto; ma abbattutosi nell'uscir di sua casa con le truppe del Conversano, fu così d'improviso insieme con gli altri arrestato, che non solo non ebbe campo da potersi difendere, ma vedendosi fra le tenebre di quella notte circondato da tanti nemici, recossì a somma ventura il non perder la vita. Merirono in queata sorpresa da sessanta soldati del nemico, e tra questi tredici ufficiali di qualche conto. I prigioni non furono meno di settanta, compresovi il comandante colle sue camerate: le sciagure patite dai cittadini non furono mineri di quelle che soffrireno i difensori, poiche furono inesorabilmente saccheggiati dal vincitore, che avido di compensare i travagli sostenuti sotto le mura, non era farto che non commettesse no enormità che pon stimasse per lecita. Il rimanente del presidio, udito nella medesima notte l'arresto del comandante e certificatosi a mille segni della caduta della città , non fu lento a ritirarsi nel castello, nel quale, per esser situate sopra la riva del mare, sperava di mantenersi per qualche glorno. Ma restringendolo il Conversano da tutte le parti, ed aggiungendo alla strettezza dell'assedio anco le minacce di non dargli quartiere, lo arrese nella mattina seguente con condizione che potesso senz' armi e liberamente partirsi.

Espugona la città di Flombino, rimandati sopra l'armata reale gli accunati sisceino bagmonici, e lectatari la cavalieria con due compagnici di presidio, passò il Conversano col rimaneste dell'esercito sotte Longobe, il cui campo per tanti rispetti poco diano in arrati non era stato in questo mezzo ozione, polchi aveado il Conte considerato di quanta importanza fisose per la conquista di questa piazza l'occupazione della Caponera, piotio situato sopra i magazanii del porte, per impedire non mao i secconiti di mare, che per impériabila d'un posto della Caponera, piotio situato sopra i magazanii del porte per imperiore non mono i secconiti di mare, che per impériabili d'un soccasia agli assessiani che n'escon privi e con molte incomodo gli veniva portata d'altrore, ne commite l'impera agli alenanti ordinador, che d'oressere coniciquali sofron amalito. I quali avendolo da dee parti investito; in esecutatone degli ordini ricevuti, a ii portarono con tata to valoro in combattorio, che i dificanto poco meno che av-

viliti di potersi contro io sforzo di tante armi difendere , incominciarono apertamente a piegare; ma sovvennti con nuovo corpo di combattenti inviati dal Noviglie, che invigilando continnamente alla conservazione della piazza osservava ogni piccolo moto degli aggressori. per interrompere con gli ostacoli tutti i loro disegni , furono in maniera respinti, che perduta quasi la speranza d'occuparlo, parte sprezzando il comandamento dei cani ritirossi nel primo quartiere , e parte combattendo intrepidamente senza stimare il pericolo, restò dall'armi nemiche miseramente trafitta. E se il Cusano, al cui valore era stato dal Visconte incaricata l'impresa non si fosse in quel punto inoltrato con nuovo rinforzo di soldatesea in soccorso dei suoi , rimproverandoli non meno la viltà che mostravano che la vergogna che denigrava la gloria di una nazione così bellicosa, era forse in quel giorno per scemarsi talmente l' opinione degli assedianti, e per ingrandirsi in maniera il concetto degli assediati, che questi per l'avvenire avrebbero molto poco stimato gli assalti, e da quelli per simil successo sarebbero stati con poco valore intrapresi. Onesto generoso cavaliere sorezzando l' officio di capitano, e spintosi avanti colia spada alla mano per insegnar coll' esempio al snoi soldati il combattere, assali con tanta bravura il nemico, che quantunque nel principio del combattimento mostrasse non meno arditezza che valore in difendersi, sopraffatto ad ogni modo dalla piena di tanti assalitori, che ad emulazione del capo non altro pareva che ambissero che d'involargli la gloria cite sperava dal fine di quell' assalto di consegnire , abbandono finalmente con estremo disgusto del Noviglie la difesa del posto , dopo averlo per niù di dne ore continne valorosamente difeso. Ma comecchè le felicità terrene non si godono senza amarezza, e il merito del valore consiste pel sacrificar la vita ai cimenti di Marte, intorbidossi l'allegrezza di questo successo colla morte del medesimo Cusano, il quale mentre credeva di goderne gli applausi lasciò, ferito d'archibugiata, sotto al medesimo posto la vita; ma non il nome, che vivrà sempre onorato e degno di mille encomii nel mondo. Oltre la perdita di questo cavaliere, che fu sentita con estremo dolore nel campo, vi morirono più di cinquanta soldati e ne restarono non meno d'altrettanti feriti, i quali due giorni dopo furono col comandante di Piombino, e con gli altri prigioni fatti lu quella sorpresa sopra una galera trasmessi nella città di Napoli. Il Visconte fortificatosi nel posto occupato, e trascorso nella medesima sera insino alla riva del mare, s' impadroni similmente del magazzini, che restando con la perdita del primo forte esposti alle invasioni del vincitore, non parve espediente al nemico di mantenerli. È però vero che se avesse egli con più matura considerazione ruminata l'importanza di quello, o con migliori fortificazioni munito, essendo dall'eminenza di quel ino predominata la più stretta foce del porto, senebhrestata couseguentemente preclusa la strada del soccorso che, superando per avventtura gli ostacoli dell'armata di mare, si potera facciamente nella piazzar'introdurre. Ma conecche il pericolt non si stimano se non quando sono poco distanti da chi il teme, quindi avvenne che gli assediati non si avvidero di quel male se non dopo che fu quel posto sorpreso dagli spagnodi, i quali avendo prima d'acquistasio molto ben conoscinto il vantaggio del sito del il pregiudizio che ne doverano gli assediati ricevere, non solo la.fortificarono con unovi ripari, ma erettart una hatteria con sei pezzi di cananoli; venorer talmente a contendere al nemico l'ingresso del porto, che fu d'allora in poi giudicato impossibilo il trattiturlo senza persolo.

Non stavano frattanto a bada le soldatesche degli altri guartieri, perche facendo continuamente giocare il cannone recavano grandissimo danno non meno contro le mura della piazza, che deutro l'istesse trincere del nemico; però le armi che travagliavano maggiormente gli assediati erano molto più le bombe che le artiglierie, le quali essendo dalla maestria degli artiglieri con multa frequenza lanciate, potevano i francesi difficilmente per la strettezza del recinto schermirsi dalle offese che cagionavano. Ma comecchè non è male senza rimedio, il Novigliè dopo avervi perduti più di dugentocinquanta soldati con molti officiali di conto, fece cavare alcune grotte molto profonde, tanto dentro la piazza quanto dentro i ripari, ed ordinò che al primo tocco di campana, dato dalle sentinelle dei baloardi che invigilavano sopra la caduta delle bombe, dovesse ciascua soldato per evitare il pericolo colà ritirarsi. Ed in vero fu questa sagace invenzione del Novigliè di tanto profitto agli assediati, che sebbene gli spagnuoli non cessarono mai di tirarne lasino all'ultimo di dell' assedio, non fecero però quell'effetto, che avevano per l'inpanzi prodotto; perche non prima giungeva la bomba , o dentro la piazza o nel vuoto delle trincere , che gli assediati ricevutone il segno dalle guardie, si ricoveravano nelle cave, e dopo non molto prevaleva la violenza del fuoco. - . . . .

Ma con tutocchefiossero I femeses in tal guisa combattuti, e da tanto parti travagiata dall'esercio sognatuolo, non però sis redevano meno appienta tale direse cheridesisterosi di prevenirle; perché direnut impaienti inactender l'assato, e situato gioria non partorita da vero valore il combattere dustro-iripari, non era giorno che, sortendo con generosa interpidenza fuori-delli trinorere, non Spoitrassero ad interrompere. I lavori e le faitche degli assedianti, ucciono gli operarii, e riportando in dietto talvolta quache prigioniero in argonetto del va-

lore sperato. Venne con tutto ciò rintuzzato questo loro ardimento dalrariro delle soldatenche da Prombino, le quali dirise dal Gussama similmente per nazione, o passata ciascuna nel suo quartiere, al rinforzarono in maniera le guardie dei prosti, the vedego di Novigliè del e sortite ino producerano il medesimo difette di prima, ordinò che per lo innazi intigliassero solamente alle difese.

In tale stato ritrovavasi l'assedio di Longone, e tali furono i successi insino alla fine di giugno, quando arrivarono nel campo due fratelli del Gran Duca di Toscana con altri Ambasciatori di complimento per visitar D. Giovanni in nome di quell' Altezza; i quali dopo aver seco passato l'afficio nella villa del Rio, ch'era situata tra l'esercito e Portoferraio, e condotti dal Conte a vedere l'quartieri del campo, le batterie, e la posltura di quell'assedio per renderlo con la presenza di quei signori molto più celebre, partirono nella medesima sera alla volta di Livorno, soddisfatti non meno delle cortesi maniere di questo, che della piacevolezza di quello. Ma i complimenti che passarono tra loro e D. Giovanni non resero gli assediati men ferventi nel combattere, e fu per ciò che, rinforzato con le soldatesche venute da Piombino l'esercito spagnuolo come poco anzl accennal, il Conte che molto ben conosceva di quanto giovamento fosse al fine di quella Impresa il prevenir con la prestezza i pemici , non fu pigro in dar ordine al Gusman , che rompendo gl' indugi ( cagione d' ogni disordine ) dovesse immediatamente investire le trincere, poco o nulla stimando che vi perdesse qualsivoglia corpo di genti per occuparle, Aveva il Novigliè fatto erigere un fortino sopra gli estremi di due mezze lune . che spergendosi fuori delle trincere veniva a fiancheggiarle a guisa di baloardo, e conseguentemente non potevano gli assedianti senza evidente perleolo avvicinarsi agli assalti. Ma comecche sono molto difficili le strade per le quali deve poggiaral all' erta degli onori, o al fine di quella gloria che per mezzo del vafore si consegue, il Gusman quantunque considerasse che non era per conquistarle senza spargimento di sangue, ad ogni modo, perchè non poteva altrimenti avvanzarsi all'espugnazione della piazza, ordinò al terzo dell' Aragona che assalendole alle tre ore di notte se ne dovesse a viva forza impadronire. Eseguito quest'ordine nel tempo da lui stabilito, non produsse gli effetti dirersi dal suo disegno; perché divertitisi i difensori per lo strepito di tante armi, che nel medesimo punto risuonarono per tutte le parti del campo, furono finalmente costretti dopo una valida resistenza di ritirarsi nelle trincere, lasciando in potere degli assalitori non meno il fortino che le medesime mezze lune. È però vero che la sorpresa non restò totalmente invendicata , perchè fatta volare una mina con alcuni fornelli che prevenendo l'assalto suddetto

avevano i francesi per tale effette preparati, vi perdettero gli spagnuoli tra morti e feriti più di ottanta soldati. Gli avversarii però non furono così solleciti nel ritirarsi che nel medesimo fuoco delle mine non restassero offesi ; nè la vittoria fu di si poca conseguenza , che nell'acquisto di quel posto non apparisse immediatamente il vantaggio degli spagnuoli, perché oltre l'avervi eretta una batteria di dodici pezzi di cannoni, i cui colpi facevano breccia molto potente nella muraglia, si conobbe ancora per tale accidente similmente abbattuta la speranza e l'animo del Novigliè, il quale vedendosi giornalmento restringere intorno alla piazza, e tenendo per affatto svanite le voci del soccorso, propalate dal principio dell'assedio, incomincio non meno a dubitare del fine dell' impresa che della salvezza del suoi soldati ; considerando che se avveniva per avventura che li spagnuoli s'impadronissero delle trincere (accidente che a lungo andare non poteva evitarsi) non era più in suo potere il migliorare le condizioni della resa, il che di presente poteva con molto vantaggio praticare, e che forse pol gli sarebbe stato con molta difficoltà conceduto. Accrescevasi maggiormente la cagione del suo timore perchè le medesime soldatesche del presidio, in cui fondavasi la difesa della piazza, o che titubassero nella fede, o che malvolentieri soffrissero i disagi dell' assedio, pareva che non ad altri attribulssero il futuro male che prevedevano, che all'ostinazione del comandante, sul dorso del quale caricando tutte le sciagure e gli avvenimenti sinistri, sparlavano pubblicamente e in ogni parte in pregiudizio del suo onore : dicendo esser troppo imprudenza di un Canitano l' ostinarsi alla difesa di una piazza, in cui oltre il patimento di molte cose necessarie che vi mancavano , era effetto di vanità manifesta l'introdurvi soccorso, perchè le rivoluzioni della Francia erano così vive la quel regno, che trovandosi il Re impegnato nelle guerre intestine, non poteva applicarsi a sostenere il peso dell'esterne ; e conseguentemente militando simili ragioni, era migliore espediente il prevenire la sua caduta con qualche patto onorato, che, ostinandosi insino all'ultimo spirito alla difesa, sottoporsi alle leggi del vincitore.

Il Novigliè, che areva di ciò presentito qualche susuro per mezzo dei suol paraliale, specche il riscuttari ai qual tempo sconcertava non meno i suol disegui che il servizio del Re, dissimutò non solo il castigo a coni venitra dalle leggi obbligato, ma si studio reprimere con ratiri artificiti simili dicerie; rincorando gli autori tanta sono le sporanza del socorro quanto con le promesse del premio, pamagendoli a recedere che Monsieuradi S. Polo, a cui era companesa, la condotta dell' armata francese, o che sarebbe partito da Tolpes; o che non era molto lontano da loro; e che il Re ammirando la fedi del pregidio, la

cui candideza maggiormente rispiende mule turbolenze dei regui che mella traquillità della pace, non lascerable sozza mercede un servizio così rilevante. Affaticavasi similmente di rincorarii con le lusinghe, e e le speranze del bottion, ditendo che nell'arrivo dell'armata francioni, cin cui si era imbarcata la maggior parte dei Cavalieri del regno, fac apagnolo che era per tante perdite avillis, o dovras per non cinnataria i battaglia rimbarcare con molta confusione l'esercito assodianio, co conductendo con forze molto dissuguali alle toro, necessariante, e soccomberç; el in tal caso non era dubbio, che sortendo il prestifo dalla piazza, portrebbe non meno vender molto caro l'imbarca al nemico, che traragliazdolo incessanientes alla coda, impadronirsi di tutto il basegoli del campossanientes calla coda, impadronirsi di tutto il basegoli del campossanientes calla coda, impadronirsi di tutto il basegoli del campossanientes calla coda, impadronirsi di tutto il basegoli del campossanientes calla coda, impadronirsi di tutto il

Con queste c con altre immaginate ragioni da lui artificiosamente inventate, si studiava il Novigliè di mantenere in fede le sue soldatesche. ma per molto che si adoperasse altro effetto non predussero i suoi discorsi; che un affettato assentimento al servizio del Re, cagionato più dal rispetto dovuto all'autorità del comandante, che dalla volontà d'ubbidirlo, perché conoscendo che simili esagerazioni non avevano altro di sodo che l'apparenza, ne venivano da lui per altro fine proferite che per indurli con maggiore intrepidezza a difender la piazza, non notevano cancellare dagli animi loro il timore della cadnta. Ravvivossi nondimeno in qualche parte la speranza degli assediati non solo col favorceole avvenimento di una sortita fatta contro gl'italiani, in cui oltre la perdita di molti soldati , restarono feriti l' Arese , e il tenente del Maestro di campo Generale, ma anco coll'avviso del soccorso preparato in Tolone di cinquecento combattenti imbarcati sopra una galera di Monsieur di S. Polo ; le cui lettere essendo in tempo di notte penetrate nella piazza per mezzo di un tale, che ingannando le guardie dell'armata spagnuola, s'era condotto a salvamento presso del Novigliè. l'assicuravano non meno della vennta di queste genti, che del grosso apparecchio di navi che si stava facendo in quel porto, per venire quanto prima a liberarlo dall'assedio nemico, e che dovesse ad un certo segno, che gli sarebbe dato all'arrivo della galera, con una valida sortita dalla parte di mare agevolarli l'ingresso.

Pahhikatoti un simile avviso dal Novigité con iperboli molto magglori del vero, riofracati con la speranza di questo soccorso di anmi dagli assediati, si conobbe non mono ristabilità, la fede di quel presidio, che il desiderio di mostrarue gli effetti. Ed in vero e questo socroso avesse avuto quell' esito che ne sperava il S. Polo, non è dubbia che gli apagrunoli, o si sarcibero con poco conore dall'assedio partiti. Ca l'arrebbero a prezzo di molto sangue termianto. Ma comecche i fini, delle imprese terrene dipendono immediatamente dal Cielo, che l'agevola e difficulta secondo il demerito o la capacità di coloro che procurano conseguirli : quindi nacque che le concepute speranze dei francesi restassero per l'assidua vigilanza degli spagnuoli totalmente abortite. Essendo dunque penetrato all' orecchio di D. Giovanni che la suddetta galera nemica era di già approdata nell'isola di Pianosa, e che il S. Polo aveva spedite diverse feluche a darne avviso al Novigliè, ordinò al Marchese di Bajona Generale della squadra di Sicilia, che dovesse con due galere inviarsi a quella volta, con preciso comandamento che riportasse, tornando nel campo, o ragguaglio men confuso o relazione più distinta del fatto. Partito immediatamente il Bajona ed arrivato nell'isola , altro non vi trovò che una picciola barca, che abbandonata dai maripari alla vista delle galere spagnuole, era rimasta presso alla riva con due cavalieri francesi, dai quali essendogli riferito che la galera nemica si era diretta alla volta di Monte Cristo, e che i marinari per non restar preda degli spagnuoli si erano salvati nell'isola, fece immediatamente sharcare cinquanta moschettieri, i quali avendo non molto dentro terra arrestati i fuggitivi, e preso lingua, accertossi il Bajona che la relazione di quei cavalieri non era mascherata d'invenzioni. Onde risoluto di non trascurare una simile occasione, e rinfrescate con sollecita cura le ciurme, deliberò di portarsi a Monte Cristo con disegno d'avanzarsi tant' oltre , che prevenendo la fuga della galera pemica non potesso senza battaglia ritirarsi in Tolone; quando affrontatosi con Giannettino Doria, che con altre due galere era stato per simile effetto spedito dal Conte, veleggiarono di conserva a quella volta. Ma giunti su lo spuntar dell' alba sopra la parte occidentale dell'isola, si avvidero che la galera nemica si era più di trenta miglia allargata verso mezzogiorno, con speranza forse di poter più facilmente soccorrere Longone dalla parte di levante. Datale dunque la caccia, con tepersi sempre alla destra per impedirle il ritorno alla volta di Francia. non ebbero fortuna di raggiungeria alla bastiglia di Corsica; dentro al di cui porto essendosi ritirata con la speranza che quel castellano dovesse difenderla, fu finalmente assediata dalle spagnuole, ma non parendo convenevole al Doria che dovesse colà dentro assalirsi senza notabili pregiudizio della Repubblica di Genova, sotto la cui protezione vedevasi rifuggiata, ne diede immediatamente relazione nel campo per avere il sentimento del Conte, il quale mentre gli dava ordine che si cacciasso dal porto, e gl'inviava altre quattro galere di rinforzo, egli considerando che non era molto difficile il sopraggiungere da Tolone qualche ainto in soccorso degli assediati, si risolse investirla senza attendere le commissioni del Conte. Ma avvedutisi i francesi di questo nuovo

disegno del Doria, afiondarono la galera nel porto, e si salvarono nella hastiglia con fine di rimetteria a gala alla partenza degli spagnuoli, i quali accortosi parimenti di questo artificio la fecero nella medesima notto bruciare, Isaciandola insieme colle lore speranze incenerita nel porto.

Il Conte frattanto, erette che furono tatte le batterle necessarie intorno alla plazza, è tolti, con le ruine eagionate dal cannone e con le stragi fatte dal moschetto, gli assediati dalla difesa delle mura, fece principiare alcune mine con fine d'aprirsi l'accesso alle trincere del nemico senza esporsì al pericolo degli assalti, gli eventi dei quali aveva egli con tanta perdita dei suoi esperimentati, chè divenuto per simile cagione più circospetto si era risoluto di non incentrarli senza evidente bisogno. Secondavano maggiormente questa risoluzione del Conte, non meno la salvezza del suoi soldati, che le contromine degli stessi francesi ritrovate sotterra dal terzo dell'Aragona, per le quali avvalendosi gli spagnuoli dell' occasione di tanto vantaggio, penetrarono con poca fatica insino alla mezzaluna grande del pemico, dall'acquisto della quale dipendeva la total difesa delle fortificazioni esteriori. Ma comecche le mine principiate dagl'italiani e dagli alemanni non erano ancora ridotte a perfezione per la durezza del terreno che era molto sassoso, il Conte, a cui premera di farle in un medesimo tempo scoppiare, per sopprendere, ed assalire da più parti il nemico, non volle per allora avvalersi di quel beneficio, ma rimessa a tempo più congruente l'esecuzione del suo disegno, commisse al Gusman che facesse proseguire il lavoro delle altre mine principlate con la medesima vigilanza dalle alere due nazioni. Ed in vero se avessero incontrata in cavarlo la medesina facilità degli spagnuoli, non è dubbio che l'espugnazione della piazza, che rinsci per tante difficoltà non meno innga che travagliosa, si sarehbe con minor fatica e con maggior prestezza terminata ; perchè dovendo il Novigliè, per la perdita delle fortificazioni esteriori, ritirarsi nel recinto delle mura, o conveniva difendendola sottoporsi all' arbitrio del vincitore, o per non avventurarsi a simili incidenti, cedere alla fortuna, e rassegnare la fortezza con qualche onesta condizione nelle mani degli spagnuoli. Ma comecchè gli esiti delle cose. sono ger natura soggetti agli accidenti che nascono, ed il più delle volte per ogni piccola circostanza che il muta, riescono molto diversi dal disegno, non è meraviglia se l'assedio intrapreso non corrispose alle speranze del Conte.

Prolungo similmente l'espugnazione della piazza un'altra nnova neingura che sopravvenne ai terzi dell'Arese e del Carafa; l quall mentre, in esagnzione degli ordini ricevati da D. Prospero Tuttavilla, investivano un forte fabiricato sopra le trincere del semico, con disense di tenerlo dissopticato dal sospetto delle mine che lavorano gli assedianti, forte che per artificio dei francesi con posa fatica occuparono, scoppiò con tanta violenza una mina, che dopo averne una gran parte mandata per aria, restarono gli altri falmente avviliti per l'attocità del successo, che sostrenedo il Novigiti da dentro i ripari, e respiagnodi dal posto eccupato, gli fece conoscere per non meno sparentosa la fierezza del ferro che l'impeto delle famme. Es enon v'accorreva il Carda con nuoro rindroza di genti, che rincorandoli alla difesta, riperes l'ardimento del nemici, non è dubbio che sarebbe stato molto maggiore di dano che poteva segnime.

Concorse parimente a sconcertare in quaiche modo le concepute speranze del Conte un nuovo accidente derivato dalla medesima mina del nemico, la quale cagionò tanta ruina in volare, che dilatandosi pet qualche spazio fuori delle trincere, e penetrando con aperture molto patenti insino ai lavori degl'italiani, non fu possibile per molte diligenze che vi si fecero di ceiarie agli occhi del Noviglie; il quale invigilando continuamente a guisa di un Argo în premeditare i modi della difesa, non così tosto se n'avvide, che fabbricate nuovo opposizioni per ripararsi, rese da quella parte infruttuosi i disegni degli avversarii. Non elibe con tutto ciò fortuna d'impedire al Carafa, che fra la medesima strage dei suoi pon proseguisse il corso della vittoria; perchè caricandolo con nuovo soccorso di genti Inviategli dal Gusman; e respingendolo dentro i ripari, non trovò resistenza nel riacquisto del medesimo forte minato, fortificandolo di nuovo ed avvalendosi per argini delle istesse rovine cagionate dal fuoco. E comecche ad Argo non bastarono cent'occhi per guardare una vacca dall' insidie di Mercurio, così la vigilanza del Novigliè non fu sufficiente a dividersi in tante parti , che vinta finalmente dagli artificii del Conte non restasse ingannata, perchè mentre egli attendeva a ripararsi dalle rovine degl'italiani, e facendo nuove sortite, e alzando nuovi ripari, si studiava di tenerli in continuo travaglio, non passarono molti giorni, che gli alemanni trattenendo con piccole searamucce il nemico occupato, e travagliando nel medesimo tempo con la zappa sotterra, penetrarono con le cave tant' oltre che giunsero finalmente sotto le trincere dei francesi.

Volvea II Conte nella mattina seguente, che furoso li 235 di lugliosi giorno delicito al glorioso S. Giacomo fautore particolare delle giori giorno delicito al glorioso S. Giacomo fautore particolare del menito, e, data i spagnuole, assalire in un medesimo tempo I ripari del nemito, e, data funco alle mino, confidato talmente nella protezione di quell'Apostolo, el in quel molti vantaggi, che per ragione di guerra pareva che mi lissero dal suo canto, mentre non conoscera impedianesto che potesse dificolargil la vitoria: quando essendo nella mederian sera atriate nel campo, le galere del Doria e del Bajona con la nuova del·l'incendiata galera francese, e della speranza del soccorso totalmente svanita, egil desideroso di risparmiar la vita dei suoi sodadi, senza segonsi al periciolo degli assalti, e considerando che questo inistro arviso dovesse espugnare infallibilmente la costanza del Novigilè, deliberò, sospendendo per allora di proseguire il suo disegno, di muorere qualche pratica d'accordo, con speranza, che lo stato dell'assedio, i pacitienti e le congituntre del tempo, conosciule poco favorevola oblevare le miserie degli assediati, doressero necessariamente obbligarlo a non chiadere l'orecchio al trattato di qualche ocesto partilo:

Fatto dunque intendere al Novigliè il naufragio della galera, e la disfatta del soccorso, l' esortò a non volere con tutta pertinacia contrastare alla fortuna del vincitore, in tempo che conosceva esser non solo destituita la speranza degli aiuti promessi da Francia, ma ristretto in tal guisa dalle armi spagnuole, e in maniera vessato dal disagi dell'assedio che, non potendo più mantenersi, doveva fra pochi giorni necessariamente soccomberc ; soggiungendogli che la fede d'un comandante l'obbligava non meno alla difesa della piazza che alla conservazione del presidio calla salute del quale dovendo con premeditati rimedil invigilare, o conveniva di non attendere gli ultimi esiti della guerra, o non ricusando le condizioni che gli venivano proposte da lui. farsi conoscere al mondo quanto valoroso in sapersi difendere, altrettanto prudente in avvalcrsi dei snoi vantaggi. Queste ragioni del Conte erano molto efficael a piegare la costanza di coloro, che intanto stimano caro l'insinuarsi, servendo, nella grazia del Principe, in quanto regnando nell' auge della sua grandezza si conosce valevole a conferirla. e non veggono intorbitata la tranquillità dello Stato ; ma nell'animo del Novigliè, risoluto di raffinar maggiormente l'oro della sua fede tra le fiamme delle turbolenze, e di non denigrarla per qualunque cagione senza prima conoscersi incontrastabilmente dalla necessità della forza abbattuto, non ebbero vigore di penetrare. Anzi supponendo che la chiamata del Conte fosse un mero artificio spagnuolo per obbligario eon tale stratagemma alla resa, non solo mostrò nel rispondere la medesima costanza sin dal principio dell'assedio professata, ma interpetrando per effetti di debolezza la minaccia del Conte, rincorava il presidio non meno a sostener la difesa della piazza, che ad intraprendere nuove sortite contro gli assedianti; Il cni campo, asseriva, per tanto scemato di genti, che diffidato il nemico di poterla sorprendere per assalto, tentava di espngnarla col trattato.

Se queste ragioni accennate fossero state più valevoli a sostenersi,

e in qualche parte secondate dagli effetti, non è dubbio che avrebbero impresso nell'animo degli assediati qualche sorta di speranza : ma riprovate con la certezza del fatto, che per opera del medesimo Conte penetrò nella piazza, nacque tanta conviuzione tra di loro, che risoluti di non far prova dell'ultimo sforzo degli spagnuoli, ed opponendosi con aperta ripuguanza all' esortazioni del Novigliè , fecero essi intendere che non essendo sin' ora comparsa, nè vedendosi comparire l'armata francese cul soccorso promesso da Monsieur di S. Polo, non era pin tempo di ricusar l'offerte del vincitore, e che quando egli avesse tuttavia voltto persistere nella solita pertinacia, senza premere alla salute del presidio, che era la principale incumbenza di un capitano, dovesso almeno, disobbligandoli dalla fede giurata, acconsentire che potessero per se stessi investigare il rimedio, prima cho il male divenisse maggiormente incurabile. Queste erano le doglianze di coloro, a cui se ben premeva il sottrarsi dal pericolo degl'invasori, non volevano però farsi conoscere per tanto alieni dal servizio reale, che nou mostrassero in disservirlo qualche sentimento d'onore; ma i lamenti e le querele delle soldatesche più basse e di genio men generoso, che per tema dell'ultimo male si avevano affatto strappata la maschera della vergogna dal viso, e si erano apertamente ammutinati, non s'udivano proferire con termini di tanta modestia, anzi divenute per l'impunità del castigo libere dal dovuto rispetto del comandante, sparlavano con tanta licenza contro di lui , che non era disordine, ne male successo in tutto quel tempo dell'assedio, che non attribuissero alla sua pertinacia, protestando pubblicamente per la piazza, che se non risolvevasi per tutto quel giorno di praticarne la resa, deliberavano di trattarla da se stessi eon patti poco onorevoli e condizioni men vantagglose.

Conoscera molto bene il Noviglie, che lo stato dell'assedio non era in tanto pessimo termine che sion potesse per molti altri giorni sostener la difera della piazza, perché convenendo alli spagnuoli prima impéroniri al delle fortificazioni esteriori, e dopo cinenatara il assalto delle mura , ricercavasi non meno il beneficio del tempo, che grossa perdit di genti per eseguitto, na considerando poi che le nos deliberazioni non potevano secondarsi senza l'ubbidiezza del presidio, e che nella conopetenza dei mali deve sempre perferiri il miaore, si risoleo finalmente di cedere alla fortuna , vinto piuttosto dal comune consenso dei suoi che datali forza della Fargione. Fatta duaque elezione di due "eavalieri francesi gli commise che passando nel campo nemico doveraccio in suo none truttare con D. Giovanni is reas della piazza con condizione, che non venendo fra lo spatio di due mesi soccorsa dall'armata di Francia, e, concedesdogli Spa Altezra quattor pezzi d'artiglieria con

Parme di S. M. Cristianissima, ed i prigioni fatti nella sorpresa di Piombino. l'avrebbe infallibilmente consegnata nelle sue mani, condizioni invero che non potevano rigettursi se la lunghezza del tempo non fosse stato il più formidabil nemico degli spagnuoli, i quali non per altra engione attendevano con tutta sollecitudine all'espugnazione del forte, che per sospetto dell'autunno, nel cui tempo potendo facilmente inorridirsi il mare , dovevano , allontanata che fosse l'armata di Spagna. aprirsi le strade ad ogni piccolo soccorso; e conseguentemente l'assedio che era stato sino a quel tempo con tanta effusione di sangue e di spesa sostenuto, doveva necessariamente levarsi. Onde se fossero risolutamente ricusate da D. Giovanni e rimandati gli ambasciatori poco soddisfatti delle risposte, non parve nll' istesso Noviglié, che le propose, effetto di molta meraviglia. È però opinione di alcuni, che nvendo egli questa medesima engione molto prima ruminato, non per altro fine si mosse a proporro condizioni così syantaggiose, che per obbligare gli spagnuoli alla ripulsa, e tirare il presidio ad una disperata difesa.

Il Conte però argomentando da questo nuovo moto del Noviglie, e dulle relazioni di qualche fuggitivo, che gli assediati si trovavano non meno abbattuti d'animo che di forze, e che il timore della viva caduta, concentrato nelle viscere di ciascuno, operava anche più del ferro in favore degli spagnuoli, non fu lento in commettere al Gusman, che dando fuoco alle mine, dovesse a viva forza impadronirsi delle fortificazioni osteriori, ii cui effetto succedendo felicemente com' egll eredeva- non dubitava che chi aveva prima di perderle praticato l'accordo , dovesse, necessitato da sciagura molto più grave, moderare il vigore delle sue pretendenze, e cedendo finalmente nlla fortuna del vincitore, piegarsi a trattarlo di nuovo con patti più congruenti. Gll effettl che derivarono dall'esecuzione di quest'ordine del Conte, non furono diversi dal disegno, nè l'esito tralignò dal suo discorso, perchè avendo l'esercito spagnuolo nella notte precedente ai 28 di luglio occupate, dopo lo scoppio delle mine, tutte le fortificazioni di fuori, ed erette sopra i medesimi ripari del nemico nuove batterie contro le mura , il Noviglie, deposta con la speranza del soecorso la pertinacia di volersi difendere, delibero finalmente di rendere la pinzza a D. Giovanni con condizioni più moderate, le quali essendo rimesse all'arbitrio di D. Vincenzo Tuttavilla, ed accordate nel medesimo giorno con soddisfazione d'ambe la parti, si videro le ostilità con la tregua immediatamente cessate.

Tra le capitalazioni di maggiore rilevanza, che furono tra gli uni a gli altri firmate, prometteva dal suo canto il Norigliè, che non venendo accorona la piazza per tutti il 15 dell'entrante mese d'agosto con armata sufficiente a costrinecre gli sprenuoli a discioniler l'assedio di

terra e di marc, la renderebbe infallibilmente nelle mani di D. Giovanni, il quale all'incontro obbligavasi con simile gluramento di rilasciare in libertà tutt'i prigioni fatti in quella guerra, di concedergli due pezzi di cannone con l'arme del Re di Francia, di permettere tanto agli officiali, quanto ad ogni altro soldato del presidio, d'usclr dalla piazza con armi, micclo acceso, palle in bocca, bandiere spiegate, e tamburri battenti, e di farli con ogui sicurezza trasmettere insino a Tolone.

Venuto il giorno stabilito pel termine della resa, che fu quello della Beatissima Vergine dell'Assunta, e non essendo comparso il promesso soccorso di Francia, il Noviglie in osservanza del suo giuramento usei dalla piazza con millecento soldati di fazione, compresivi quattrocento marinari, gli officiali, e gl'infermi, i quali portati dal medesimi soagnuoli insino alla riva del mare, c provveduti di quanto faceva necessario all'imbarco, veleggiarono verso Tolone. D. Giovanni entrato col Conte nel medesimo tempo nel forte, andò immediatamente nella Chiesa maggiore, e quivi in rendimento di grazie per l'ottenuta vittoria, fece cantare il Te Deum e rimbombare il cannone.

Tale fu il finc dell' assedio di Portolongone espugnato dall' armata reale sotto il comando di D. Giovanni d' Austria, però gli effetti che partori questa vittoria, furono di tanta considerazione, che oltre l' accrescimento della riputazione acquistata dalle armi spagnuole, rimasta quasi depressa per l'infelicità dei successi che avevano in altre parti provata, se ne fecero pubbliche e private allegrezze tanto per li porti di mare, quanto per le città mediterranee d'Italia, le quali, assicurate dalle incursioni dei corsari francesi, e richiamate all'antico commercio poco men che perduto, incominciarono ben tosto a godere i frutti della vittoria, navigando e conducendo merci nel regno dalle più remote parti d' Europa. D. Giovanni dopo aver conosciuto dalle mani di chi regge le operazioni dei mortali un acquisto così glorioso, spiegò finalmente le vele alla volta di Sicilia , dove approdato, e ricevuto con indicibile applanso, gode nelle dimostrazioni che ne fecero le principali città di quell' isola , le meritate lodi del suo valore. Il Coute lasciati gli ordiui necessarii con sufficiente presidio nella piazza, rimandate le soldatesche inviategli dai Marchese di Caracena a Milano, e fatta la rassegna dell'esercito in cui tra morti e feriti vi mancarono più di tremila combattenti, ritornò parimente nel regno, seguito dalla medesima nobiltà che zi condusse da Napoli ; tranue però Geronimo Acquaviva Conte di Conversano con alcuni Cavalieri di sua camerata, il quale desideroso di fare un passaggio per le più celebri città dell'Italia, si fece trasmettere in Genova, e quindi passando a Milano, e da Milano in Venezia, sharco finalmente solcando la costa dell' Adriatico nella provincia di Bari. Però la cagione più principale che l'indusse a separarsi al Conte, da cisi fin nel partiri di Axpoli con invidia di qualche soggetto di merito sommamente onorato, furono (come voglione alcun) le male coddistantoni ciu durante l'asscolio passarono tra loro; perche essendo il Conversano dopo l'epugnatione di Piombino passato sotto Longone, frequeniò più volenieri panticamera di D. (siovanni, che Il padiglione del Conte. E come che a questi parern poco decenie, o effetto di poca gratitudine che un Cavaliere benificato dalla sua mano, overse ad altri che a lui prestare il corteggio e gli ossequiì, see ne turbo in maniera, cho non potendo dissimularne il disgusto, me morti più volo gli effetti tato in negargli i suo colli favori, quanto in tenerho lontano dalle conferenze che giornalmente si finevano per capione di quel vassescifio, di che avvedutosi il Conversano, è fama, che per nou vedere altri preferirsi nella grazia del Conte, mascherasso la cagione di quel viaggio con titudo di curioso.

Non furono punto minori il giubilo e le rimostranze che fece la città di Napoli all'arrivo del Conte, innalzando il suo nome insino alle stelle, e chiamandolo per liberatore della patria: quelli però che mostrarono maggiore allegrezza furono gl'interessati di arrendamenti della città, dal ritratto dei quali dipendeva il sostentamento delle proprie famiglie, parendo loro che tolto di mezzo l'ostacolo che rendeva circospetto il Conte a non rimetterli in piedi per tema del popolo basso, in cui tuttavia regnavano vive le sperauze di nuove rivolte per la vicinanza di Portolongone, non avrebbe più ripuguato di prestarvi l'assenso. Appogginti dunque a questa credenza, che stimavano infallibile, ne fecero con officacissime preghiere le instanze. Il Conte benche non fosse alieno dal compiacerli ad ogni modo perchè il suo fine principale altro non era che di vantaggiare con quaiche notabile accrescimento il patrimonio reale , non pareudogli di poter facilitarsi l'intento senza frapporsi qualche difficoltà ripnganate alle instanze degl' interessati, gli rispose che il disporre le gabelle non dipendeva della sua volontà, perchè essendo state abolite per soddisfaziono del popolo, e promessane dal Re l'osservanza non poteva scuza evidente pregiudizio del medesimo popolo essere autore di una tal povità . la gnale facilmente poteva suscitare gunlche disturbo. La civiltà in cui comprendevasi la maggior parte degl' interessatl, udita la risposta del Conte per superne l'obbiezione che gli fn fatta, dispose immediatamente l' Eletto del popolo a convocare il parlamento nella Chiesa di S. Agostino, nel quale essendosi finalmente concluso che si rimettessero le gabelle, rinnovò l'istagza al Vicerè, supplicandolo a non permettere che chi aveva con tanta fedeltà nelle passate turbolenze servito Sua Maestà, dovesse in ricompensa della sua fede andar mendicando, non avendo altro modo di vivere che il ritratto degli arrendamenti. Il Conte mostrandosi a queste seconde ragioni non meno impietosito che persuaso, gli replicò che in riguardo della gratitudine del Re gli avrebbe volentieri dato l' assenso, ma che non era di dovere che in affare di tanta rilevanza non venisse riconosciuta anche Sua Maestà. Questa nuova proposta del Conte, benché paresse alquanto dura agl'interessati, ad ogni modo per sfuggire gl' intoppi che potevano prolungare la conclusione del negozio, non trovò ripugnanza, e fu finalmente dopo varie discussioni concluso, che per l'assenso prestando si dassero al Re cinquantamila ducati, cd altrettanti per anno sopra gli arrendamenti reponendi. Fu veramente stimata per troppo esorbitante la somma, però non fu piccolo il vantaggio ridondante a beneficio degl'interessati; perchè dove prima Il Governatori degl' arrendamenti si creavano a disposizione del Princine con cleggers! talvolta ministri spagnuoli, o altri di poca honta di vita, che sotto varii pretesti difficultavano le liberanze del danaro a favore dei creditori, gli fu concesso per patto dal Conte, che d'allora avanti si eleggessero dal corpo degl' interessati nominandi dalli medesimi, restando con questa elezione superate tutto le difficoltà che procrastinavano il pagamento, interposte forse dai Ministri per obbligare il creditore a regalarli di qualche porzione del sno credito. Crebbe anco per opera del Conte il patrimonio reale; perchè vedendo egli esercitaral con indefessa frequenza l'uso del tabacco, risolse ridurlo in appalto, e ne segui bentosto l'effetto con darlo in affitto ad Andrea Bracaro. che vi fece esorbitantissimo guadagno, a segno che oggi non rende meno di centomila ducati l'anno, canitale eretto in beneficio del Re assolutamente per industria del Conte.

Tra questi ed altri vantaggi operati dalla sua mano in servizio della Corona, non si dimentio della poca stima fatta di tui dal Conte di Converano , perchè sospirando continuamente l'occione del risamento, adavar uminando il modo di mortificarlo; e perchè noi ginorava che il sostentamento della sua grandezza dipendera dalte tratte dell'olio e del grano che giornamente facera in pregiudirio del patrimonio reale, egli ad istanza dei sostituti, forre da lui sollectuti, che riscotevano i daridi di Corte in quella Provincia, si risoles obbligarlo a conferirsi in Napoli con, una lettera regia. Ma il Comrerazno gravido di Longone col. Vicerè, e considerando che senza umilitarsi (cosa abbornità da lui) non era per goderne l'arbitrio, si dispose, piuttosto a voler comprare il concetto della sua stima a prezzo di spesa intollerapile con ricorrere alla giustizia del Re, che di accressere la gioria del-

l'Ognate con riporsi nelle sue mani. E perciè nou era permeso a person della sua qualità l' andare alla Corte senza liceuza dei Ministro supremo, egli per evitare questa difficultà che contenera pene gravisme, carisse una lettera al Regio Collatenela dandogli parte che egli non per disubbidire agli ordini del Vicerè, ma per giustificare le imputationi che gli venivano per opera dei maleroli sinol addossate, si de portava alla Corte con fine di esporre le sue ragioni avanti di Sua Maeskà, conforme fra pochi giorni partissi, però non prima vi giusus, che non fosse perceutto dagli ellici del Conte, con i quali pubblicandolo per regolo di quella provincia, e per usurpatore dell'estrate reali, con aggarare non meno la sua potenza che la poca stima da lui fatta dell'ordine regio, obbligò la Corte a tenerlo per qualche tempo in conditione di prigioniero; però fu ceso libene intesa e gradita la sua sofferenza, che restando finalmente assoluto, fu dopo Il corso di qualche anno licenzia do cen souma sua gloria.

Ma con tutto che la partenza del Conversano dispiacesse in estremo al Vicere, non fu però tale il suo displacere che non ridondasse in sua gloria; perchè vedendo gli altri Baroni in tempo così turbolenti mortificato un personaggio di stima così grande, restarono non solo dall'esempio atterriti, ma facendo maggior concetto della sua giustizia non ebbero da quel punto in poi quell' ardimento di trapassare I limiti del dovere, anzi nei congressi in cui talvolta si ragunavano, altro non si risolveva tra loro, che di stoggire tutte le congiunture che potessero provocare il risentimento del Vicerè, dicendo che conveniva la quel tempo esereltare ninttosto gli atti della sofferenza che quelli dell'alterigia. Il Conte che era di tutto eiò giornalmente avvisato, per via di relatori da lui prodigamente riconosciuti, non è eredibile il godimento che ne risentiva, stimandolo conseguenza prodotta dalle sue operazioni, ne poteva contenersi di non mostrarne esternamente gli effetti. Vantavasi egli non solo d'aver restituito al Re un regno, se non affatto perduto almeno non lontano dalla cascata, ma di fare anche campeggiare il rigore della giustizia, che quasi semimorta vedevasi languire per la troppa potenza dei nobili , con aver conceduto al popolo che tanto la sospirava la tranquilità della pace, a segno che non seorgevasi altra disparità tra nobili e popolari che quella della nascita. Ne appieno soddisfatto d'avere con l'opera e con la voce fatto più volte palese il suo sentimento, volle anche propalarlo con le pitture, avendo, tra le molte imprese che fece dipingere nel regio palazzo, posto un lupo con un agnello a bere in una fonte, volendo alludere che nel tempo del suo governo conveniva ad ognuno di sedere al suo lnogo.

Indi parendogli d'avere appleno inserito nell'animo degl'inquieti il ti-

more della giustizia, e tolta affato l'occasione di associare nossi tumuli, si pori una mattina alle carcori della Gran Corte, dore volte lar conoscere al mondo in quella visita, che sebbene era stato rigorisso in castigare i delitti per lo passot, la seserità nondimeno usata in quel tempo era stata pitutosto effetto della congruenza delle circostanze che proprietà di natura, perchè molti prigioni, che per colpe di ribeltiono comnesse dopo la pace seguita non erano indeggi di forca, furono da lui per assoluta grazia liberati; rigettado come inopportune in quel tempo non meno le opopisicia del Fisco che degli altri ministri ch'erano di contrario sentimento, con dire che allora era tempo di grazia e non di castico.

In questo stato di felicità trovavasi allora la città di Napoll, chè poteva con ragione chiamarsi l'età dell'oro, non senza speranza di goderla maggiore sotto al sospirato governo del Conte se fosse più lungo tempo durato; quando il Re, mosso forse da Dio per castigare i peccati del popolo, gli mandò per successore il Conte di Castriglio (1). Ministro non meno di lui zeloso del Real servizio, all'arrivo del quale abbandonando l' Ognate immediatamente il regio palazzo si ritiro nel monastero di S. Martino, in cui si trattenne sin tanto che furono in ordine le cose per la sua partenza, non altro continuamente dicendo nel passeggiare che faceva per le sue stanze, che queste precise parole, que he hecho vo al Reu? (2), con replicarle più volte, parendogli troppo duro che il suo servizio fosse così malamente riconosciuto. La repentina chiamata del Conte alla Corte ebbe dalla seguente cagione l'origine. Aveva Innocenzio X, Pontefice allora regnante, soppressi per breve apostolico tutt'i conventi piccoli in eni per mancamento di entrate non potevano mantenersi almeno tre sacerdoti, così nel regno di Napoli come negli altri luoghi d'Italia; ne fu Principe per grande che fosse, che non stimasse per santa la risoluzione del Papa, e che non agevolasse anche l'esecuzione del breve, in riguardo che simili conventi non solo erano ricetto di la-

<sup>(1)</sup> Il Caste di Castriglia serivo in Napoli ai 10 nevenirea 1855 mantra [1]. Vicere di Castri di Oppelar tervarsa in fallo. Cinca dei PP. Teatri di S. Paolo, eve ni calcherara la solemità di S. Andrea Arelline. Oltre di quello che no acrive il Praccetta instroa di Caste dei relica del Captace, despis attribuirea ella sole dispisenze del Pontefice, alessi altri seritori, e principalmenta il Parrina. Pere dei Fierri, sono delta opissione che desso avenne tanto per effecto di non busona cerrispondenza tras il Contre C. S. A. D. Giovanni, quanto per vive lancontra fina di sudditi, e sopramondo dal basonaggio, pressa il Surrano, accisando di Vicere di rigeri eccessivi e di governo tirannicamente dispotico. Vedi la nontra nota a pag. 384.

<sup>(2)</sup> Che ho fatte jo al Re?

dri e di persone dissolute, ma perche parimente la vita dei religiosi che vi dimoravano era troppo licenziosa. Il Conte d'Ognate però che mirava con occhi molto diversi degli altri l'interesse del suo Principe, fu l'unieo ehe si opponesse, non per oggetto di laseiare in piedi simili conventuali, ma per sostenere le ragioni della giurisdizione reale, dicendo che il Papa non poteva procedere all'atto della soppressione senza il regio exequatur, e benehè il Nunzio apostolico facesse più volte con evidenti ragioni conoscere al Conte, ch'egli non aveva azione d'ingerirsi in questo fatto, ch'era tutto ecclesiastico, e che il sopprimere e confermare le religioni, dipendeva dall' autorità del Pontefice. Con tutto ciò il Conte più che mai ostinato nella sua risoluzione, non volle mai ritrattarsi; anzi perchè il Cardinale Areivescovo sosteneva la medesima volontà del Pontefice, antenticandola con la forza dei canoni e con l'osservanza degli altri Principi d'Italia, egli non solo se ne offese, e più d'una volta se ne dolse, ma ne scrisse anco alla Corte, eon i cui Ministri publicandolo per diffidente della Corona, ottenne ordine dal Re che partisse dal regno, e di già disponevasi ad ubbidire. Innocenzio avvisato dal Nunzio dell'ostinata pertinacia del Conte, di eni, prima di questo aecidente, faecva grandissima stima, a segno che in tempo della sua ambasceria si era disposto a erearlo Cardinale, cangiando la sua benevolenza in un risoluto risentimento, fece non solo sospendere l' esecuzione dell'ordine dato per il disterro del Cardinale Arcivescovo , per mezzo del Cardinal Montalto che allora come protettore del regno sosteneva le parti del Re, ma con le continue istanze che ne passò con Sua Maestà, così per opera dell'istesso Montalto, come anche per via del Nunzio di Spagna, procurò che se gli mandasse il successore. El come che in quel tempo ardeva più che mai la guerra tra le due Corone, c premova agl' interessi della Spagna di non alienarsi l'affetto del Pontefice, sperimentato con notabil profitto nelle passate rivolte del regno, fu finalmente risoluta nella Corte la chiamata del Conte, più per ragione di stato che di ginstizia.

Questo fine sorti il governo del Conte d'Ognate, Principe non meno valorono che prometre, poché ha el maneggio dello istato e dello stato e con inta raffinata prudenza, che non solo guadagno l'affetto dei più noncentio, che se non erano gli ostatoli del Re che se gli oppose, ne piportara la popora. Giunto ceno ittolo di Vicerè al governo del regno, che stava quasi spirante, si videro in un tratto le armi reali, che derpresse l'anguizzano, dagli citi della tomba risorgere. Con la diffidenza

che senisò nei quartieri neutici dissipò l'unione dei sollerati, ed latrodusse di nuovo le svanite pratiche della paec. Ordi più congiure contro la vita del Ghita, e dopo avere con la sorpresa di Napoli trocata la testa all'idra della ribellione, raffrenò l'Insoleuza del popolari, corresse l'alterigia del nobili, riponendo nel soglio, dode cera caduta, la giusitizà del regno, e restituendo, con la presa di Longone, la perduta traquillità con il commercio al mare d'Italia, ingombrato dalle incursioni dei francesi. Parti finalmente per Spagna quanto mortificato per la ventual da successore, altertatno glorioso per le cose da lui egregiamente operate, lasciando però sempre viva la sua memoria nel regno, che nel cosso del suo goreno conobbe il secolo d'oro.

FINE DEL SETTIMO ED L'LTIMO LIBRO.



# INDICE DELLE MATERIE

Dedica dell'Editore al Marchese Giuseppe de Goyrueta possessore del manoscritto, p. a.— Prefazione dell' Editore, p. 1.— Dedica dell' Autore al Marchese Scipione Lancellotto p. 5.— Prefazione dell' Autore, p. 7.

# LIBRO PRIMO

Stato della città e regno di Napoli, p. 9 - Risoluzione di porre la gabella sui frutti, p. 10 - Pubblicazione di una tal voce per la città, lamentanze del popolo ed indegnazione di questo contro i promotori del nuovo dazio, p. 11 - Proteste del popolo contro il nuovo dazio, e cartelli affissi per la città, p. 12 - Incendio della barracca della gabella, ivi - Rimostranze del popolo contro la nobiltă, p. 13 - Discrepanza tra i fruttaiuoli della cittă ed i contadini pel pagamento dal dazio, p. 14 - Occasiona dell'incominciamento della rivolta, ivi-Masaniello da il segnalo della rivolta, p. 17 - Fatti del 7 luglio, ivi - Focessi del popolo nel giorno seguanto, p. 22 - Inutili ufficii di molti baroni nes acquetarlo, p. 23 - Il Duca di Maddaloni imprende pratiche di accordo, p. 24-Elezione di Masaniello a Capo del popolo, p. 26 - Giulio Genoino viene eletto consultore, ivi - Il Duca di Maddaloni porta il rescritto sull'esenzione delle gabelle, p. 27 - Il popolo lo crede traditora, e lo trattiene, ivi - Il Vicere manda il Priora della Roccella con lo stesso rescritto, p. 28 - Masaniello ordina l'armamento del popolo, p. 29-11 popolo incendia varie case, p. 30-11 Card. Filomarino tenta di far pratiche per un accordo, ivi - Lettera all'uopo del Duca d'Arcos allo stesso, p. 31 - Masaniello invigifa sull'armamento del popolo, p. 32-S'impadronisce di S. Lorenzo, ivi - Elegge per sua residenza la piazza del Mercato, p. 33 - Attacca e fa prigioniere alcune compagnie di fanti spagnuoli a S. Giovanni a Teduccio, ivi - S'iniziano gli accordi tra il Cardinale e Masaniello nel monastero del Carmine, p. 34 - Si crede mandato Miccaro Perrone dal Maddaloni con altri banditi per uccidera Masaniello, ivi -I lazzari li assalgono e li uccidono, p. 35 - Convinzione del popolo intorno alla congiura del Maddaloni, ivi - Masaniello ordina la persecuzione del Maddaloni e di D. Giuseppe Carafa suo fratello, p. 36-Arresto, uccisione, e sevisie fatte a D. Giuseppe Carafa , ivi - Terrore che ciò produce tra i nobili , p. 37 -

Persecuziono degli altri congiurati, e taglia su la testa del Duca di Maddaloni . ivi - Viglietto del Duca d' Arcos al Cardinale con cui giustifica il risentimonto del popolo contro i banditi, p. 38 - Fuga del Duca di Madda-loni, p. 39 - Il popolo va in traccia del Duca, c dà il sacca alla sna casa, ivi - Masaniello ordina l' uccisione di tutti i congiurati dimoranti nella città. ivi - Varii altri ordini dati dal Masaniello, p. 40 - Stragi ed incendii commessi dal popolo, ivi - Compagnic di nomini e donno armato vangono dai villaggi, p. 41 - Proseguono le pratiche di un accordo, ivi - Masaniello crea Eletto del popolo Francesco Antonio Arpaia, p. 42 - Viglietto del Vicere al Cardinale onde premurarlo alla esecuzione delle cose trattato, ivi - Comparisco il Doria con le galoro di Napoli a vista della città, p. 43 - Il Viceré, inatigato dal Cardinalo per non dar sospetti, ne ordina l'allontanamento, ivi - Viglietto del Vicore al Cardinale relativo a siffatte ingiunzioni, p. 44 - Giulio Genoino consegna al Cardinalo i capitoli intorno allo pretensioni del popolo, ivi - Sua Eminenza li manda al Duca d' Arcos, p. 45 - Questi delibora di concedere tutto quello cho si chicdo, ivi - Viglietto del Duca al Cardioale premurandone la escenziono nella medesima sera, ivi - luntilo ritorno del Cardinale al monastero del Carmine, p. 47 - Ordini del Masaniello per impedire l'uscita dei nobili dalla città, ivi - Bando di Masaniello per rimediaro alla penuria dell'olio, e correggore l'insolonza delle milizie, p. 48 - Masaniello fa porre la testa di D. Giusoppe Carafa sulla porta di S. Gennaro, ivi - Ordina che i ribelli del popolo si portassero innanti a lai vivi e non morti, p. 49 - Bando del Vicerè contro i banditi, ivi - Seguitano gl'incendii contro gli arrendatori e gabellieri, p. 50 - Conclusiono dello capitolazioni nella chiesa del Carmine. p. 51 - Visita di Masanielto al Vicere, p. 52 - Acclamazioni del popolo a Masaniello, p. 53 - Atroco giustizia esorcitata da Masaniello, p. 54 - Estende il ano notere sopra altre città e terre del regno, ivi - Crea in divorsi quartieri gli officiali dello milizio, p. 55 - Gita del Masaniello col Vicere al Duomo, ivi - Il Vicere giura nel Duomo l'osservanza dello capitolazioni, p. 56-Promulgaziono dello stesse, ivi - Il Duca s'insospettisco di Masaniello e praticho per farlo moriro, p. 57 - Invita Masaniello ad uo pranzo a Posilipo, ivi-Andata del Vicere con Masaniello a Posilipo, p. 58 - Pazzia di Masaniello, p. 59 - Salvatoro Cataneo risolve e trama con altri d'ammazzar Masaniello, ivi-Uccisiono del Masaniello, p. 60 - Biografia dello stesso, ivi - Morte di Marco Vitalo suo segrotario, p. 61 - La moglio di Masaniello ricorre al Vicore, ivi-Alcuni Cavalieri seppelliscono la testa di D. Giusoppe Carafa, p. 62 - Il ponolo infierisce contro il corpo di Masaniello, ivi - Disinganno del popolo, ivi-Encomi a Masaniollo 1 o funerali fatti al suo cadavero, p. 63 - Sollevazione dello altre città e terre del regno, p. 64 - Congiura d'alcani gentiluomini di Somma contro Onofrio della Pia, p. 65 - L'assalgono e lo prendoco prigione, p. 66 - Il Viecre vi spedisco il Giudico Apicella per informare, ivi - Si compiaco col Governo di quella terra per la condotta scrbata, ivi - Sospotti del popolo contro Giulio Genoino, p. 67 - Insolenze del popolo verso gli appaltatori del pane, e pratiche del Vicere per rendorlo soddisfatto, ivi - Il popolo di Melito chiedo ed ottieno di bruciare lo robo di Francesco Antonio Musecttola, p. 68 - Si domandaco modificazioni dello capitolazioni, p. 69 - Sollera-

zione dei tessitori di drappo, ivi - Sollevazione dei poveri, p. 70 - Sollevazione degli studenti, ivi - Sollevazione delle serve del monastero di S. Chiara, dello donne e dei lazzari del Lavinare , p. 71 - Il supplizio capitale dei promotori provoca maggiormente i tumultuanti, ivi-Si confermano i sospetti sul Genoino, ivi - Causa di un nuovo tumulto, p. 72-1 popolani son messi in fuga dalla guardia di Palazzo , p. 73 - Occupane S. Lucia del Monte e Pizzofalcone , e vi piazzano cannoni , ivi - I regii riprendono Pizzofalcene , ivi - Il popelo assedia e mina il Castel di S. Eramo, p. 74 — Il Duca ocrea di accor-darsi, ivi — D. Francesco Toraldo Principe di Massa è creato Generale del popelo , ivi - Arresto fatto dal popolo del Priore di Bari, del Priore della Roccella e del Duca di S. Pietro, p. 75 - Arreste e morte di Giovanni Serio Sanfelice , ivi -- Arresto e morto del Presidente Cennamo , p. 76 -- Praticho del Toraldo in servizio della Corona : ottiene dal Duca l'esilio del Genoino, p. 78 - Bando del Toraldo per distogliero il popolo dall' assedio di S. Eramo, ivi - Varii effetti dell'attuazione delle uovello capitolazioni, ed il Vicere giura le move cose promesse, p. 79 - Artifizii del Duca per tener soddisfatto il popolo, p. 80 - Per le simulote promesse del Duca il popole lusingandosi, gioisce di quanto ha ottenuto, p. 81-11 Duca provvede le fortezze di muni-zioni, ed invoca l'ousilie del baronaggio, ivi - Antonie Paolucci vien decapitato, ivi - Il Duca cerco allontanare i popolani dai nobili, p. 82 - Si spargn voce che i legui francesi siano nei mari di Gacta, ed il Vicerè provvede per l'imbarco del popolo sulle galere per andaro ad incontrarli , p. 83 - Il popolo fa rimostranze al Viceré, manifestando di voler godere di soli quattro privilegii tra quelli conceduti , p. 84 - Il Conte di Conversano assedia e prende Nardo, ivi - Arresto di Cesaro Sanfelice e sua liberazione, p. 85-Arriva l'ormata reale con D. Giovanni d' Austria , ivi - Deputazione del popole a Sua Altezza, p. 86 - S. A. si consiglia interno alle pretensioni del popolo, p. 87-Alcuni ministri parlano a S. A. in favore del popele , p. 88 - S. A. tenta di eccettuare il capitolo che tratta dell'esilio di colore che an sofferto incendi. p. 90 - Parlata del Duco d' Arcos a S. A. per distoglierlo dalla risoluzionn presa in favore del popolo , p. 91 - D. Giovanni si persuade, delibera per la guerra, e si rimette alla prudenza del Duca , p. 93 - Praticho del Vicero per ridurro Il popolo, mediante la forza, all'obbedienza del Re , ivi - Descrizione del sito della città di Napoli , ivi - Onofrio Amarena promette d'occuparo per gli spagnnoli il posto delle Fosse del grano, p. 94 - Inutile ritorno della deputazione del popolo presso Sua Altezza per lo conclusione del trattato, p. 95-Il popolo se ne commuove, ivi - Proposte fatte dal Toraldo al Vicere per l'accordo o di costui rifiuto, p. 96 - Risolve il popelo di non cedere e si prepara alla difesa , ivi - Inutili artificii del Toraldo per indurre il popole alla deposizione delle armi, p. 97 - Il Vicere si prepara all' assalto ed ordina il piano d'azione, ivi,

# BOCCMENTI RELATIFE AL PATRO LIERO

Prime capitolazioni ottenuto da Masaniollo, p. 99 — Capitoli o grazie aggiunte allo medesimo, p. 108 — Correzioni o giunto fatto allo prime capitolazioni, p. 104 — Correzioni e giunte fatte ai capitoli ed alle grazio aggiunte, p. 106— Grazie concessioni e privilegii ottenuti dal Toraldo, p. 108.

# LIBRO SECONDO

Cominciamento dello ostilità tra regii e populani , p. 122 - Gli spagnuoli occupano S. Maria della Nova o S. Chiara , p. 123 - Amarena occupa le fosse del grano, p. 124 - Trincoramenti degli spagnnoli, p. 125 - I popolani si muorono all'acquisto dei posti perduti, ed attaccano le Fosse del grano, ivi - Attaccano i posti di S. Chiara e della Dogana, p. 126 - Assaltano gli spagnuoli nel Ponnino di S. Barbara, e s'impadroniscono di S. Maria della Nova, ivi - Ardero dei popolani nell'assaltare i posti dogli spagnuoli, p. 127-1 regii riattaccano S. Maria la Nova e la prendono, ivi - I popolani s' impadroniscono dello Fosse del grano, p. 128 - Il Daca sollecita la calata del baronaggio, p. 130 --Nnovo assalto dei popolani al posto della Dogana, ivi - Trasportano i grani nel palazzo della Vicaria, p. 131 -Forzano la flotta franceso a prondere il largo, ivi - Le altre città e terre del regno si sollevano , ivi - D. Alfonso Piccolomini si adopera inutilmente di tirare il popolo della Torre dell' Annunziata al perlito del Re , p. 132 - Vione egli assediato nel castello di quella terra, p. 133 -Il Duca di Sciano ed altri cavaliori muovono in suo soccorso , ivi - Il Piccolomini si unisce col Sciano, ed aspeltano la venuta del Maddaloni in quel castello, p. 135 - Il popolo si solleva per assalirli ed essi determinano di passare a Nola, p. 136 - Per impedimento cho trovano per via, si dividono, p. 137 - Macchina da guerra fatta fabbricare dal Toraldo, e sue arti per favorire i regii, ivi - Cade in sospetto presso i popolani ed é vigilato, p. 138 - La gonte di Lauro o di Nola assalta la Dogana piccola, p. 139 - Il Vicerò inntilmento chiede una tregua, p. 140 - il popolo mina il posto di S. Chiara e muove ad assaltarlo, p. 141 - Vien respinto dagli spagnnoli, p. 142 - Quosti assaltano il villaggio del Vomero o vengono sconfitti dai popolani, p. 143 I sollevati riattaccano inutilmente S. Maria della Nova e la Salata, p. 144 --Ottavio Marchese passa alla parte regia , ivi - Tradimento fatto dal Toraldo nella costruzione delle mine, ivi - Il popolo se ne adira e lo fa morire, p. 145 - Gennaro Annese viene eletto Capo del popolo , p. 147 - Si provvedono varie altre cariche , p. 148 - Parlata di Marco Antonio Brancaccio agl' ottimati della città ed ai capi dello milizio, p. 149 - Effetti che la stessa produce nella fazione del popolo, p. 153 - Implorano i popolazi la protezione di Francia, ivi - Il popolo si fortifica e si risolve a guerra ostinata, p. 154 Depressione dei nobili, ivi - Il Principo di Montesarchio occupa Acerra, p. 155 - Danno che cagiona al popolo di Napoli per la deviazione dell'acqua, ivi L' Annese tenta di sorprendere Accrra e ne viene respinto, p. 156 - Progress delle armi regie nelle terre di Castellammare, p. 157 - I regii s'impadroniscono della Torre di Scafati, p. 158 - Fazione tra i regii e popolani sotto Scafai, p. 189 – Il Data di Maddaloni ed aliri Barvai, occupata Averas, in festano le campago inizia a Capodichino p. 180 – Peturia di viveri acila città di Apoli, e sconggiamento prodotto dai progressi dello arni regio sello Paglie p. 161 – Il Montascrobi cetta insullacente di sepremedro Marigliano, p. 182 – S'impadronico di Cairano, iri - Rena della città di Nola, p. 183 – D. Vincenzo Tutavillà e rocca gorcanhe dello erni del havesagnio p. 165 – Vicena ansalto dal popolo verso Marcao, e no riporti la preggio, p. 166 – Rena per a passa a rassagna il escretio; p. 182 – Simpadronico di Cariano, iri della contra del arni della città di Nola, p. 185 – Il Caria no da arriso al Tutavilla, p. 180 – Questi corre in soccora dei regii e batte i propolasi, p. 117 – Simpadronico della Tori dell'Annusiata e dal Greco, p. 172 – 11 popola di Napoli ripernola la Torre del Greco, vir No e oversita il Tutavilla camada a combatterio, p. 173.

#### DOCUMENTS RELATIVE AL SECONDO LIERO

Manifesto del popolo di Napoli alle corti di Europa onde giustificare la sollevazione e chiedero soccorsi, p. 175.

#### LIBRO TERZO

Il popolo stringe pratiche can la Francia e determina di governarsi a Repubblica. p. 178 - Arrivano lettere dell'Ambasciatore di Francia, p. 179 - Editto dell'Annese in occasione di tali lettere, p. 180 - Bando dell' Annese contro gli oppositori delle medesime, .p. 181 - Alcuni saccedoti esortano in pro della faziono popolare, p. 182 - Il Brancaccio risunzia alla carica di Tenente Generale, p. 183 - Artificii del Viceré, p. 184 - Bando dell'Anneso invitando i partigiani del Re a passare alla parte del popolo, p. 185 - Altro bando dell'Annese per impediro le congiure, lvi - Gli ottimati del popolo si sdegnano dell'autorità dell'Annesa e sollocitano la venuta del Duca di Guisa, p. 186 - Ordine dell'Annese col quale intimasi di ubbidire alle disposizioni del Consiglio di guerra . p. 187 - Manifesto dell' Anneso con eui promette di soddisfare crediti degli arrendatori per tirarli al suo partito, p. 188 - Morte di Andrea Polito e di Onofrio Cafiero, p. 189 - Maechinazioni del Vicore contro l'Annese, p. 190 - Altra dello stesso, p. 191 - Assalto marittimo dato dagli spagnuoli al Capo di Posilipo, p. 192 - Avvenimenti in Somma, p. 193 - Marigliano e Lauro non vogliono rendersi ai regii, p. 199 - Lettera di Monsignor Lancellotto Vescovo di Nola al pepolo di Marigliano, p. 200 - Altra al popolo di Lauro, p. 201 - Altra lettera dollo stesso anche al popolo di Lauro e dei casali di Taurano Moschiano e Quindeci, p. 202 - Il Conversano assalta infruttuosamente Frattamaggiore, p. 203 - Assedio di Somma posto dal popolo di Napoli, 204 - Il Tuttavilla assedia ed occupa S. Anastasia, p. 212 - Giacomo Rosso si ritira ferito in Napoli, p. 213 - Consulta doi Baroni tenuta in S. Maria del Pozzo, p. 214 - Vario scaramucce avvonuto in Napoli, p. 216 - Il Vieere tenta nuove pratiche di pace, p. 218 - Vanno ambasciatori del Nunzio all'-Annese , p. 219 - Bando dell'Annese contro i fautori della pace , p. 220 – Baabé dell'Antere nal riterre in città di colore cli createnee ellore tentai e ralla rivita dei nomi di lore, p. 221 – Aggiuntione fatta a delto Bondo intorno alle segrete intelligenze tra gli officiali delle milirie ed il Dace d'Acco, ri il -Bando del popole contro a vita del Dace d'Arco, p. 222 – d'Acco del popole corcuno di discreditare l'Annese, p. 223 – Baade dell'Annese onde giuttificare le impatarioni attribuiggi. p. 225.

# LIBRO QUARTO

Partenza del Duca di Gnisa da Roma, p. 226 - Arrivo in Napoli, p. 227 - Accoglienza fattagli dall' Annese, ivi - Consulta tenuta nel torrione del Carmine, p. 229 - Parere dato dal Goisa di assaltare Aversa, p. 231 - Giuramento prestato dal Guisa nel Duomo, p. 232 - Fazione combattuta presso Cardito con la peggio dei regii, p. 233 - Deserizione della città d'Aversa, p. 234 - il Tuttavilla passa in quella città e la fortifica, ivi - Lo stesso tenta la resa di Giugliano, ed il Guisa vi accorre, p. 235 - Il Tuttavilla si determina a difendere Aversa, p. 236 - Attacco del 15 dicembre sotto Aversa, p. 237 - I popolani ne banno la peggio, p. 238- Abboccamento del Guisa col Duca d'Andria, p. 239-Ippolito Pastona determina di assalire Salerno, p. 241 - La città della Cava cado nello mani del popolo, p. 242 - Il Pastena si presenta sotto Salerno e l'assedia, ivi - L'assalta e lo prende, p. 243 - Effetti della caduta di Salerno. p. 245 - Cade la città di Avellino per opera di Paolo di Napoli , p. 246 -Shigottimento del Maestro di Campo D. Ferrante Caracciolo e soa detorminazione, p. 247 - Il Vicerè manda soccorsi al Tultavilla, p. 248 - Tradimento sventato nel forte di Baia, p. 249 - Arrivo dell'armata francese, p. 250 -Batte Castellammare e cimentasi con gli spagnuoli, p. 251 - Effetti che produce nel popelo un tale arrivo, p. 252-Vien sorpreso Tolino dai popelani, ivi - Muore D. Ferranto Caraceiolo , p. 253 - I regii riprendono Tofino , p. 254 - La città di Nola si affligge per la morte del Caracciolo, ed il Principe di Ottaiano si ritira dal comando, ivi - Domenico Colessa fa progressi in Terra di Lavoro, e prende Sessa, ivi - Si solleva Itri, e Giuseppe d'Arezzo s'impadronisce di Fondi con la caduta di Sperlonga, p. 255 - Il Principo D. Giovanni cerca di far praticho per un accordo, p. 256 - Fa istanzo onde sia deposto il Duca d'Arcos , p. 257 - I capi del popolo determinano di eleggere Doge delle Repubblica il Duca di Goisa, p. 258 - Il Goisa viene eletto Doge della Repubblica, p. 260 - Annese se ne sdegna e si pone in armi, ivi - Si acquieta e rimane al posto di castellano del torrione del Carmine, p. 261 - Il Doca di Tursi vien fatto prigione per via di tradimento, p. 262 - Il Tuttavilla determina di abhandonaro Aversa , p. 264 - Contrario parere di alcuni Signori , p. 265 -Discussione dei baroni all'oggetto, p. 266 - Il Conversano convalida l'opinione del Tuttavilla, p. 267 - Il Tuttavilla ordina la ritirata sopra Capua, ivi - Il deniego del Richelieu di soccorrere il Duca Guisa da luogo a varie interpretazioni, p. 270 - Assedio della città di Nola, p. 271 - Caduta della stessa nelle mani del popolo, p. 275 - L' esercito regio si shanda, ed il popolo assedia Capua, p. 276 - Descrizione della posizione di Capua e piani del Tuttavilla, ivi -Il Principe di Roccaromana esce incontro al Colessa, p. 277 - Differenza

insorta tra il Tuttavilla ed il Conversano, ivi — Morte del Principe di Macchia, p. 278 — Sollevani la Puglia, ivi — Lusso del Duca di Guisa e suo prodigatità, p. 279 — Dispiacenze del Duca d'Arceo, conoscendo esser cadulo in uggia agli oppotti partiti, p. 280 — Il Tuttavilla vien deposto del comando delle armi del baronaggio e gli succede Lusgie Poderico, p. 281.

#### DOCUMENTI RELATIVE AL QUARTO LIBRO

Patente riasciata al Duca di Guisa in qualità di Generalo della Republica, p. 283

— Bando col quale fin pubblicata la nomina del Guisa, p. 283

— Formolo del giuramento prestato nel Duemo dal Guisa, p. 284

— Manifesto pubblicato del Guisa, p. 285

— Manifesto pubblicato del Guisa nell'assampatrica i Compatibilità p. 285

— Piccipicata conferita al Duca si Arces da Ro Filippo IV. p. 287

— Grazia generalo per tutti y ingigiorieri, condananti, impuitti, e contamento, p. 291

— Lettura del Namiro partecipante al popolo il brere del Papa con cui era autorizzato ad interreniro mello tattalire di un accordo, p. 292

#### LIBRO QUINTO

Poderico manda soccorso al Principo di Roccaromana, p. 293 - Doscrizione del sito della città di Teano, p. 294 - Il Roccaromana va in soccorso degli assodiati, p. 295 - Dopo di aver liberata la città di Teano, sollecitato da Monsignor Cavaselice marcia alla volta di Mondragone e lo prende, ivi - S'impadronisce di Sessa, p. 296 - Occupa Roccamoufina, p. 298 - 11 Colessa passa il Garigliano, muove verso Lauro e l'incendia, ivi - Il Duca d'Arcos vien deposto dal governo del regno, p. 299 - D. Giovanni lo rimpiazza provvisoriamente, p. 300 - Il Duca di Guisa cerca di affezionarsi la pobiltà, p. 301 -Agogna alla corona del regno, p. 302 - Lo scoprono gli ottimati del popolo e ne danno avviso por lettero all' ambasciadore di Francia, p. 303 - Il Guisa ricorre all'ambasciadore per un soccorso, ivi - Questi lo prometto e gl'invia lo lettore ricevute dagli ottimati del popolo, p. 305 - Progressi del Principe di Montesarchio nella Puglia, p. 306 - Si unisce a lui, seguito da molti baroni, lppolito di Costanzo, p. 307 - S' impadroniscono della città di Lucera, p. 308 -11 Costanzo passa all' impresa di Foggia, p. 309 - S' incammina alla volta di Ariano onde soccorrere il Duca di Salsa Presido della Provincia, p. 310 -Sente che Ariano è stata occupata dal popolo e si ritira in Lucera, ivi - Il signor di Villepreux va all' assedio di Ariano, p. 312-I popolani se ne impadroniscono, p. 314 -- Il Duca di Salsa è tratto a morte, p. 315 -- Fatto d'armi avvennto sotto Capua tra' regii e popolani, p. 316-Il signor di Molletta occupa Grazzanisi, p. 317 - Vien disfatto dai regii, p. 318 - Il Guisa cerca sorprendere la parte superiore di Napoli, p. 319 - Fatti d'arme avvenuti in Napoh, ivi - 11 Guisa ne à la peggio e sa morire Paolo di Napoli ed il Barone dell'Acquarola, p. 321 - Se ne risentono gli ottimati del popolo, ivi - Arriva il Conte d'Ognate, p. 322-Vincenzo d'Andrea e l'Annese tramano insidic al partito del Guisa, ivi - Inutile rinscita di esse, p. 324 - Congiurano contro la vita del Duca, p. 325 - Il popolo ammazza l' Eletto Mazzella, p. 326 - L'Annesc ecrea pacificarsi cel Deca di Guisa , p. 327 — Il Duca accortoi delle Insidie del Abnère, cecca farle portire, p. 2384 — Il Principe di Recurevana asselta e prende Pistexavirana, ri- el regis s'impadroniscono di varie altro juazo in Ferra di Larora, p. 320 — di Inyangoni di Guesta riappardeniscono di Fondi o prendono Sperlonga, p. 330 — Il Montesarchio chiama il Convorana in socceso delle occe di Paglia, p. 331 — Il Conte di Conversano more verso Altromra e ne è respinta, p. 322 — Airvece giustini del Cente praticata in Bitonsa, in Fondi del Paglia, p. 331 — Il Conte di Conversano more verso Altromra e ne è respinta, p. 322 — Airvece giustini del Cente praticata in Bitonsa, del Fongia, p. 330 — Il Conte di Olivano pratica inversano airmadevoire via del Guisa, rii - Instile risultato di esse, o morte del Duca di Reginta, p. 330 — Il Conte di Olivano pratica i quartieri richili, p. 353 — Austilo data i porti coccupati dai richili, e vittori dei regin, p. 316 — Il Duca di Guisa fonge verso gi'Abruzzi o vicee arrestato in vicinanza di Capra, p. 339 — Alta cedata di Apodi le altre città del regno termona e derozine colle Guovan, p. 330 .

#### BOCCMENTI RELATIVI AL QUINTO LIBRO

Manifesto di S. A. il Principe D. Giovanni d'Austria nell'imprendere il governo del regno, p. 531 — Memorialo presentato dai nobili n. D. Giovanni con manifestazioni favorevoli agl'interessi del popolo, p. 353— Randa del Guisa col qualo "ingiango di prestario ibbedienza ai soli capi munti di sua specifica patente, p. 356 — Notamento dei Baroni che trovavansi presso il Vicerè allorché i quartieri dei sollevali vennero occupità dai regii, p. 537.

### LIBRO SESTO

Stato della città di Napoli dope la occupazione dei quartieri sollevati, p. 359-Il Conto d'Ognate si studia d'incontrare la soddisfazione del popolo, ivi - Artifizii usati per conseguirla, p. 360 - Gratitudino del popolo verso il Conte, p. 362 - Cerca di non inimicarsi la nobiltà, ivi - Sono respinti i tentativi di sbarco fatti dai francesi a Posilipo, p. 363 - Il Conte si adopera ondo sventare un nuovo tumulto, ivi - Arresto e morto di Gennaro Annese, p. 364 - Morto di Domenico Colessa, p. 366 - Il Conte d'Ognato provieno un'altra cospiraziono dol popolo, p. 367 - Mauda soccorsi in Milano, p. 369 - Arrivo dell'armate fraocese, ivi - Il Conte fortifica le costiore o si assicura della fode del popolo, p. 370 - Descrizione dell' armata franceso capitanata dal Principe Tommaso di Savoia, p. 371 - Quosti s'impadronisce d'Il'isola di Procida, p. 372 - Investo Salerno, p. 373 - Occupa Vietri, p. 374 - Il Vicerè vi manda D. Luigi Poderico che lo scaccia, ivi - Arrivo dell'armata spagonola, p. 375 - Partonza per la Sieilia del Principe D. Giovanni , p. 376 - L'Ogoato si ricusa a permettere il ristabilimento delle gabelto, p. 377 - Rimodii apportati dallo stesso intorno alla penuria della farina, o persocuzione dei banditi, ivi - Arresto del Principo di Montesarchio , p. 378 - Sdegno del Conte per la repentina fuga del Principe di Troia, p. 379 - Prigionia di Andrea d'Alessandro, p. 380 - Morte di Orazio di Rosa, ivi - Altri atti di severa giustizia praticati dal Conte, p. 381 — Pereguia in brigantagio, p. 582 — Costumecia del Medalcoli, p. 832 — Beta represo il higiantagio, p. 538 — Riscuiturecho del Coste costro il Marchese del Vasto, p. 385 — Sale Mise un contro i abbili di Nido, iri - Punisione di Pir Pauloi Vestalo, p. 386 — Arrecta di Gianeppe Palouho, p. 388 — Prigioni del Priore della Roccella, p. 389 — Ambascrei della città di Napoli talla Regiona di Spagna in Lombardia, p. 390 — Ambascrei del Gran Turco al Ro Cattolico, ni — Lettera credeziale del Gran Turco, ni — Duni manditi dallo del Contro di Concernazio, p. 329 — Desile tra il Bosce delle Nori el di Dune d'Audria, p. 393 — Elegio del Conte d'Organte, p. 394 — Conclusione del Sosto Lidro, p. 393 — Elegio del Conte d'Organte, p. 394 — Conclusione del Sosto Lidro, p. 395 — Elegio del Conte d'Organte, p. 394 — Conclusione del Sosto Lidro, p. 395 — Elegio del Conte d'Organte, p. 394 — Conclusione del Sosto Lidro, p. 395 — Elegio del Conte d'Organte, p. 394 — Conclusione del Sosto Lidro, p. 395 — Elegio del Conte d'Organte, p. 394 — Conclusione del Sosto Lidro p. 395 — Elegio del Conte d'Organte, p. 394 — Conclusione del Sosto Lidro p. 395 — Elegio del Conte d'Organte, p. 394 — Conclusione del Sosto Lidro p. 395 — Elegio del Conte d'Organte, p. 394 — Conclusione del Sosto Lidro p. 395 — Elegio del Conte d'Organte, p. 394 — Conclusione del Sosto Lidro p. 395 — Elegio del Conte d'Organte, p. 394 — Conclusione del Sosto Lidro p. 395 — Elegio del Conte d'Organte, p. 394 — Conclusione del Sosto Lidro p. 395 — Elegio del Conte d'Organte, p. 394 — Conclusione del Sosto Lidro p. 395 — Elegio del Conte d'Organte, p. 394 — Conclusione del Sosto Lidro p. 395 — Elegio del Conte d'Organte, p. 394 — Conclusione del Sosto Lidro p. 395 — Elegio del Conte d'Organte, p. 394 — Conclusione del Sosto Lidro p. 395 — Elegio del Conte d'Organte, p. 394 — Conclusione del Sosto Lidro p. 395 — Elegio del Conte d'Organte, p. 394 — Conclusione del Sosto Lidro p. 395 — Elegio del Conte d'Organte del Regione del Conte d'Organte p. 395 — Elegio del Conte

#### DOCUMENTS RELATIVE AL SESTO LIERO

Indalto e franchigio concedute da D. Giovanni d'Austria, p. 386 — Amplissimo indalto per lutti resul comuni, commensi prima e in tenopo dei tumulti, p. 500 — Riussunto del processo a caries di Genoro Annece a dano dei ficale alla ficale di Genoro Annece a dano dei ficale alla ficale di Genoro Annece a dano dei ficale in del ficale di Genoro Annece a dano dei ficale in del Re Luigi XIV al popolo accardo Fisucaccio, p. 414 – Alfra a Genaro Annece, pri - Altra Intal Cardinal Mazzarino al Cardinale Grimaldi, p. 417 — Lettera del Re Filippo IV al Principo D. Giorannia nos figlicolos, p. 418.

## LIBRO SETTIMO

Il Conto d'Ognate determina di conquistare Portolongone, p. 420 - Lo partecipa alla Corte e questa lo approva , p. 421 - Si prepara per la spedizione. p. 422 - Varii giudizii si fanno sull' armamento del Conte, ivi - Muovo da Napoli, p. 423 - Aspetta D. Giovanni con la squadra di Sicilia a Gaeta, ivi - Dà ordini al Conte di Conversano di espugnare Piombino, p. 424 - Sbarca sull' isola d' Elba ed occupa Capolibres , ivi - Il Conversano assedia Piombino, p. 425 - Il Conte d' Ognate stringe d'assedio Longone, p. 426 - Deserizione dell' isola d' Elba, p. 427 - Gl' italiani attaccano il primo fortino, e scoppiano le mine, ivi - Gli spagnuoli s'impadroniscono del secondo, p. 428 - Gl' italiani riprendono il loro posto, ivi - Gli alemanni e gli spagnuoli si impadroniscono degli altri fortini, p. 429 - Il Noviglie, governatoro della piazza assediato, con continne sortite cerca impedire i lavori degli assedianti, p. 430 - Il Conte delibera la immediata espugnaziono di Piombino, ed invia soccorso al Conversano, p. 431 - Il Conversano s' impadronisco di Piombino, p. 432 -Passa sotto Longone, p. 433 - Morto di Cusano ed occupazione della Caponera, p. 434 - Cave fatto aprire dal Novigliè per mettere al cooverto la guarnigione, p. 435 - Arrivano al campo i fratelli del Gran Duca di Toscana, p. 436 - Il Novigliè cerca persuadoro il presidio alla resistenza, p. 437 - Giannettino Doria dà la caccia od una galera francese che viene in soccorso degli asse-

r Cangl

diati, a la incustis, p. 439 — Il Conte ordina la cestratione delle mine per soprendere la piazza, p. 440 — Esorta il Novigibi alla resa, p. 442 — Il Novigibi manda due caralieri per trattare la resa, p. 443 — Si conchiside la resa, p. 444 — Gli rapagmulti s'impossessano di Longone, p. 445 — Si ribitano le fiotte, pii — Ci interesanti degli arresdamenti inno inutili pratche per il Conte per far riporre le gabelle, p. 446 — L'Ognate tenta unilizare il Convenato, p. 447 — Si doppera odei sinassura inell'innuo del popolo faccodo grazie, p. 448 — Vien rimosso dal governo del regno e gli saccode il Conto di Castriglio, p. 449 — Legione del suo richiamo alla Carte, ivi.

FINE DELL' INDICE.

ERRORI

CORRECTION Pag. 13, v. 32 - affascinato affascinata v. 33 - lusingato lusingata sc stessa v. 35 - se stesso 33, v. 24 - picciolo miglia picciole miglia v. 37 - ambito di esse ambito di essa 47, v. 2 - che à ciò che a ciò v. 13 - a quali ai quali 50, v. 25 - irremisibilmente irremissibilmente v. 29 - Summaria Sommaria 53, v. 29 - in corserva del Cardi conserva col Cardinale o col Duca dinalo e del Duca

58, v. 33 - le merce di le mercedi alla forma

invitati

parteciparlo

conseguirla

nė qualsivoglia

BLANCO ... MINUTOLO

68, v. 27 - alia forme 82, v. 36 - Corvo Sulluzzo Corvo Salluzzo

89, v. 34 - protensioni, dei nopretensioni doi nobili, bili,

90, v. 10 - invocati v. 35 - BIANCO... MINUTOTO 91, v. 9 - participarlo v. 15 - consiguirla

cfligie 5, v. 40 - effigia v. 32 - Donzalli Donzelli 118, v. 43 - certello cartello 129. v. 37 - dalla trinciera della trincora torriono

131, v. 25 - torriore 134, v. 36 - in qualsicoglia 136, v. 5 - soprannarrata

sopranarrata 152, v. 13 - monizioni munizioni v. 26 - disaggi disagi 178, v. 8 - date al Conte dato dal Conto

181, v. 9 - di fatti di fatto 182, v. 26 - qual ordine supposto qual ordine, supposta 189, v. 15 - occodiranno accudiranno

199, v. 31 - il Duca il il Duca di 207, v. 23 - eficacia cfficacia 208, v. 26 - accudivono accudivano 220, v. 18 - atterrisse : atterrisce : 228, v. 31 - poroles paroles

v. 32 - agpréhension appréhension v. 39 - et pe me et de me 232, v. 39 - intelliganze intelligenzo 238, v. 38 — furon fatti furon fatte

210, v. 18 - di fatti nel suo tra i fatti del suo

| - 464 ±                                      |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                  |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2        | 13, v. 18 — cose  31, v. 36 — quario carico  22, v. 38 — sopragiunta  33, v. 36 — sepaltura  34, v. 39 — dalla quiete  38, v. 11 — la Pace  15, v. 39 — dirasette  15, v. 39 — dirasette  16, v. 41 — di Molach  44, v. 16 — Fire il Duca di Giri.     | case quarto, carico sopraggiunta sepoltara della quicto dal Vicerò 1648 la pace diciassette di Molech            |
| 36<br>36<br>37<br>37<br>38<br>38<br>39<br>42 | 10. Fixe solu- ment il popolo 0, v. 20 — di Falco il Duca 3, v. 2 — fixe bonze 1, v. 35 — Questi farono 1, v. 35 — Guesti farono 1, v. 31 — scritte 3, v. 34 — Alva 7, v. 35 — brobiscono 5, v. 3 — segieri 1, v. 7 — Portoferaro, 0, v. 22 — leraroro | di Falco, il Duca ejus bona Questi crano firare a se indiritte Alba profibicono leggiere Portoferraio, legrarono |

366073

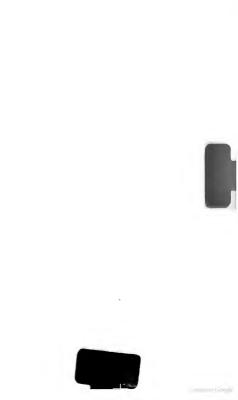

